



, .

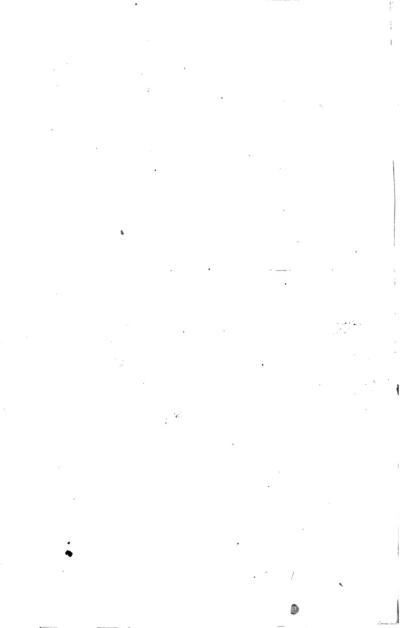

#### DISSERTAZIONI

SOPRA

#### LE ANTICHITA' ITALIANE

Già composte, e publicate in Latino DAL PROPOSTO

#### LODOVICO ANTONIO MURATORI

E da esso poscia compendiate e trasportate nell' Italiana favella.

#### OPERA POSTUMA

Data in luce dal Proposto

#### GIAN FRANCESCO SOLI MURATORI SUO NIPOTE

TERZA EDIZIONE

Accresciuta di Note, oltre le Prefazioni, e Note opportune dell' Abbate Gaetano Cenni con Indice più copioso.





IN ROMA MDCCXC.

COL PERMESSO DE SUPERIORI.

A spese di Mario Nicoli, Cartolaro, e Libraro a Monte Citorio.

## 

and the second s

TOME LEASTER AND I

Barring of J. 18 . S. Ing. 1

18.00

19.6 40.2 в 140 г. п. 140 г. п. 17 г. 17 г. 9 в 12 в 180 г. 17 г. п. 17 г. 1

### PREFAZIONE.



10 impegno è nella Prefazione di questo terzo Tomo delle Antichità Italiane del celebre Muratori, da lui stesso compendiate involgar lingua, per corredarne gli Annali, di prevenire i Lettori meno cruditi, affinche non restino inganazi da alcune opinioni del chiarissimo Autore,

il quale, come accade a chi si propone immensità di materie da illustrare, non sempre ha colpito nel segno. Molto per verità si apprende nelle 21. Dissertazioni contenute in questo yolume per la storia sì Ecclesiastica; che Civile de' bassi tempi. Ma per quel che riguarda i sacri riti. o disciplina della Chiesa, per aver voluto esaminaela troppo da lungi, salendo fino a Secoli primi, ed anche talvolta all'istessa origine; non sembra che basti ciò ch'egli propone contro Scrittori dottissimi, che di proposito han . no scritto d'alcuna delle molte materie, ch'egli s'è addossate. In ordine poi alla Storia Civile, per quel che riguarda Roma, e il Principato della S. Sede, non fa egli altro, che ripetere ciò, che invalidamente sostenne da Giovine, e in tutte le Opere sue è andato poscia di tempo in tempo fortificando con nuove scoperte credute da lui di gran momento, ma deboli in realtà e inefficaci come le già avanzate. Che però alle dottissime Risposte già pubblicate da' due Chiarissimi letterati Fontanini e Zaccagni poco a me rimane da agglugnere. Contuttoció e I esame del Diploma Ego Ludovicus, che me lo ha fatto trovar sincero, contro Pagi, Muratori, e Beretti, che salvar non potevano i lor nuovi sistemi , senza dichiararlo falso : e qualche nuova riflessione alquanto opposta a quei due celebri Letterati, mi persuadono, che non sarà inutile quel poco, che resta da aggiungere l

To ben m'avvedo, che impazienti taluni di sentir la dottrina d'Autore sì rinnomato, non hanno a grado, ch'io lungamente gli trattenga, disapprovando quel ch'essi credono indubitato, perchè asserito da quel valentuomo. Ma per costoro io mi protesto di non scrivere: A quelli soli io favello presentemente, i quali alle opinioni d'uo-



mini quanto si voglia scienziati e chiari, antepongono la verità delle cose . E perche mia intenzione non è di formar loro un catalogo di ragioni opposte alle medesime opinioni quà e là sparse in tutta l'opera, acciocche lo consultino; quando se ne presenta loro la occasione : ho deliberato d'accennarle, anzi che divisarle qui in principio e niù o meno diffusamente trattar nelle note, disposte a' suoi luoghi propri, la varietà di esso, a proporzione delle materie, alle quali appartengono. Ciò specialmenre intendo dell' Ecclesiastiche, le quali, avvegnache per tutti i capi preferir si debbano alle civili: tuttavia a me conviene di posporle, per seguir l'ordine tenuto dall' Autore nelle Dissertazioni . Vero è che la 69. e 71. particolarmente abbondano di opinioni degne d'attenzione, e censura per conto de Patrimoni e Censi della S. Sede: e dell'origine del Principato Ecclesiastico; ed essendo queste delle ultime, parrebbe che/mi liberassero dalla necessità di anteporre le materie civili all' Ecclesiastiche. Ma che giova il trattarsi in quelle due Dissercazioni più di proposito delle materie civili . se le prime quattro o cinque, e generalmente tutte le seguenti hanno per iscopo principale il civile, e per solo rapporto a questo, trattano dell' Ecclesiastico? Necessario è dunque che anch' io nella Prefazione segua l'ordine, che si tiene nell' Opera :

Conta molto l' Autore nelle prime Dissertazioni sull' avere alcune Città del Papa imitate le altre di Lombardia le quali, scossa l'usata dipendenza dal proprio Principe, o vendicaronsi in libertà, o spontaneamente si diedero a Signore novello. Così confondendo il diritto coll'invasione, ajutato anche dalle Fazioni Guelfa, e Ghibellina, incostanti nel seguire un partito; e molto più dalle Classi varie delle Città comprese nella pace di Costanza fa formare una idea dello stato Pontificio, la quale non è punto conforme al vero. Si aggiugne, che obbligato dalla natura del compendio, descrive i fatti in maniera non solo più libera di quella che tenne negli Annali Italiani, ma talora anche diversa. Nè addurrò brevemente due soli esempli in pruova, i quali più chiaro lume avranno nelle note. Tratta nella Dissert. 47. delle varie maniere di acquistar la Cittadinanza ne'bassi tempi, e recando documento, in cui si fa menzione del Duca di Baviera Guel-

Guelfo (vr. lo chiamò negli Annali, e quì lo dice iv.) dà una tal notizia di lui: ", Nell' anno 1152, fu creato da , Federigo I. Augusto Dux Spoleti', Marchio Tuscia, ,, Princeps Sardinia. & Dominus domus Comitissa Ma-" thildis ". All' incontro negli Annali a Federigo non dà nome d'Augusto fino all' anno 1155. lo manifesta nipote del medesimo Guelfo, lascia inforse la detta investitura, senz' attribuirla più al 1152, che a' due anni seguenti, e sopra tutto rammenta la convenzione tra lui-e'l Pontesice Eugenio III. cioè, che Federigo conserverebbe e difenderebbe tutti i diritti della S. Seden e il Pontefice lo coronerebbe Imperatore. Senza le quai circostanze Federigo non può altro credersi in questo luogo, che un Principe assoluto di quelle signorie, che dispensa largamente ad altri, benche pertinenti alla S. Sede . Onde il Lettore o poco accorto, o forse ancora poco erudito mentre apprende l'uso della Cavalleria di quella età viene insensibilmente tirato in non lieve errore di maggior momento. no al jois . o evere

Similmente nelle Dissert. 54. e 63. chiama Obizzo II. Marchese di Este, e d'Ancona. La qual cosa non si vede fatta negli Annali, ove rende esatto conto delle signorie d'Obizzo, appellandolo in vari luoghi Marchese d'Este, e Signor di Ferrara, e l' unno della di lui morte 1292. 2ggiungendovi le altre signorie acquistate dopo, cioè Signor di Ferrara, Modena, e Reggio; E s' ei fosse stato anche d'Ancona, come lo furono i di lui Antenati Azzo VI. Aldovrandino, e Azzo VII. non v'ha dubbio, ch'egli non avrebbe taciuta tal signoria, come non la tacque in Rinaldo, intitolato in alcuni Diplomi-Raynaldus Dux. Spoleti, in tempo, che n'era attualmente in possesso la S. Sede; sebbene ingenuamente vi aggiunse (an. 1223.) ch' ei sarà stato Duca di mero titolo, e ciò per non essere obbligato a tacciar di falsi que! Diplomi. Vero è che se fosse stato costretto da alcuna memoria a dar la Signoria d'Ancona ad Obizzo, avrebbe eziandio espressa la investitura, conforme la espresse (an. 1210.1214.) di Azzo VI. e di Aldovrandino, dichiarando che ambedue l'ottennero da Innocenzio III. legittimo Sovrano, e che avendola voluta dare ad Azzo violentemente anche Ottone IV. vi concorse il racito consenso del Pontefice. perche così richiedevano i tempi. Anche al giovinetto

Azso VII. la fece dare da Onorio III. (an. 1217.), e insomma stiede bene attento negli Annali, a non dar la signosia d'Ancona ad alcuno senza addurne ragioni, le quali avesser sostegno almeno apparente. Qui all'incontro senza badare a ciò che scrisse in contrario negli Annali, i quali peraltro si vedono qualche volta citati (Dissert. 26.) dichiara Signore d'Ancona Obizzo, prima ch' ei fosse dal popolo Ferrarese acclamato Signor di Ferrara, ciò e mentre era solamente Marchese d'Este.

Ciò ch' ei fa del Ducato di Spoleto, e della Marca di Ancona, non ommette di farlo delle altre Signorie, e Città della Chiesa (le quali o postesi in libertà, o soggettatesi a Signore proprio, sembrò, che avessero dimenticato il loro Sovrano) purchè se gli presenti l'occasione. Di maniera che ristretto, e confuso resta il Dominio Pontificio in queste Dissertazioni, delle quali la maggior parte incidentemente ammette qualche porzione di esso; e tutte insieme poca parte ne lasciano intatta. Ma le due sopramentovate, cioè la 69. e 71. nelle quali ex professo si ragiona degli antichi, e posteriori diritti della S. Sede riunendo que semi, che qua e là si sono andati spargendo, sostengono a maraviglia il sistema fissato in tutte le altre Opere . Tutto ciò nasce dall'avere anzi fondati cogli Scrittori Francesi i principi del Dominio Ecclesiastico nelle Donazioni de' Re Franchi, lo che è falso; che adoperata una necessaria censura per rintracciarne i principi veri dalla greca empietà, che obbligò i popoli a scuotere il giogo dell' Imperio d'Oriente. Anche il confondere le donazioni fatte alla S. Sede colle altre fatte a' Monasterj, e Luoghi pii, attribuendo loro la medesima natura, e il medesimo fine, gli ha fatto perdere l'idea giusta del Principato, di cui non ve ne ha forse altro, che appoggisi a' più validi fondamenti. E di questo avendone parlato abbastanza nella Prefazione al secondo Tomo, non ho ora d'uopo di nuovamente raggionarne. Quel ch' io debbo qui avvisare si è, che l'avere alcune Città Pontificie per più secoli o conservata la libertà o ubbidito ad altri, sulla qual cosa l' Autore fa il suo maggior fondamento, nulla diminuirono il diritto della S. Sede, la quale o presto, o tardi, o amichevolmente, o per forza tutto riuni il suo Stato, quale oggi lo vediamo, avendo concorso i Principi d' Europa a risarcire i molti danni, sofsofferti da lei ne' Secoli barbarici come li chiama 1' Au-

Chi non sa, quanti piccoli Principati, e quante picciole Repubbliche, parte divote, e parte avverse alla S. Sede fino al Secolo XVI. inquietarogo i Pontefici , che finalmente s'ebbero a risolvere d'usar la forza per ridurle allo stato, in cui sonosi poi fedelmente mantenute? Potrei delle Città più cospicue, le quali spiccano tanto in queste Dissertazioni, recar gli esempli; ma d'una sola mi contenterò, la quale servirà per tutte. Ancona si mantenne libera fino all' anno 1532, e fu in quell' anno sidotta per sorpresa da Clemente VII. Racconta il fatto Paolo Giovio scrittor contemporaneo: " Eam Urbem, dic'egli, , paulo ante per simulationem Turcici belli præsidio oc-, cupatam Pontificiæ ditionis fecerat, redactis in ordinem , Decurionibus, qui arregantius, quam deceret, liber-, tatis nomen præferentes, Pontificum imperia contem-, nebant: ea de causa suspectos cives relegandos curave-,, rat, donec arcem loco opportuno conderet ut ordinata . demum repubblica, hobilissimo emporio sua libertas 4, non soluta ad arbitrium multitudinis, sed astricta " æquissimis legibus redderetur ( Histor, lib. 31. ) ". Leandro Alberti, che parimente seriveva in que' tempi (Ital page 285.) adduce altre testimonianze di tale impresa, le quali non fanno al proposito nostro. Quel che non pare da trascurarsi è la maniera d'aver saputa conscrvare la libertà specialmente, in que 40, anni che corsero dal Pontificato d' Alessandro VI, all'anno della predetta sorpresa, ed è secondo l'Alberti la somma unione de' Cittadini, e l'arcano, d'alcuni pochi, i quali creavano un Magistrato annuo, che ignoto a' Cittadini medesimi invigilava alla conservazione della libertà. Per quel che riguarda il Secolo precedente, cioè il XV. il Sig. Marchese Francesco Domenico Balestrieri Patrizio, Anconitano m'ha comunicato un'Istrumento autentico d'Appellazione spettante alla di lui antica ragguardevol Famiglia, ch' io comunicherò al Lettore, affinche dal governo d'Ancona in tempo di libertà apprenda, chele Città Pontificie. ancorche amassero d'esser libere, conoscevano per loro Sovrano il solo Romano Pontefice: onde male a proposito si vanno confondendo dall' Autore colle altre Città di Lombardia. 

L'Istrumento è tale : " Appellatio interposita per Bonifatium Joannis de Auguliano die 6. mens. Febr. Actum in Sala magna Palatii DD. Antianor. Communis Anco-14, nz posit. ant. &c. in d. Palatio in Parochia 9. Aegidii jun, nta res d. communis, resque D. Contesse D. Bandini ;; viam pub. & alia latera &c. presentibus Joanne Domi-, til . . . & Petro Tubicina Testibus . Coram vobis magni-" ficis, & potentibus Dominis DD. Antianis, Regulato-, ribus, & Consilio magnificæ Civitatis Anconæ. Boni-, fatius, Joannis habitator Auguliani que relanter exponit dicens, qualiter fuit el notificatum ad instantiam Stefani alias Mossifiensis Habitator d. Castri, qualiter b, Putius Petri de Auguliano Civis & habitator Anconæ " assertus Arbiter electus inter dictas partes tulerit sen-, tentiam tenoris, & continentiæ infrascriptæ videlieet: , Quia dicimus , sententiamus , pronunciamus , laudamus, , arbitramus, & condemnamus d. Bonifatium ad dandum, , solvendum, numerandum d. Stefano Mossinensi ducatos ,, 25. monetæ ad rationem quadraginta Bonon. pro ducato, " prout his verbis, vel aliis in di asserta sententia dicitur " contineri, ad quam d. Bonifatius causa veritatis se re-5, fert , & prout in d. sententia dicitur constate ; manu , Ser Augustini de Florentia habitat. Ancone pub. not. , inde rogat. dicens d. ass. sententiam fuisse & esse nul-, lam, & nullius valoris, efficaciae vel momenti, nulli-" terque latam & datam , contra formam jeris & statu-, torum Communis Anconae, cum non fuerit factum aliquod processum; & non fuering servata servanda, & ,, si est vel in aliquo Juris articulo tentatum, quod nega-, tur, dieit ipsam fuisse & esse iniquam, & injustam ; & ab ipsa tanquam nulla iniqua, & injusta sentiens se , gravatum d. Bonifacius non modicum, sed satis; re-, currit ad vos magnificos DD. Antianos, Regulatores, 1, & consilium magnifice Civitatis Ancone, tanquam ad , bonum virum, & eligit pro tertio Judice recursus nobilem ,, virum Dominicum Lippi de Balisteriis de Ancona, & , offerens se paratum concord. tertium, & eligat pro No-, tario de medio Ser Jacobum Ser Andrew de Ancona ad ,, accipiend. scripturas per dd. partes juramento producendas, & protestatus fuit quod eligat suum &c. & petiit pronuntiati, sententiarii, & declarari bene fuisse, & esse appellatum, recursum, & de nullitate dictum " pro

, pro parte d. Bonifatii , & male, nulliter, inique, ee , initiste fuisse, et esse sententiatum pro parte d. Putil " cum condemnatione expensar.partis adversae omni me-, liori modo etc.

... Facta et interposita fuit d. appellatio, et omnia et 35 singula suprascripta per d. Bonifatium coram dd. DD. "Antianis, Regulatoribus, et Consilio magnificae Civitatis Anconae pro Tribunali sedentibus in quodam Ban-", co Ligneo existen, in Sala magna Palatii residentiae dd. , Dominor, ut supra posita et laterata : qui DD. Antiani, , Regulatores, et Consilium praediciam appellationem, ,, et omnia, et singula suprascripta admiserunt, in quan-, tum de jure tenentur, et debent sub anno Domini a Nasi tiv. ejusdem 1479. Ind. xtt. tempore SS. in Christo Pa-, tris, et Domini, Domini Sixti Divina providentia Pa-, pae quarti, die suprascripto Testibus; et hoc absente ,, d. Stefano tamen ad praedicta legitime citato per Van-, nutium pub. nun. Communis Anconae, prout d. Nun-, cius retulit dd. DD. Antianis, et mihi Notario infra-,, scripto, et cujus non comparentis contúmaciam accu-

, savitete,

Due cose debbo ora avvertire al mio Lettore. Primieramente ch'io non do per cosa singolare questo Istrumento estratto dall' Archivio Apostolico d' Ancona, ora esistente nell' Archivio dimestico della predetta Famiglia Balestrieri, poichè altri senza dubbio se ne troveranno de' simili; ma perche essendo un'appellazione, e contenendo varie circostanze notabili, possa confrontarsi con quel che dice l'Autore delle Città libere d'Isalia nelle prime Dissertazioni di questo volume. In secondo luogo, che dall' Esempio d' Ancona, di cui non ve ne avrà forse una fra le Pontificie più distinta in genere di libertà, sì per la sua durazione in tale stato; e sì per essersela meritata que' Cittadini, con rimetterla a poco a poco in piedi dopo la di lei distruzione fatta da' Saraceni nell'ottavo Secolo ; deesi format giudizio di tutte le altre Città dello stato della Chiesa, cioè, che quantunque alcuna volta sembri essere syanita in esse la sovranità Pontificia, questa non venne mai meno. Dice in conferma di ciò molto: bene l'Autore (Diss. 54. p. 181.),, Nelle nostre contrade ,, ne' vecchi tempi lo stesso era comune, o comunità, che ", Republica o Città libera, che godeva il diritto di for-

Cod. Vatic. (pagg. ex. extit. exv. extit.), non si leggono nell'edito da lui. Anzi ciascuno di essi chi non sa il pessimo

<sup>(1)</sup> Quando pure si accordasse, che non esistessero gli originali de' Diplomi qui accennati, da ciò non ne seguirebbe, che non ne sieno certissime le copie. S.

trattamento, che in tutte l'Opere, specialmente negli Annali, e in queste Dissertazioni compendiate in volgare dalle Antichità Italiche, hanno perpetuamente avuto, senza quì ripeterne la memoria? E d'un tal Codice s' hanno a riputar falsi i documenti essenziali, con somma diligenza registrati da Cencio, che n'ebbe gli originali sotto gli occhi, e solamente indubitati quelli delle giunte fatte adaltro Codice, di cui la minor parte è quella di Cencio, e che fu scritto l'anno 1367, com' ei dice in fine della Dissert. 71. quasi due Secoli dopo la di lui morte? Sia pur così. Ma però una di queste giunte io voglio esaminarla a pubblico giovamento. Dic'egli nell'opera latina (Tom. V. Antiq. Ital. vers. fin. ) queste precise parole: " Illud , oneris demum ejusmodi Abbatibus ) exemtis a jurisd. " Episc. ( quod et Episcopis impositum fuit scilicet singu-, lis aut annis aut trienniis accedendi ad limina Apostolo-,, rum , aut saltem nuntium illuc mittendi . Atque ad id , sane sese obstringebant Abbates in praestando juramento fidelitatis Summis Pontificibus, Rem confirmabit char-, ta ex Regesto Cencii praelaudati deprompta, quae ad Monasticam historiam illustrandam non inutilis erit . .. Nove esempli sono in essa Carta d'Abati degli Ordini di S. Benedetto, e S. Agostino, e d'un Vescovo, che fecero il giuramento di fedeltà alla S. Sede, cioè i due primi a Gregorio IX. e gli otto che seguono a Innocenzo IV. La formula da loro usata è alquanto varia dall'antica de' Vescovi, che leggesi nelle Decretali compilate da S. Raimondo di Pennafort d'ordine dello stesso Gregorio IX. l'anno 1234. (c. 4. de jurejurando). E conchiude così; Possessiones vero ad mensam mei Monasterii pertinentes non vendam, neque donabo, neque impignerabo, , neque de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, inconsulto Ro. Pontifice . Sic me Deus adjuvet, et hace , Sancta Evangelia ,. Le quai parole si leggono nel Pontificale Romano in ambedue le formule della consecrazione de' Vescovi, e della benedizione degli Abati Apostoli. ca autoritate. Onde ancorche la clausula de Ecclesiæ bonis non alienandis, sia più antica di Clemente VIII. istitutor di quelle formule ; nondimeno nell' antica, specialmentea tempo di Gregorio IX, non si pronunciava da' Vescovi,e per conseguente nemmen dagli Abati. Poiche a questi, come osserva il nostro Autore medesimo, illud oneris dedemum; quod & Episcopis, impositum fuit. Ed eglino con tutti i lamenti de'Vescovi, e l'esclamazioni di S. Bernardo, del Blesense e altri Padri, contro i Privilegi che ottenevano dalla S. Sede, per sola emulazione de'Vescovi si procacciavano gli onori: onde non increbbe loro di soggiacere anche a' pesi, cui vedevano esser sottoposti i Vescovi. Per la qual cosa (cheche sia degli altri, che nulla rileva il saperlo) il primo esempio è assolutamente sopetto, sì per attribuirsi all'a.1220.in circa, perchè Gregorio IX.non ascese alla cattedra di S. Pietro fino al 1227, sì perchè la collezion delle Decretali fatta far, com' è detto da questo Pontefice molto dopo insegna, che la clausula de rebus Ecclesiæ non alienandis, non era introdotta nella Formula del giuramento che facevasi al Romano Pontefice, qual'è quella che si legge in questi giuramenti, cui si dà forse

troppa antichità Nè s'opponga; che i Vescovi la usavano verso il loro Metropolitano; perche quella è concepita in diversi termini, nè costumavasi, come ho detto, in alcuna maniera col Romano Pontefice in tempo di Gregorio IX. Costuma. vasi bensì dagli Abati esenti il giuramento di fedeltà molto prima di esso Gregorio, e l'attesta egli medesimo (Lab. Concil. to. x1. col. 317: ep. 4. ) trattando con due Vescovi d' Inghilterra della benedizione dell' Abate di S. Albano: " Electo faciatis eidem obedientiam, et reverentiam de-., bitam exhiberi, ac munus benedictionis impendirece-, pturi ab eo postmodum pro nobis et Romana Ecclesia fe-, delitatis solitae juramentum juxta formam . quam vobis sub bulla nostra mittimus interclusam . " Nella qual Formula esservi stato anche il peso di visitar la S. Sede, come in quella de' Vescovi, non è da dubitarne. Poiche Alessandro IV, che non è lontano da Gregorio più di quattordici anni, e successe immediatamente a Innocenzo IV. rivocando alcuni privilegi ottenuti da' Vescovi e Abati per esimersi da tal peso, distintamente parla di loro in questa forma: " Nunnulli Ecclesiarum Praelati obtinuerunt sibi , per Sedem Apostolicam importune concedi, ut non te-,, neantur sedem eamdem usque ad certa tempora visitare ,, contra formam praestiti juramenti . . . indulgentias , et , concessiones hujusmodi Patrierchis, Archiepiscopis. " Episcopis, Abbatibus, et aliis Ecclesiarum Praelatis , concessas auctoritate praesentium revocamus, (Rayne 1257.

1257. n. 50.). Da tutto ciò si vede, che non v'era bisogno della carta delle giunte di Cencio per illustrar questo
punto di Disciplina. Era bensì d'uopo di non alterarlo asserendo, che gli Abati soli si obbligavano con giuramento a visitar la S. Sede, quando essi nol facevano, che a somiglianza de' Vescovi, i quali molto prima degli Abati
esenti ciò praticavano. Ma di questo parlerò nelle Note,
ove mostrerò esser falso, che i soli Abati a ciò s'obbligassero.

- Del Sacro Colleggio, cioè della più rispettabil porzione di tutto il Clero del Mondo tien'egli la stessa opinione che abbiamo veduta negli Annali, cioè, che fosser veri Parrochi, e Rettori delle Chiese Battesimali, e Diaconie. Ma questo dissi e torno a dire è un vero abbagliamento. E che sia vero: tratta il Tommasini (1.11:c. 115. n. 7.) de' Cardinali della Chiesa Romana, dopo aver parlato con S. Gregorio di quelli delle altre Chiese; e valendosi d'un luogo diGiovanniDiacono fa veder chiamatiCardinali fino i Suddiaconi: ,, Ex Subdiaconibus vero gloriosum Ostiae. " Paustum Capuae, Petrum Trecis, et Castorium Arimi-, ni . Solis Diaconibus Apostolicae Sedis super hac quo-.. dammodo parte parcebat. " Or chi direbbe mai, che i Suddiaconi della Chiesa Romana fossero Cardinali? Frano ragguardevoli anch' essi, e sette di loro fecero per molti Secoli l'ufizio de' Cantori, onde è celebre il Primicerio e la scuola de' Cantori: ma non mai ebbero parte nel sacro Collegio de' Cardinali preti, divisi a sette per Chiesa Patriarcale, fuorche nella Lateranense; a cui erano addetti i sette Vescovi Suburbicari ; e de' Cardinali diacont distribulti nelle 18. Diaconie, formando tutti insieme il Collegio di 53. sacri ministri del Romano Pontefice tanto celebre ne'Concili Romani, ove doveano intervenire, colla sola differenza rra' preti e diaconi, che questi assistevano al Concistoro in piedi, e quelli sedevano; e perche dal loro corpo era eletto il sommo Pontefice, ed eglino stessi n'erano da prima i principali, e poscia ne divennero I soli Elettori. Queste cose non sono ignote all'Autore. Perciò de' soli preti e diaconi afferma ch' erano veri Parrochi, everi Rettori. Ma s'egli avesse fatto riflessione a questo luogo di Giovanni Diacono, il quale egualmente chiama Cardinali i suddiaconi, che i diaconi e preti; avrebbe conosciuto, che non dalla parrocchia, e rettoria procedeva il nome di Cardinale nella Chiesa Romana; ma bensi da essa Chiesa capo e centro della Chiesa Universale. S. Leone IV. non lascia dubitarne; mentre nell' allocuzione al Concilio Romano celebrato l'an. 853. dice espressamente: Anastasius presbyter Cardinis nostris, quem nos in titulo B. Marcelli martyris atque Pontificis ordinavimus.

Questa è la cagione per cui S. Gregorio Magno richiedeya il consenso di quei che promoveva al Vescovado, come attesta il medesimo Giovanni Diacono presso il Tommasini nel luogo sopra citato: Ne sub hujusmodi occasione quemquam eliminando deponere videretur. Posciache invidiabil cosa era l'esser Prete o Diacono del Cardine della Chiesa di Gesù Cristo, o sia della Santa Sede Apostolica, ove risedeva il di lui Vicario, successore del Principe degli Apostoli · E fu mestieri proibir con Decreto Sinodale (dist. 70.c.5.) agli stessi Vescovi di non pretendere a que' gradi cotanto sublimi. Ma riserberò alcuna cosa per le note della Dissert, 61, come luogo più opportuno. Dal fin qui detto però s'intende, che il nome di Cardinale anticamente comune a' Vescovi, e preti, e diaconi d'altre Chiese, sopra'l cui vero significato son tanto discordi gli Autori, falsamente si pretende dal nestro di averlo egli solo capito, e di poterne dare una retta definizione; mentre se Cardinali dicevansi anche i Suddiaconi, dove furono mai in Roma le Chiese, che costituissero anche questi veri governatori, come i veri Parrochi, e i veri Rettori? Che se manca alla definizione una parte tanto sostanziale: adunque è falsa, e perciò di niun valore. Si aggiugne, che se i preti della Chiesa Romana esercitarono ne' primi tre secoli, quando le parrocchie non erano nate, l'ufizio di veri Vescovi, e Cardinali anche questi dicevansi nelle altre Chiese, perche non dirli piuttosto veri Vescovi, nome loro convenientissimo, che veri Parrochi?

Non può negarsi, che al nostro Autore le molte carte antiche, le quali ha avute sotto gli occhi, non abbiano stranamente turbata la fantasia. Pretende egli contro verità, e giustizia dichiarar veri parrochi quelli, che non lo erano; e trattando de' Canonici delle Patriarcali di Roma, che erano veri Monaci, s'oppone al Tommasini, che dice il vero, e pretende dare origine a' Canonici Romani da quella che gli sembra avere avuta il Clero in alcune Cattedrali. Cheche sia di questi, che a noi non appar-

en-

tengono, Monaci erano i Canonici delle Patriarcali Romane, e vi celebravano i divini ufizi di giorno e di notte, fuorche la Messa la quale spettaya al Cardinale Ebdomadario, che ne' secoli posteriori si convertì nel Cardinale Arciprete, Questa è dottrina certa del libro Pontificale attribuito ad Anastasjo Bibliotecario . Onde se il Tommasini ha definiti con certezza punti di disciplina, questo n'è sicuramente uno. La stessa ragione milita per li tanti Monasteri, che gli rendono maraviglia entro Roma; e se ne toglierà i destinati per abitazione di questi Canonici veri Monaci deputati a salmeggiare anche in altre Chiese non Patriatcali, scemerà di molto il loro numero, Avea io deliberato di addurre alcuna cosa sopra i beni, e le rendite Ecclesiastiche e delle indulgenze: ma essendo le due Dissertazioni 67, e 68, lavorate sul vero, con solamente variarne il principio, ed il fine, e ciò costantemente dal primo all' ultimo periodo; per non trattenere più del giusto il Lettore impaziente, accennerò a suo luogo nelle note quel che non dee tacersi, e lo avvertiro qui generalmente a prestar poca fede a ciò ch' ci dice dell' uno e dell'altro punto, più simile al vero, che stabile e co-stante presso gli Autori Ecclesiastici, i quali non riguardano con livore la pietà degli antichi fedeli, conformegli scrittori visti e seguiti dall' Autore in queste materie poco accorto .

#### REIMPRIMATUR

Si videbitur Rmo Patri Sacri Palat. Apostolic. Magistro.

Franc. Xaverius Pafferi Vicefg.

X-----

#### REIMPRIMATUR

Fr. Th. Maria Mamachi Ordin. Prædic, Sac, Palat, Apost. Magister.



# DISSERTAZIONI DILODOVICO ANTONIO MURATORI SOPRA LE ANTICHITA' ITALIANE

DISSERTAZIONE QUARANTESIMAQUINTA

Della forma di Repubblica presa da moltissime Città d'Italia, e dell'origine della loro Libertà.



Hiunque ha qualche tintura dell'antica barbarica Erudizione, o ha letto ciò, ch' io stesso notato nelle precedenti Differtazioni, abbastanza sa, che le Città d'Italia, a riferva delle sottoposte al Romano Pontesice, allorchè re-

gnarono i Longobardi e Franchi, e molto tempo anche dappoi, erano governate ciascuna dal loro Conte o Gafaldo, il quale oltre ad altri Magistrati minori presedeva alla Milizia, e ministrava giustizia al Popolo. Sa parimente, ch'essi Conti erano subordinati ai Marchessi, o Duchi, che i Re od Imperadori destinavano al governo di tutta la Provincia, Marca, o Ducato. Apprenderà egli ora, che la maggior parte di queste Città nel Secolo XII, presero forma e regolamento di Repubblica, secre Leghe e Guerre; in una parola esercitarono tutto questo, che conveniva a Città Libere, e godenti una specie di despotismo. Così gran mutazione di cose, per cui restò molto essenuata l'autorità Regale ed Tom, III, Part, I.

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

Imperiale in Italia ( lo stesso avvenue in Germania ), se alcuno chiederà onde avesse origine, gli si risponderà, effere questo un punto molto scuro, e pure di grande, anzi massimo momento alla Storia, e però degno di esame e rifleffione. Indicherò io quel poco di luce, che fra le tenebre, nate dalla scartezza degli Storici e delle vecchie Memorie, a me fembra di avere scoperto. Carlo Sigonio, nobile ornamento della Città di Modena, nel lib. 10. de Regno Italia, all' anno 1106. fimò, che fotto Arrigo V. fra i Re, e fra gl' Imperadori IV. il quale in quell' anno per la morte del Padre cominciò più ficuramente a regnar, s'abbiano particolarmente a piantare i principi della Liberta d' Italia. Imperium inde, così egli scrive, Henrici filii novum, quasi stabiliendæ libertatis & dominationis initium ab Italicis ipsis eft habitum. Nam hoc imperante Mediolanenses, atque adea etiam corum exemplo alii, libertate luxuriantes, ac Regis arma despicientes, controversias, quæ Regis ante componi fententia confueverant , armis disceptare inftituerunt , atque ad hanc rationem fuam finguli Rempublicam contulerunt . Così il Sigonio , alla cui fentenza non mancano buoni fondamenti ; perciocchè infatti, siccome qui fotto vedremo, allora più che mai si misero in libertà i Popoli, e maffinamente i Lombardi. A me nondimeno sia lecito di rintracciare altri vestigi e principi di autorità, prima che regnasse il suddetto Arrigo; imperciocchè non con una improvvisa sedizione, ma a passo a passo arrivarono le Città a confeguire una plena libertà e dominio. Sino alla morte di Ottone II. Augusto, cioè fino all' anno 983, stettero faldi nell' ubbidienza i Priucioi e le Città del Regno d'Italia. Avvezza la gente a lasciarsi reggere dal Ministri e Vicari del Re e dell' Imperadore, cioè di chi o per elezione, o per successione, o per fortuna dell' armi era stato costituito Sovrano so. pra tutti, con pace ne fofferiva il comando. Se taluno de' Vescovi, Duchi, Marchesi, o Contifacea delle novità, e prorompeva in aperta ribellione, coll' armi e colla forza era messo in dovere. Lasciò Ottone II. dopo di

di se un Figlio di poca età, cioè Ottone III. Se s' ha da credere alla Cronichetta de' Re d'Italia, che pubblicai nel tomo II. degli Anecdoti, defuncto Secundo Ottone, fuit tunc Regnum fine Rege Annos V. & Menfes IX. Queso lungo Interregno, e finalmente la poca età di Ottone III, allorchè fu eletto Re d' Italia, e la fua non breve permanenza fuori d'Italia, a me sembra che dessero qualche apertura ad alcune Città d'Italia per alzare la testa, e meditar configli di libertà. Ed appunto a que' tempi credo che s' abbiano a riferire i funesti moti e turbolenze de' Milanesi . Siccome attesta Arnolfo storico Milanese lib. I. cap. 10. nel tomo IV. Rer. Ital. Landolso Arcivescovo di Milano ( che nel 978. confacrato, mancò di vita nel 997. ) propter nimiam patris & fratris infolentiam, gravem Populi perpessus est invidentiam; instabant enim præsolito abuti Dominio . Signori , o se vogliam dire Governatori della Città di Milano erano allora gli Arcivescovi per concessione dei due Ottoni. Unde cives indignati una sese conjuratione stringerunt. Inde civilis seditio, ac partium est facta divisio. Quibus continue rixantibus, grande commissum eft in Urbe certamen . Fu allora forzato l' Arcivescovo a ritirarli . Iterum autem collecto ex diversis partibus agmine, conflixit eisdem cum Civibus in Campo Carbonaria. La vittoria toccò al Popolo; ma succedette poi pace fra le parti. Ecco dunque il Popolo di Milano, che comincia a prendere una specie d' indipendenza e dominio, e a far guerra, col non più voler ubbidire all' Arcivescovo, deputato a quel Governo dagli Augusti. Segni son questi di nascente libertà.

Ma subito che giunto ad una soda età calò in Italia Ottone III. Re, poscia Imperadore, tornarono tutti i Popoli all'antico ordine, e alla primiera soggezione. Mancato poi di vita esso Augusto senza prole nell'anno 1002., e desiderando molti Principi d'Italia di avere un Re della lor Nazione, e non della Germania, insorse allora un grave Scisma fra i Magnati e Popoli della Lombardia, con essere eletto Re per l'una parte Arduino Mara

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

Marchese d' Ivrea, e per l'altra Arrigo II. Re di Germania. A questa discordia d' animi tennero dietro guerre, incendi, e desolazioni. Finalmente abbattuto Arduino, Arrigo Re piissimo prevalse, apparendo nondimeno da questo, che gl. Italiani meditavano cose maggiori, nè più fi accomodavano a foffrire l'antico giogo. Venuto a Pavia Arrigo nel 1014. fulle prime fu ben' accolto da quel Popolo: ma probabilmente per le infolenze de' suoi Tedeschi mossasi una sedizione, anzi ribellione nella Città, ne fegui una fiera ftrage de' Cittadini, e uo grave incendio di case: Domita Papia, così scrive Adelboldo Vescovo nella Vita di Santo Arrigo, tota coneutitur Italia . Civitates , ad quas Rex nondum venerat, obsides ultro transmittunt , fidemque debitam per sacramenta promittunt. Rodevano il freno i Pavesi, pure si contennero fino alla morte dell'ettimo Imperadore, e poi all' avviso di essa saliti nelle furie si vendicarono contro il Palazzo del Re, dianzi ornamento della Città, con bruciarlo, e imantellarlo da' fondamenti . Ed ecco un Popolo, che non vorrebbe più freno. Eletto poscia Re Corrado si mostrò forte in collera contro i Pavesi, e tuttochè, come scrive Wippone nella di lui Vita, Ticinensium Legati adessent , cum muneribus & amicis molientes, ut Regem pro offensione Civium placarent, id adipisci a Rege nullo modo valuerunt. Calò egli poscia in Italia, e Papienses in gratiam recipere noluit : eorum vero Urbem, quoniam valde populosa fuit, subito capere non pount ; per biennium tamen omnes Ticinenses afflixit. Chiamili pure, ch' io non mi oppongo, una ribellione quella de' Pavesi : la verità nondimeno si è , che quel Popolo prese una forma di Signoria, e che l' altre Città, le quali mandarono oflaggi ad Arrigo II. fra i Re, dovevano avere qualche figura di unione pubblica: Abbiamo poi la testimonianza degli Annali di Pisa tomo VI. Rer. Ital. che fin dall' anno 1002. e 1004. Pifani vicerunt Lucenses . E nel 1006, Pifani & Januenses devincerunt Sardineam . Lascio il resto, bastando questo a farci intendere, che in quel Secolo stesso i Popoli della To-

Tofcana godevano una specie di libertà. Veramente non effendo quegli Annali dell'antichità, ch'io bramerei . non fo se in tutto ci possiam fidare d'essi . Quello, che a me par certo, nell' anno 1081. la Città de Pifa fece de' patti con Arrigo IV. Re di Germania e d' Italia, che l' Ughelli riferi nel Catalogo de' Vescovi di Pisa. Leggonsi ivi molte cose degne di offervazione, e spezialmente il promettersi da Arrigo: Nec Marchionem aliquem in Tusciam mittemus sine laudatione hominum duodecim Electorum in colloquio facto fonuncibus campanis. Questo suppone già formato in Pisa un Consiglio di quel Popolo, eche in esso risedeva molta autorità. Io non fo di qual tempo fosse composto un Sermone MSto Domni Uberti venerabilis Abbatis, ch' io vidi nella Biblioteca Ambrofiana, e dove fi leggono le feguenti parole dette al Popolo di Milano: Tu supplantare queris Cremonesem, Subvertere Papiensent, delere Novariensem, Manus tua contra omnes, & manus omnium contra te &c. O quando erit illa dies, ut dicat Papiensis Mediolanensi: Populus tuus Populus meus: Cremensis Cremonensi; Civitas tua, Civitas men &c. Davanti a questo Sermone stanno quest' altre parole: Hee minuta laboris fui mittit in gazephylacium Santti Ambrofii devotio Pauli , & Gebehardi , Preti , che per atteffato del Puricelli, e del P. Mabillone fiorireno circa il 1020. ma mi resta dubbio, se tali parole riguardino il susseguente Sermone . Pure abbiamo dallo Storico Arnolfo fuddetto lib.2. cap. 7. che regnando lo steffo Corrado Primo fra gli Augusti, l' Arcivescovo di Milano Eriberto affediò Lodi colla milizia Milanese, con obbligare quel Popolo a ricevere un nuovo Vescovo. Ab illo tempore inter Mediolanenses & Laudenses implacabile viguit odium, unde posiea per multa annorum curricula prædæ, & incendia, cædesque alternant innumeræ. Ec. co un Popolo, che circa l' anno 1028, fa guerra coll'altro : segno di pretesa autorità e libertà.

Aggiungafi ora, quanto operò il medefimo Corrado Augusto in Lombardia, Racconta Sigeberto nella Cronica all' anno 1039, che questo Imperadore tornò in Italia, quia omnes Longobardi conjuraverant, ut non paterentur quemlibet Dominum qui aliud quam ipsi vellent, contra se ageret . Perciò Eriberto Arcivescovo di Milano per ordine di esso Imperadore su carcerato; ma trovata maniera di fuggirsene, suscitò poscia il Popolo di Milano contro d' esso Augusto, e virilmente gli fece resistenza . Non è da riferire questo avvenimento all'anno 1039. come fece Sigeberto; ma sì bene al 1037. come scrisse Wippone Storico contemporaneo. Durò per due anni questa turbolenza, e Corrado impiegò indarno le sue armi nell' affedio di Milano, come s' ha dai due Storici Milaneli Landolfo seniore; ed Arnolfo nel tomo 4. Rer. Ital. Ora da tali promesse necessariamente risulta, che in que' tempi le due più potenti Città della Lombardia, cioè Milano e Pavia, dovettero prendere qualche forma di Repubblica con iscacciare i Ministri Cesarei, ed eleggerne de' propri, che ministrassero la Giustizia, o fossero pronti al governo è maneggio dell' armi. Che altrettanto facessero allora i Cremonesi , si può dedurre dall' Ughelli nel Catalogo di que' Vescovi. Ma da che mancò di vita l'Imperador Corrado, e gli succedette Arrigo III. suo Figlio, Eriberto Arcivescovo de controversia sua , quam contra Cesarem exercuit satisfaciens, interventu Procerum gratiam Regalem recepit, rursusque juramento pacem servaturum affirmans, patriam remeavit . Che in questo trattato di pace fosse stabilito il ritorno de' Magistrati Imperiali nelle suddette Città, è ben giufto il crederlo. Certamente questo avvenne almen dopo la morte di Eriberto Arcivescovo di Milano, accaduta nel Gennajo del 1045.e non già del 1046. come fu d'avviso il Puricelli, perch'egli sembra effere stato Conse e Governator di Milano finche viffe. Interno a che è da notare, che al dire di Landolfo seniore lib. 3. cap. s. i Milaneli spediropo aliquantis diebu: post præcla. rissimi Hereberti decessum, ad Imperatorem Henricum, qui noviter surrexerat, noviterque Populum ipsum a Majorum manibus liberaverat, cioè dalla prepotenza de' Nobili : parole anch' esse indicanti, che il Popolo di Mila -

Milano era tornato in grazia dell' Imperadore . e ne aveva ricevuto i di lui Magistrati. In pruova poi di questo ho prodotto due autentici Placiti, ricavati dall' Archivio dell' infigne Collegiata de' Canonici di Santo Ambrosio di Milano, e tenuti amendue nel Novembre del 1045. nella steffa Città di Milano, dum in judicio adef-Jet Domnus Azo Marchio, & Comes ifius Civitatis, il quale pronunziò una sentenza in favore de' suddetti Canonici . Questi è il celebre Marchese Azzo II. onde , siccome provai nella Par. I. delle Antich. Estensi, discese la Real Famiglia di Brunfvic , e la Ducale de' Principi Estens. Aveva io prodotto in esso libro un Documento comprovante, che nell'anno 1184. Federigo 1. Imperadore inveftivit Marchionem Obizonem de Heft de Marchia Genua, & de Marchia Mediolani, & de omni eo, quod Marchio Azzo habuit & tenuit ab Imperio . Da quello Documento deduceva io, che quel Principe Progenitore degli Estensi di Germania e d' Italia , fosse una volta stato Governatore, o sia Marchese di Milano e di Genova. Aveva io anche provato, che il Marchefe Oberto I. Afcen. dente d' esso Marchese Azzo II. aveva governato il Regno d' Italia come facri Palatii Comes, e verisimilmente fu anch' egli Governatore e Marchese di quelle Marche. Ma niuna pruova potei allora addurre, che il fuddetto Marchese Azzo II. avesse avuto dominio e governo di Milano. Eccone ora due autentici atteffati. Non fo dire per quanto tempo esso Marchese Azzo II. coi Magifirati Cefarei governaffe Milano, Verifimilmente, fitbito che mancò di vita il suddetto Arrigo, fra gli Augusti Secondo, fra i Re Terzo, convenne loro di ritirarfi, infinuandolo abbaffanza i fatti raccontati da Arnolfo Storico al lib. 3: cap. 6. Dopo aver egli scritto, che Regnante infantia del Re Arrigo IV. i Pavefi non vollero ammettere un Vescovo dato alla loro Città, foggiugnes His diebus inter ipsos, & Mediolanenses de caussis civilibus emergit discordia &c. Inde erat , quod sibi rependehant ad invicem cades, pradas, & incendid necnon & latrocinia . Factum eft autem , ut Papienses , dum inferio-

res essent, conductis aliunde pretio legionibus, ad devafiandos Mediolanensium fines accederent ; Mediolanenses vero , confæderatis sibi Laudensibus , in illos insurgerent . Conveniunt utræque in campis acies ordinatis agminibus, vexilla in sublime ferentes. Fit vehemens partium in sese concuisus; bacchantur certando diutius : divertunt tamdem Papienses a bello, adversariis insequentibus illos a tergo. Fit strages immensa Nobilium equitum &c. In leggendo tali cose, non credo di potermi ingannare dicendo, che qui chiaramente si scorge mutata la forma del Governo ne' Popoli della Lombardia, ed apparirne fegni di manifesta libertà. Niuna menzione si fa qui del Marchese, niuna de' Conti. Gli stessi Popoli fanno guerra fra loro, formano Leghe, prendono al foldo Reggimenti stranieri, operando tutto ciò, che conviene a gente libera circa l' anno di Cristo 1057. Si potrebbe fospettare, che le Città col potente mezzo della pecunia impetrassero dal Re Fanciullo di reggersi co' propri Magistrati, salvo sempre l'alto di lui dominio, e le Appellazioni al Conte del facro-Palazzo, il quale probabilmente in que' torbidi tempi si ritirò a Lomello, come offervammo nella Differt. 7. Ma forse senz' altra permissione del Reque' Popoli si misero in libertà.

Succederono poscia le gravi turbolenze di Milano a cagion de' Preti Secolari, che a guisa de' Greci si diedero a prender Moglie. Si leggono queste nelle Storie di Landolso seniore e' di Arnolso, e ne avvennero guerre, ammazzamenti, ed assedj. Landolso ed Erlembaldo Laici erano i Capitani contro la parte degli Ecclesiassici, ed andavano ad alzate bandiere, come persone indipendenti dall' altrui podestà. Ma assai prima di questi torbidi n' erano succeduti degli altri, cioè le guerre civili fra i Nobilie la Plebe di Milano, delle quali parlano Wippone nella Vita di Corrado I. Imperadore, ed Arnolso e Landolso seniore nelle loro Storie. Sembra, che Landolso col nome di Duchi disegni i Marchesi e Conti, che ne' tempi addietro governarono Milano con dire: Interea universus Populus (cioè la Plebe) suorum

ma -

malorum per diversos & varios Dominos mala videns creviffe, durius habens Dominium Suorum Civium, quam Ducum quondam Suorum, tentando eventus bellorum varios, ab illorum dominio sese defendere ac liberare disposuit. Prima dunque era governato quel Popolo da Duchi stranieri, a' quali succedette il Dominio de' suoi Cittadini , che nè pur voleva ricenoscere l'autorità degl' Imperadori, talmente che, secondochè racconta esso Landolfo, Arrigo Secondo fra gli Augusti trattò . con Lanzone Capo del Popolo, che inducesse il medesimo Popolo a giurar fedeltà al suo Trono, e a permettere, che le Cesaree schiere entraffero in Milano: il che poi non ebbe esecuzione. Ma qual forma di governo introduffero allora i Milanefi, per mancanza di memorie non fi può chiarire . Pure può questo bastare per assicurarci, che molto prima di Arrigo V. Re, e del Secolo XII. s' era introdotta una particolare, per non dire intera specie di libertà nel Popolo Milanese, e in alcun'altra Città di Lombardia, come avevamo proposto di provare. Oltre di che pare, che anche più anticamente i No. bili formaffero nelle Città una forma di Comune, Corpo, od Università con Privilegi degl' Imperadori: del che parlammo di fopra nella Differt. 18. Dall' Archivio Arciducale di Mantova io traffi un Diploma di Arrigo II. Re di Germania ed Italia, dato nell'anno, 1014. in cui egli conferma vari privilegi ed esenzioni cuntiis Arimannis in Civitate Mantuæ, five in Coftro, qui dicitur Portus &c. habitantibus, cum omni eorum hereditate &c. Communaliis &c. Un' altro fimil Diploma conceduto fu a que' Cittadini nell' anno 1055 dove parimente si parla de Eremania, & Communibus rebus ad prædictam Civitatem pertinentibus, con aggiugnere: Et eam consuetudinem bonam & justam habeant, quam quælibet nostri Imperii Civitas obtinet . Vedremo nella Differt. 48. menzionate sovente bonæ consuetudines, che le Città di Lombardia efigevano, che Federigo I, confermasse a tutte. Truovansi ancora semi della nascente o pure della già stabilita libertà in Ferrara nell'anno 1055.

qualora attentamente si consideri un Diploma dato in quell' anno a' Ferraresi da Arrigo II, Imperadore, e Re Terzo, che sarà da me rapportato nella Dissertaz. 68. Sono periti tutti, o quasi tutti gli Archivi antichi delle Citta d' Italia, perchè per accidente, o per malizia bruciati, o messi a sacco, di modo che niuno ne ho trovato, che conservi le vecchie sue memorie sopra i tempi di Federigo I. Imperadore, Nel Diploma suddetto sono accennate molte Consuctudini di que' tempi, che altronde non si possono imparare. Se s'ha da credere a Tolomeo Storico di Lucca, nel 1064, già la Città di

· Lucca era divenuta Comunitá .

Ma niun tempo più acconcio trovarono le Città d'Italia per ottenere Privilegi dagl' Imperadori, e piantare fodi fondamenti della loro Libertà, che fotto Arrigo IV. fra i Re, e Terzo fra l'Imperadori (1). Rimatto fanciullo, allorchè mancò di vita l'Imperador suo Padre, con quanta debolezza e sregolatezza egli teneile le redini del Regno, quando anche lo tacesse la Storia, potremmo argomentarlo dagli sregolati costumi , e das troppi vizj di allora . Più che in addietro fi vide in quel tempo qual' incanto feco porti l'oro e l' argento : e però facile fu il vendere e comperare i diritti dell'Imperio; molti ancora ne furono ufurpati dalla forza. Vennero poi le guerre fra il Sacerdozio e l' Imperio a cagion de' vizi di quel disordinato Principe, nocivi alla Cniesa, che Gregorio VII. Papa stimò di non dover più tollerare, con giugnere finalmente a scomunicarlo, e dichiararlo deposto . Fiere sedizioni , ribellioni , e guerre. sconcertarono allora la Germania, e l'Italia con varie scene di una funestissima Tragedia, la quale durò fino alla di lui morte. Per sostener egli la sua sempre vacillante fortuna in mezzo alle guerre : che maraviglia è, se si vede costretto a vendere, o donare con larga mano le Regalie, o diffimulare e fopportare le usurpate da alcu-

<sup>(1)</sup> Vedi la nota seconda alla Dissettazione XXXV. del Tomo precedente part. 2.

DISSERT. QUARANTESIMAQUINTA.

11

alcuni? Quali esenzioni e patti ottenesse da lui la nobil Città di Pisa nell' anno 1081. apparisce da un suo Diploma dato alla luce dall' Ughelli ne' Vescovi Pisani, e da me ripubblicato assai più corretto. In esso è ben satta menzione del Marchese, che dovea presiedere alla Toscana; ma non già de' Conti, il diritto de' quali dovea essere passato nelle stesse Città. Può anche servire un tal Documento a conoscere quello, che avran satto ed impetrato tant'altre Città d' Italia sotto Arrigo IV. fra i Re. Perciò avvenne, che calato in Lombardia nell' anno 1110. Arrigo V. Re, suo Figlio e Successore, poca ubbidienza e rispetto avrebbe trovato nelle Città, se il terrore di un gagliardo esercito, che l'accompagnava, non avesse tenuto in dovere i Popoli. Come scrive Donizone nella vita di Matilda lib. II. cap. 18.

Urbes munitas ejus perterruit ira .

Novara pagò ben caro l'effersi ribellata; altrettanto avvenne ad Arezzo in Toscana.

Nobilis Urbs fola Mediolanum populosa

Non servivit ei , nummum neque contulit æris . Anzi appena tornato esso Arrigo in Germania, passati i Milanefi all' affedio di Lodì, costrinsero quella Città a sottoporsi al loro dominio. Abbiamo da Sicardo nella Cronica da me pubblicata nel tom. VII. Rer. Ital. che Anno Domini MXCVIII. primo capit guerra de Cremona, frixo rium Cremonensium: cioè guerra fatta loro dai Milanefi, che già meditavano di dilatar le fimbrie del loro dominio su le circonvicine Città. E Landolfo da San Paolo Storico Milanese nel tomo V. Rer. Ital. Scrive all' anno 1112. cap. 21. Papienses , & Mediolanenfes fiatuerunt fibi fædera , quæ nimium videntur Imperatoriæ Majestati, & Apostolica auctoritati contraria, cum isti Cives jurarent sibi servare se & sua contra quemlibe, mortalem hominem natum vel nasciturum. Comprende ognuno, che si grande animo, e vivo esempio di due cotanto poffenti Città, dovette ifpirare un' egual' ardi\_ re anche all'altre, che non erano fottoposte a qualche Principe. Il perchè lo stesso Arrigo Re V. Imperadore

IV. per contenerle in fede, e maggiormente tener falde nella divozione verso l'Imperio quelle, che erano del fuo partito, giudicò meglio di accordar ad esse de' Privilegi più ampi di prima. Un bel Documento di questa fua condiscendenza l'ho io pubblicato, cioè un Diploma dell' anno 1114, tratto dall' Archivio della Città di Cremona, in cui lo stesso Arrigo conferma ed accresce i diritti e Privilegi a quel Comune. Fra l'altre cose dic' egli: Concessimus etiam eis, ut extra muros Civitatis eorum, deinceps Palatium, & hospicium nostrum habeamus: parole fignificanti, che l'Imperadore promette di non entrar nella Città coll' esercito, ma che riceverà l'albergo folamente nel Palazzo a lui preparato ne' Borghi. Ma come, dirà qui taluno, non si permetteva agl' Imperadori d'entrare in Città foggette al loro dominio? Certamente ciò parrà strano a' tempi nostri . Ma allora i Popoli, poco fa rimessi in Libertà, troppo temevano, che ammettendo i Re armati nelle Città, rivanga ffero i conti, e voleffero ripigliar gli antichi diritti in pregiudizio delle nascenti Repubbliche. Si aggiunse un motivo di Carità ne' medesimi Regnanti, perchè ammessi in seno delle Città gli eserciti, allora spezialmente indisciplinati, ed incontentabili, colla loro fierezza ed avidità commettevano troppi difordini, tirando i poveri Cittadini alle sedizioni. Per questa cagione Pavia, Novara, Parma, Arezzo, ed altre Città fotto il medefimo Arrigo V. rimafero incendiate; e per ischivar somiglianti sconcerti, piacque ai Re ed Imperadori amanti della clemenza, che loro fosse preparato l'allogio fuori delle Città; non già che ad essi fosse interdetto l'entrare nelle Città, ma che non vi entrassero colle lor foldatesche. Se vogliam credere allo Storico Galvano Fiamma, molto prima di questo tempo era flato accordato alla Città di Milano un fomigliante Privilegio. E Landolfo Seniore lib. II. Cap. 16. della Storia Milanese, da lui composta circa l' anno 1080, scrive, che Adalberto Re d' Italia nel Secolo Decimo Palatium Maximiani ; quod situm eft infra mania Urbis , vel Traiani

jani juxta Thermas Santli Gregorii locatum, preparari sibi præcepit . Poi foggiugne : ignorans , ut ipse postea simulabat , quod nullus Rex a tempore Beati Ambrosii in cujus præsidiis Civitas Mediolanensis super omnes Italiæ Urbes ab ingressu Imperatoris Libertatem adquisivit, Urbem hanc introivisset . Sogni e favole ci conta Landolfo, riferendo a sì remoti Secoli questo Privilegio . Ciò non offante, di qui comprendiamo, che a' fuoi tempi Milano godeva tal prerogativa, la quale servi poi di esempio ad altre potenti Città per ricercarla ed ottenerla. Però la Città di Mantova, dappoiche passò a miglior vita la Contessa Matilda già dominante in essa . nell'anno 1 116. impetrò dal fuddetto Arrigo Quinto fra i Re questo medesimo Privilegio, come costa da un suo Diploma efistente nell' Archivio Arciducale di quella Città, e da me dato alla luce, in cui si legge : Injuper Palacii cum toto munimine deftruendi, & extra Civitatem deferendi in Burgo Sancti Ivannis Evangelifiæ damus potestatem. Fino allora il Palazzo Imperiale era stato entro la Città; fu permesso a que' Cittadini di spianarlo, e di fabbricarne un nuovo ne' Borghi . Aggiugne l' Imperadore : Albergariam quoque novæ & veteris Civitatis, ut circumdata eft muro & munimine , eis remittimus , & donamus. Adunque aveva dianzi quella Città un recinto o Fortezza, dove dimorava il presidio del Marchese Bonifazio, e della Contessa Matilda, e prima d'essi, del Re od Imperadore. Da li innanzi le truppe dell' Imperadore doveano prendere quartiere fuori delle Città. Finalmente conferma Arrigo ai Mantovani eam Confuesudinem bonam & jufiam, quam quælibet nostri Imperii Civitas obtinet : del che si dovrà ricordare il Lettore, allorchè tratteremo nella Differt, XLVIII, della Società de' Lombardi . e di Federigo I. Augusto, che era dietro a spogliare di tutto le Città d' Italia .

Abbiamo dunque veduto stabilito sin sotto Arrigo V. fra gl'Imperadori Quarto, in molte Città della Lombardia e Toscana il godimento della Libertà, e una forma di Repubblica, e mutazion di governo. Ma a riserva

de' Milaneli, che talvolta non guardavano misure, difficilmente si mostrerà Città, la quale non riconoscesse l'alto dominio degli Imperadori. Probabilmente ancora duravano le appellazioni al Conte del Palazzo, che s' era ridotto alla Terra di Lomello della Diocesi di Pavia : e si spedivano ancora de' Messi Regi secondo l' uso antico ad justisias faciendas dalla Corte Cesarea. Ne ho recato un' esempio dell' anno 1146, cioè una Lettera del Vescovo di Costanza, intitolato Domni Chonradi Roma. norum Regis Legatus, in cui scrive ed ordina ai Consoli e Popolo di Cremona di far giustizia contro gli occupatori di alcuni beni di quel Vescovo. Potrebbesi credere esercitata anche in Milano la stessa Imperiale autorità nell'anno 1148, avendo io prodotta la Sentenza di Adelardo Diacono della Chiefa Milanese in una Lite, spettante all' elezione del Prete di Santa Maria al Circole; disputata fra la Badessa del Monasterio Maggiore, e i Parrocchiani, affistendovi Obitius Judex &c. Missus Do. mni Tertii Lotharii Imperatoris . Ma regnando allora Corrado Re de' Romani, altro non vuol dire quel titolo, se non che quell'Obizzo era stato addottorato con facoltà data da Lottario Imperadore. L'esempio delle Città d' Italia passò poi in Germania, dove ricuperarono, e ritengono tuttavia moltissime Città la loro Libertà. Penetrò anche in Francia, e ne' paesi bassi; ma non ebbe pari successo, se non che ivi si formarono dei Comuni, ma dipendenti dal Re, e dai Magistrati suoi, o da' Duchi, Marchefi, e Conti di quelle contrade . Alcune ancora delle Città di Sicilia istituirono delle Comunità nel Secolo XIII. ma che ebbero corta durata. Notissima cosa è poi, quanto il Popolo Romano, sedotto dagli empi configli di Arnaldo da Brescia, tentasse ed ardisse per mettersi in Libertà, e scuotere l'antichissima Signoria de' Romani Pontefici. Ottone Frisingense con altri Scrittori di quel tempo, addotti dal Cardinal Baronio, descrive quel fatto. Fu allora rimesso in piedi il Senato Romano, e si cominciò l' Epoca degli Anni del Senato. Ne seguirono varie guerre, discordie, ed accor-

#### DISSERT. QUARANTESIMAQUINTA.

cordi, e spezialmente nel 1145, si venne ad una total ribellione, che costò dipoi molto sangue. Fu allora, che il Prefetto di Roma ed altri fuoi conforti, per sostenere la parte de' Papi, formarono un credito di due mila Marche d'argento colla Camera Apostolica, con vederfi poi uno Strumento ricavato dal Codice di Cencio Camerario, e da me pubblicato, per cui da Papa Adriano IV. fu loro pagata la metà, e per l'altra fu impegnata Civita Castellana . Ho del pari dato alla luce l' accordo feguito nell' anno 1191. fra Papa Celestino, e il suddetto Senato. Anche altre Città e Terre dello Stato Pontificio vollero imitar l'esempio de' Romani; e truovo fra l'altre Orvieto, che prese forma di Repubblica, e creò i fuoi Confoli. Ma il prefato Adriano IV. Pontefice di gran mente e petto la rimise al primiero dovere nell' anno 1157, se non che permise a quel Popolo di ritenere i Confoli, ma subordinati all'Imperio del vero Sovrano, come costa dallo Strumento, che ho renduto pubblico. Anche il Popolo di Corneto s' era usurpata la Signoria; ma nel 1144. il ridusse all' ubbidienza, ciò apparendo da altro Documento, da me dato alle flampe,

Nè folamente le Città, ma anche molte Terre e Castella in Lombardia in que' tempi si misero in Libertà, e cominciarono a reggersi co' propri Magistrati, con aver cacciati gli antichi vasfalli degl' Imperadori, e i Castellani. Di quà vennero col tempo tante Comunità in Ita-Da una Carta dell' Archivio de' Monaci Cisterciensi di Santo Ambrosio Maggiore di Milano, che intera ho prodotto, apparisce che la Terra di Bellasio s' era eretta in Comune, ed avea i propri Confoli nel 1:67. Federigo I. Imperadore contribuì non poco con de' Privilegi a formar queste rusticali Comunità. In un Diploma d'esso Augusto del 1158, dato in favore del Monasterio di San Dionifio di Milano, con fottomettergli il Luogo di Melathe, si vide ch' egli avea conceduto a quel Popolo potestatem eligendi Homines (cioè Confoli), qui jurent de iis regendis pro Communi. Così nell' Archivio della Città di Modena si truovano memorie di Castella nelle montagne, le quali nel Secolo XII. s' aveano attribuita l'Autocrazia, e costituiti i loro Consoli, ma che col tempo divennero o per amore o per forza fortoposte al Comune di Modena. Ne ho recato un Documento del 1179. E fin' allora fi truovano Terre e Castella, che aveano la propria Comunità, quantunque foggette a qualche Principe o Signore, come oggidi miriamo in tante Città. Siccome ho mostrato nella Part. I delle Antichità Estensi, anche nel Secolo Undecimo la nobilissima Casa de'Marchesi Estensi, oggidi Duchi di Modena &c. era Signora della nobil Terra d' Ette. E pur questa avea la fina Comunità, come costa da una Concordia seguita nell' anno 1201, con Azzo VI. Marchefe Estenfe, da me pubblicata, e da altri più antichi Strumenti. Vedesi anche una division di Benifatta fra loro nell' anno medesimo. E questo poco basti per intendere l'origine della Libertà di tante Città d' Italia ne' vecchi tempi : Libertà , che coll' andar degli anni venne meno nella maggior parte d'esse. Che se ci sono persone, le quali attribuiscono questa prerogativa ed Autocrazia molto prima, e fino allorche Roma ebbe i suoi propri potentissi ni Imperadori : certo è, ch'essi o prendono abbaglio, o debbono cercar folamente de' Lettori troppo creduli. (2) Anzi s' ha da offervare, che le Città di l'oscana, più tar. di che le Lombarde, acquistarono una piena Libertà. Imperciocche noi possiamo mostrar molte Città in queste contrade, nelle quali nel Secolo XII. niun diritto restava a' Marchesi e Conti, cioè agl' Imperiali Ministri; ma in Toscana durò almeno l'autorità de' Marchesi scelti dai Re od Imperadori fino al fine d'effo Secolo. La vera Libertà pose ivi sicuro il Piede, allorchè le discordie

<sup>(2)</sup> Giàsi è notato nella Parte I. del Tomo I. qual era l'autorità degl' Imperatori, e quale la libertà dell' Italia, da che su data la Cittadinanza Romana a tutti gl'Italiani, per cui Roma divenne la patria comune. Veggasi la Dedica, che sail March. Massei della sua Verona illustrate all'inclita Republica di Venezia. M.

DISSERT. QUARANTESIMASESTA. 17
die tra Filippo Svevo e Ottone IV. di Brunfuich, produffero un' Interregno in Italia.

DISSERTAZIONE QUARANTESIMASESTA.

Dei Magistrati delle Città Libere d' Italia.

TON si tosto varie Città d' Italia si misero in Libertà, ed affunsero la forma di Repubblica, che d' uopo fu eleggere Magistrati, che accudissero agli affari Politici di pace e di guerra, che amministrassero giustizia al Popolo, che contenessero in dovere i potenti e sediziosi, e colle vicine Città formassero Leghe per la comune falute. Primieramente adunque ad imitazione della Repubblica Romana furono creati i Confoli, presso i quali sava la suprema cura del Governo. Nè si dee tacere, che anche nel principio del Secolo X. si truovano Consoli nell' alma Città di Roma, l' ufizio de' quali benchè affatto diverso da quello degli antichi Consoli, pure convien credere che foile illustre e in molto pregio . Dal Panegirista di Berengario I. Imperadore lib. IV. si vede mentovato fra i Magnati di Roma Confulis Natus, il Figlio del Console: parole indicanti, che allora vi fosse un folo Confole (1). Presso il Rossi nel libro V. Hift. Ra-Tom.III.Part.I.

<sup>(</sup>r) Poco eruditamente s'adduce qui Roma, ove si vuol trattare delle Città Libere. Non perchè queste non prendessero realmente esempio di governo dall' antica Rep. Romana, ma perchè i Consoli de' tempi bassi, i quali si rammentano, nulla avean che far col governo, ed erano solamente lustro d'alcune famiglie. Falso è poi, che solo nel secolo x. fosser tai Consoli in Roma. Adriano Pontefice nell' ottavo secolo rimase da bambino sotto la cura d' un suo congiunto Theodato dudum consule & Duce, come si legge presso Anastasio (sect. 201.), che fu poi elevato alla ragguardevol carica di Primicerio della Chiesa Romana. In tempo dello stesso Pontefice mora Leoninus Consul & Dux, come insegna lo stesso Autorc, (sect.

penn, all' anno di Cristo 963, fon riferiti gli Atti di un Concilio tenuto in loco , ubi dicitur Martialia , territocio Mutinensi . dove concorse oltre ai Vescovi multitudo Ducum , Comitum &c. Judicum , Consulum , Castaldiorum Se, Più fotto compariscono Attelianus & Gerar dus germani Confules . & Mauritius filius quondam Romani Confulis . Si può credere , che questi esercitassero l'ufizio di Confoli in Ravenna. E veramente in quella Città nell' anno 990, molti Confoli si truovano, come costa da un bel Placito da me pubblicato nella Differtagione XXXI. Così pella Prefazione alle Leggi Longobardiche Par. II. del Tom. I. Rerum Italic. rapportai un' altro Placito dell' anno 1015, dove s' incontrano Consules Ferraria : e nella Cronica di Farfa circa que' tempi compariscono Consules Romani . Ma altra cosa furono i Consoli delle Città Italiane divenute Repubbliche, perchè ad effi veniva conferita la principale autorità, e fupre-

(sect. \$33.). E Adriano medesimo in un' ambasciata spedita a Carlo Magno mando un Card, Diacono, e Theodorum Eminentissimum Consulem & Ducem, nostrumque neporem ( cod. Carol, ep. 69, ) , Che però due secoli più indietro abbiamo i Consoli in Roma. Equalmente falso è, che a tempo di Berengario, che fu coronato Imperadore l'anno 916. fosse un solo Console in Roma, quasi ne avesse ayuto il governo . Perciocchè oltre a quel poco Dominio che era rimasto a' Pontefici governavano allora i Duchi , e Maestri de' Soldati : benche indi a poco , cioè l' anno 928, per causa di lieve affronto fatto ad Alberico figlio di Marozza da Ugone Re d'Italia secondo marito della medesima, il popolo sollevato risvegliasse l'antico dominio de' Consoli, ma con molta diversità: poiche nel numero solamente uguagliavano i Consoli della Repubblica, ma nel Governo aveano per colleghi il Prefetto di Roma, e dodici Tribuni della plebe rappresentanti il Senato, che Decarconi sono appellati da Biondo. Da tuttoció è palese, che male a proposito si parla de' Consoli di Roma dovendo trattar del governo delle Città d'Italia, che si vendicarono in liberta (Blond. Hist, lib. 2. dec. 2. Sigon, an. 928. C.

## DISSERT, QUARANTESIMASESTA.

premo regolamento de' pubblici affari . Odali qui Ot. tone da Frifinga, Autore gravissimo, il quale nel Lib. II. de Gest. Frider. I. cap. 13. descrivendo i costumi degl' Italiani de' fuoi tempi circa l' anno 1156. così parla : In Civitatum dispositione, ac Reipublica conservatione. entiquorum adhuc Romanorum imitantur folertiam . Denique Libertatem tantopere affectant, ut Potestatis in. solentiam fugiendo, Consulum potius quam imperantium regantur arbitrio. Ci fa fapere dipoi, come e donde fi eleggessero i Consoli, soggiugnendo: Quum tres inter eos Ordines, idest Copitanorum, Valvassorum, & Plebis , esse nofcantur , ad reprimendam superbiam , non de uno, sed de fingulis prædicti Consules eliguntur, ne. ve ad dominandi libidinem prorumpant, singulis pene annis variantur. Però secondo questo Autore, pare che solamente tre Confoli si eleggessero , presi dai tre Ordini del Popolo. Ma non s'accordano con tal supposizione le antiche Memorie, scorgendosi, che nulla v'era di certo e stabile in questo proposito nella Città d'Italia, mentre ciascuna si regolava, come giudicava più comodo ed utile al proprio Governo, con eleggere chi due, chi quattro, e chi più Confoli . Nella Pace di Lucca dell'anno 1124. ch' io rapportai nella Par. I. cap. 17, delle Autichità Estensi, si truoyano Sexoginta Consules in quella Città, Inuna Carta del Monafferio di Polirone, spettante all'anno 1126. fono nominati Albertus & Azo filii Azonis, Wido filius Ugonis de Bona, Opizio de Colanzolo , & Albertus filius Bonapacæ de Pergerio , Consules Mantue. Che nel medesimo Secolo Dodici Consoli governassero la Città di Bergamo, l'ho mostrato nella Prefazione al Poema di Mastro Mosè Tom. V. Rer. Ital. Così circa il 1102. Genova era governata da quattro, o pure da sei Consoli, e poscia nel 1145. come s' ha da Caffaro negli Annali Tom, VI. Rer. Ital. ivi furono Confules de Communi quatuor , & de Placito ofto . Nel 1160. Confules de Communi quatuor , & de Placitis octo : E nel suffeguente Consules de Communi quinque, Causarum vero Confules fuerunt offo . Lo fteffo erano Confules de Placitis, che Confules Causarum, appellati anche altrove Consules Justitiæ, effendo l'ufizio loro di

decidere le liti, e di amministrar la giustizia.

E veramente non un folo era l' ordine, e l'impiego de' Confoli, perchè agli uni veniva appoggiato il governo Politico; ad altri, perchè dotti nelle Leggi, il maneggio delle cause Civili e Criminali . I primi son chiamati Consules Majores negli Statuti di Pistoja, che pubblicai nella Differt, 50. Erano questi chiamati in Genova Consules de Communi. In Modena truovo sette Confoli almeno nell' anno 1142. come costa dalla Donazione di un Canale d' acqua, fatta da Ribaldo Vescovo. e dai Confoli di Modena, ai Monaci Benedettini di San Pietro, che efiste nel loro Archivio. Ci fa conoscere quella Carta un costume importante di que' tempi, al vedere, che a tal Donazione consentono tanto il Vescovo, che i Consoli, e che la principale autorità è attribuita al medefimo Prelato. Gioè impariamo, avere bensì alcune Città acquistata la Liberta, e divisi fra i Cittadini gl' impieghi del Governo: pure fra essi facea la prima figura il Vescovo, sì perchè principale e Capo del Popolo, e sì perchè a molti di loro ne' tempi avanti aveano gl' Imperadori conceduta la Dignità di Conti, o sia di Governatori delle Città, regolandone essi non meno il temporale, che lo spirituale. Per questa ragione nelle nuove Repubbliche il Popolo partiva con effi l' autorità, e lasciava loro il primo luogo ne' Configli e nelle risoluzioni: il che poi col tempo non durò, avendo i Cittadini affunto il temporale Governo. Ne' medesimi tempi, cioè nell' anno 1143. come ci fa vedere una Carta pubblicata dal Campi nel Tom. I. della Storia Ecclesiastica di Piacenza, Arduinus Placentinus Episcopus concedette administrationem Pontis Trebiæ al Moniflerio di Trebia, consentientibus viris Religiosis tam Clericis quam Laicis &c. fra' quali Nicolaus de Castello Al. quato (leggo Arquato), et Leccacorvus Consules Civi. entis Placentinæ. Quanto poi allo scrivere il Campi, che Piacenza anche nell' anno 1063. aveva i propri Confoli.

foli, quando egli non ne rechi delle pruove maggiori, non fi può concorrere nel suo fentimento. Non truovo io, che in altre Città fosse allora introdotto l'uso de' Confoli, e a perfuadercelo per que' tempi in Piacenza, non basta l'informe Carta da lui prodotta. Solamente nochi anni prima del Secolo Undecimo pare che cominciasse il nome e l' autorità de' Consoli nel reggimento di alcune poche Città d'Italia . Veggano i Lettori , quanto è narrato nel tom, V. Rer. Ital. della guerra continuata per più anni fra i Milanefi e Comafchi, la quale ebbe fine solamente nell' anno 1127. coll' eccidio della Città di Como . Quivi apparisce, che Anselmo Arcivescovo di Milano, così appellato, tuttochè fosse solamente Coadjutore di Giordano Arcivescovo, con gran forza follecitò ed eseguì quell' impresa, talmente che a lui più che ad altri si dee attribuire la rovina di quella Città, come risulta dal Poema dell' Anonimo Comasco. Da questo ancora si ricava, che Guido Vescovo di Como era il principale ingrediente nel governo temporale della fua Città. Ora con tutta l'autorità, che avea allora in Milano l' Arcivescovo, certo è, che in mano de' Militi, cioè de' Nobili, e insieme del Popolo stava la Signoria, e l'esercizio della suprema podestà. Lo stesso Giordano Arcivescovo, tenendosi offeso dal Popolo di Como, incitò bene il Popolo Milanese contro i Comaschi, per quanto attesta Landolfo da San Paolo nella Storia tom. V. Rer. Ital. non già col comando, ma coll'abufo dell' Ecclessica autorità. Imperocchè obseratis januis Ecclesiarum, suo Popolo negavit introitum, nisi materiali gladio vindicaret malitiam Cumanorum . Peraltro anche prima di que' tempi, cioè circa l' anno 1106. la Repubblica di Milano avea i suoi Consoli. Scrive le stesso Landolfo, ch' egli serviva allora di Segretario o Cancelliere Consulibus Mediolanensibus . Per confeguente se si truovano Vescovi una volta, che pajono primari direttori del Governo Civile nelle Città divenute Libere, non s'ha tosto a credere, ch' essi vi godessero anche il Dominio temporale, perchè per altri atti si

fcorge, che questo risiedeva ne Confoli e nel Popolo . al per la Giustizia, che per la Pace, e Guerra. Poco fa vedemmo il Vescovo di Modena fare la principal figure di Signore in quella Donazione fatta a' Monaci. Ma da che Federigo I. Imperadore entrato in Italia, determinò di far mutare qui faccia ai pubblici affari, da li innanzi o troppo si sminuì, o cessò affatto l' autorità de' Vescovi nelle Città. Ai medesimi Monaci Benedettini di Modena fu conceduto nell'anno 1187. l'ufo di nn' altra acqua, quæ fluit per Pratum de Batalia . Chi la concedette, fu Dominus Manfredus Picus, Dei gratia Mutinensis Potestas, una cum Consulibus et Advocatis suis &c. voluntate & parahola Consilii grossi Mutinæ cum campanis pulfatis &c. Ma nulla più può far conoscere l'autorità del Popolo nel Civile Governo di Modena , pochi anni dopo la concessione sopra allegata di Ribaldo Vescovo, quanto la Lega stabilita nell' anno 1151e confermata gel 1182. fra i Parmigiani e Modenesi dai Consoli di effa Città, che ho data alla luce. A questi Atti non interviene consenso alcuno del Vescovo. Così quantunque si sia veduto di sopra, che nel 1143, il Vescovo di Piacenza cum consensu Consulum diede al Monasterio di Trebia il Ponte di quel Fiume, spettante alla Repubblica; pure nel 1157. fra Rachilda Badessa del Monasterio Bresciano di Santa Giulia, e i Consoli della Città di Piacenza, fegui una Concordia pel Porto Piacentino ful Fiume Po, nè punto v'intervenne autorità alcuna del Vescovo. Ho io divulgato più volentieri quest' Atto, che ricavai dall' Archivio di quel nobiliffimo Monasterio, perchè da luce alla Pace di Costanza stabilita fra l'Imperador Federigo I. e le Città Lombarde nel 1183. dove fi leggono confermati Pacta Placentinorum . scilicet Pactum Pontis Padi , & fictum ejusdem Pontis . & Regalium &c. iplo Ponte remanente cum omnibus suis utilitatibus , Placentinis : ita tamen quod teneantur Semper Solvere fictum Abbatisa Sancta Julia de Brixia &c.

Ma giacche abbiam fatta menzione della famosa Pace

di Costanza, non s' ha da tralasciare, che da' suoi Atti apparisce, che anche in quei tempi vi restava qualche Città, il cui Governo per concession degl' Imperadori apparteneva al Vescovo, e che i Consoli di que' Luoghi dipendevano dall' autorità d'effo Prelato. Tali son le parole di ederigo I. In Civitate illa, in qua Episcopus per Privilegium Imperatoris vel Regis Comitatum habet : si Confules per ipsum Episcopum Consulatum recipere solent , ab ipfo recipiant , sicut recipere consueverunt . Alioquin unaquæque Civitas a nobis Confulatum recipiat. Però quantunque ne' pubblici Atti delle Città di Lombardia s' incontrino i Confoli , e paja interamente pofta in esti tutta l'autorità del Governo Civile: pure convien procedere cautamente in escluderne affatto quella de' Vescovi, perchè in qualche Luogo riconoscevano essi per superiore anche nel temporale il Pastore della Chiefa. Col tempo poi venne meno il restante diritto de'medesimi Vescovi. Tuttavia nel Diploma di Ottone IV. dell'anno 1210, rapportato dall' Ughelli nel Catalogo de' Vescovi di Parma, vien comandato, ut nullus se intromittat de regimine Civitatis Parmensis ; antequam confirmationem & investituram recipiat de manu Episcopi , qui eam vice noftra dare debet Et Potefias , seu Conful , vel alius Officialis , qui contra fecerit , pro Confule, Poteffate . vel alio Officiali non habeatur . Può effere . che in Parma vivo tuttavia fi conservaffe tal rito, ma fi può anche dubitare, che al Vescovo fosse confermato un Privilegio tale per onor suo; ma Privilegio, che non era più in vigore : siccome avvenne di tanti altri Passo anche nelle Cassella e Ville il nome e l'ufizio de Consoli. Nè quello avvenne tardi. Tal Magistrato lo ritruovo io nell'anno 1116. ufato della riguardevol Terra di Guaffalla, foggetta fin dai tempi di Lodovico II. Augusto al Monasterio Piacentino di San Sisto. Perchè le Monache di quell'illustre luogo s'erano troppo rilasciate, per cura della celebre Contessa Matilda nell' anno 1112, furono cacciate di la per forze , e quivi ama mesti i Monaci Benedettini, che tuttavia de son padro04

ni. Ottone fu il prime loro Abate, chiamato colà dal Monasterio Mantovano di Polirone, il quale per conciliarfi l'amore e foggezione del Popolo di Guaftalla, accordogli varie esenzioni, e concedette campi da coltivare nell'anno fuddetto Ivi6. come si raccoglie da uno Strumento da me veduto nell' infigne Archivio fegreto del Comune di Cremona. Ivi è fatta menzione della Badessa di San Sisto Imilda, di cui non ebbe conoscenza il Campi nella Storia di Piacenza, nè il P. Bacchini in quella di Polirone, dove diede il Catalogo di tutte quelle Badesse : e si truovano nominati i Consoli di Guastalla col loro Configlio, dipendenti nondimeno dall' Abate di San Sisto. Un' altra Carta ho io prodotto, estratta dal Codice di Cencio Camerlengo, in cui dell' anno 1198. Narnienfes Consules universales Civitatis & Comitatus Narniæ concedono ad una certa Alifanda la tenuta della Rocca di Carleo. Talmente poi divenne familiare il nome ed uso de' Consoli, che dovungue le Castella, Terre, e Ville godevano il nome di Comune o Comunità. benchè fotto il dominio di Principi o Ecclesiastici o Secolari, i Capi di esse erano chiamati Consoli. Ne ho recato le pruove con due Strumenti, contenenti un' Investitura e Donazione fatta dai Marchesi d'Este nel 1197. e 1218. dove sono mentovati Consules & Commune Villa Palsi, Luogo di dominio de' medesimi Estensi. Anche nella Città di Benevento si contavano una volta i Consoli: ma perchè si usurpavano troppa autorità e balia, Martino IV. Papa nel 1281, ne aboli l'ufizio. come costa dallo Strumento, ch' io ho dato alla luce. Ed anche dappoiche fu introdotto il governo dei Podestà. continuò la denominazione de' Confoli in alcuni impiezhi minori. Così nella Repubblica di Genova noi troviamo Confules Communis, Confules Placitorum, Confules Ci. vium, & Foritanorum; e in Milano, Modena, Ferrara, e altrove Consules Mercatorum . Quanti ne ufaffe la Repubblica Pisana nel 1248. fi vedrà in uno Strumento del 1248., che rapporterò in fine della presente Differtazione.

Per

Per più anni appoggiata fu la principale autorità, e direzion de' pubblici affari nelle Città Libere ai Confoli. e questi presi dal ruolo de' propri Cittadini . Ma prima dell' anno 1180, fi cominciò ad introdurre una differente maniera di Governo. Perciocchè entrando facilmente la discordia fra essi Cittadini, molti si disgustarono della Rettorica de' Consoli, e fors' anche sovente si provava, che i medefimi Confoli non andavano d'accordo. Quel che è più, seguivano tumulti nell' elezione di tali Magiffrati, ansando specialmente i potenti per ottenere quella preminenza ed autorità nella lor Patria: dal che feguivano varie parzialità e prepotenze. Parve dunque miglior configlio il prendere dalle vicine amiche o collegate Città qualche prudente personaggio, da cui sosse governato il Popolo, ed amministrata la Giustizia. Con tal mezzo si veniva a schivare ogni affezion particolare, credendosi con giusto fondamento, che uomo tale maneggerebbe rettamente le bilance dell'una e dell'altra Giustizia, dove non avea attaccamenti di parentele, nè altri legami, che poteffero travolgere l'inclinazione fua al ben fare . A sì fatti Rettori delle Città fu impofto il nome generico di Podestà, nome che nelle memorie di que' tempi era adoperato ora in mascolino, ed ora în femminino. Si credera taluno, che tal nome fosse un' invenzione di que' tempi ; ma l'origine fua s'ha da trarre dagli antichi Secoli della Lingua Latina, ne'quali fu usato per fignificare i Magistrati del Popolo. Plinio nel lib. 29. cap. 4. scrive : Mites præstare Dominos . Pocestatesque exorabiles . Così Apulejo : Sed justit Potestas Officialem Juum magna severitate coerceri . Per testimonianza di Suetonio cap. 17. Giulio Cesare sece imprigionare Navium Quaftorem, quod compellari apud se Majorem Potestatem passus effet . E nella vita di Claudio cap. 23. Jurisdictionem de Fideicommissis in Urbe delegari Magistratibus solitam, atque etiam per Provincias Potefatibus demandavit Giovenale Sat. X. verf. 00.

Hujus, qui trahitur, prætextam sumere mavis. An Fidenarum. Gabiorumque esse Potestae?

## DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

Cos) Salviano nel lib. de Provid. fcrive : Itaque tune illa pauperes Magistratus opulentam habebant Rempublicam. Nunc autem dives Potefias pauperem fecit elle Rempublicam . Il Concilio Antiocheno nel can. V. così ordina : Si quis Ecclesiam Dei conturbate & folicitare perfifiit , tam quam feditiofus per Potefiates exteras opprimatur. Che fignifichino queste parole, si raccoglie da Hincmaro Arcivescovo di Rems presso Frodoardo lib. III. cap. 22. Poflea autem per exteras, ideft Sæculares, Poteflates eamdem administrationem sine mea conscientia obtinuisii. B Apollinare Sidonio Lib. I. Epist. 8. Vigitant fures, dormiunt Poteftates . Finalmente per tralasciar altre citazioni, e ciò che ha il Du-Cange nel Gloffario, nei Diplomi dei Re d' Italia sovente è nominata ludiciaria Potestas: dal che probabilmente venne a dirittura il suddetto nome di Podestà. Ho io pubblicato un Diploma di Guaimario IV. Principe di Salerno dell' anno 1035, dove il Notajo in fine ha queste parole : Ex justione supradicta Poteftatis scripsi ego Sc. Ein un Diploma di Corrado I. Imperadore, dell' anno 1033, è comandato, ut nullus umquam Potefias , Minifier , vel Miffus , dia moleftia ai Beni del Monasterio di San Pietro in Calo aureo di Pavia. Diffi, che prima del 1180, cominciò alcuna delle Città d' Italia a valersi dei Podestà, imperocchè nella Lega fopra allegata da Parmigiani coi Modeneli del 1151. fi legge: Infra quadraginea dies . poftayum mihi requisitum fuerit a Consulibus, vel Potefinte Mutina. emendare faciam, nifi per parabolam Confulum vel Potefiatis Mutinæ temanserit. E che già in qualche Luogo soffe introdotto questo Magistrato, si raccoglie da Radevico lib. It. cap. 6. dove scrive le pretensioni di Federigo I. Imperadore . Præterea , dic' egli , & hoc fibi ab omnibus adjudicatum atque recognitum est . in fingulis Civitatibus Potestates , Confules , ceterofque Magistratus affenfuil opuli per ipsum creari debere &c. Furono tali ordini pubblicati nella Dieta di Roncaglia l'anno 1158. e Ottone Morena nelle fua Storia all'anno 1159, ci fa anch' egli sapere l' istanza fatta per parte di esso Augusto

al Configlio di Milano , ut ipsi quoque Potestatem Cafareum , quemadmodum aliæ Civitates fecerant , acciperent. Però in un Diptoma del medesimo Imperadore in favore de' Cremonefi, emanato nello ffeffo anno 1159. che contien molte notizie degne di offervazione, ed è flato dato alla luce da me, fi vede fatta menzione dei Podestà. Cosi nell'esame di molti testimoni, fatto nell' anno 1169. in doma Comitis Bonifacii Potestatis Verona per una lite spettante al Monasterio di San Zenone di Verona, scorgiamo, che quella Città avea già il suo Podefia . Infatti dappoiche lo steffo Federigo ebbe fmantellata l'infelice Città di Milano nell'anno 1162. crebbe molto più l' uso di tali Magistrati, scrivendo il suddetto Ottone Morena, ch' egli diede Brixiensibus, ac etiam Pergamensibus in Potestatem Marcoaldum de Grumbas: Mediolanensibus vero Dominum Episcopum de Legio: Placentinis autem ab initio Aginulfum, deinde Arnaldum Barbavairam ; Comitem Conradum de Bellanuce præposuit Perrariæ; Parmæ Azonem , qui dicitus ... Comensi Comitatui Magistrum Paganum &c.

Non tutte però le Città nel medefimo tempo, ma alcune più presto, altre più tardi ammisero al loro Governo i Podestà; e neppur furono costanti sul principio in tale regolamento . Se vedevano , che fotto i Confoli zoppicavano le faccende del Pubblico, passava il Popolo all' elezione di un Podestà; ma se sotto il suo Reggimento si pruovavano gli sessi o maggiori disordini e danni, tornava esso Popolo a fervirsi de Consoli. Come abbiamo dai Continuatori di Caffaro lib. III. degli Aunali di Genova, trovandofi quella Repubblica firacciata da gravi discordie civili nell'anno 1190. Sapientes & Consiliarii Civitatis convenerunt in unum , & de communi consilio statuerunt, ut Consulatus Communis in fusuro Anno cessarent, & de habendo Potestate omnes fero fuerunt concordes. Poscia nell' anno 1192. fi richiamarono i Confoli; nei suffeguenti anni ora i Podesta, ed ora i Consoli tennero le redini di quella Città, e finalmente per lungo tempo fotto il governo de' Podefiz effa

riposo. Per testimonianza di Ricordano Malaspina. e di Giovanni Villani , folamente nell' anno 1207. Firenze ebbe il suo primo Podesta. Nulladimeno l' Ammirati jupiore nella Storia Fiorentina cita Gerardo Caponfacco per Podestà di quella Città nel 1193. allegando le memorie di que' tempi . Che tuttavia durasse in Ferrara l'uso de' Confoli nel 1100, lo dimostra una Carta dell' Archivio Estense, che contiene la sentenza de' Consoli e Giudici del Comune di Ferrara contro di Obizzo Marchefe d' Este in favore del Monasterio della Pomposa. Nè pure nell' anno 1234, era ceffato in Lucca il Reggimento de' Consoli, ciò apparendo da una Carta esistente nel Codice di Cencio Camerario, dove sono mentovate tutte le Famiglie di quella Città, e insieme Lucani Dei gratia Majores Consules : ed è la concordia seguita fra essi, e la Curia Romana, da cui erano stati scomunicati. Tale era poi la dignità ed autorità di tal Podesta, che neppure si rifiutava dai Principi e gran Signori, dicendosi appunto, che chiamati a qualche Podesteria, andavano in Signoria. A non più di un' anno si stendeva l' autorità e la permanenza del Podestà nel Luogo, dove avea esercitata la Pretura, e i medefimi giuravano nel principio di non durare in essa se non per dodici mesi: dal qual giuramento niuno veniva affoluto, fe non in cafo che i fuoi rari meriti, e le sue virtù bene sperimentate cotanto avessero guadagnato gli animi de' Cittadini, che se gli prorogasse anche per un'altro anno quel nobile ufizio. Ma perciocche non mancarono di coloro, che si abusarono di questa precaria Signoria, nel progresso del tempo non poche Città si avvisarono di prendere due Podestà, che nel medesimo anno reggessere il Comune, l'uno de' quali comandava, e terminava il suo ministero ne' primi sei Mesi, e l'altro ne sei suffeguenti. In questa maniera si provvedeva, che di si fatti Rettori, se per difavventura riusciffero o difutili, o nocivi alla Repubblica, fosse corto l'impiego. Sceglievansi poi tali Magistrati non nella propria, ma nelle altre Città, spezial. mente anteponendo le amiche, o collegate, cioè delle adeDISSERT. QUARANTESIMASESTA.

aderenti alla fua fazione, fosse Guelfa o Gibellina . Cioè le Città Guelfe non altro eleggevano che chi professava il medesimo genio; ed altrettanto praticavano le Gibelline. Proponeva ognuno nel Configlio quel personaggio firaniero, ch' egli credeva più abile al pubblico Governo, e alla pluralità de' voti fi fiffava l' elezione . Per levar nondimeno le gare e le altercazioni, costumarono i più di rimettere ad alcuni pochi de' più prudenti ed accreditati Cittadini la scelta del Podesia. Oppure si scriveva ad una delle Città confederate, affinche 6 prendeffe la cura di provvederli del più faggio lor Cirradino atto a quel governo, e particolarmente chi già fosse stato. creato Cavaliere . Se alcuno fe ne sceglieva, non peranche ornato del cingolo Militare, gli Storici lo notavano. come cosa rara. Che se questi tali gran riputazione si acquistavano nel governo, a pubbliche spese solevano poi effere promoffi all' onore della Cavalleria . Vi furono anche delle picciole Città, che per patti fi obbligavano a ricevere i Podestà dalle potenti e vicine . Del refto fopra tutto fi metteva l' occhio per tale impiego sopra le persone più illustri per la Nobiltà, e in credito di faviezza, di fperienza, e di valore nel comando dell' armi. E con ragione, perchè al Podestà apparteneva non solamente il Politico Reggimento del Popolo, ma anche l' andare alla testa della milizia . e condurre l'esercito, dovunque richiedeva il bisogno. Perciò chiunque si truova anticamente alzato al grado di Podesta nelle Città Libere, e massimamente nelle più illustri, questi s' ha tosto a tenere per persona di riguardevol Nobiltà di sangue, e rinomato pel suo senno e virtù fra le Famiglie Italiane, talmente che questo solo può servirgli di un disinto elogio. Chiunque per conseguente prende a trattare delle illustri Case d'Italia , dee particolarmente indagare, se anticamente esercitarono l'ufizio di Podesta nelle Città Libere, i Cataloghi de' quali ho io per questa ragione sempre creduto utili per diffinguere le Famiglie più riguardevoli dell' Italia . Si offervino per esempio le Storie della nobil Città di Siena. Ivi s'incontrano

vari Podefià presi dalla Città di Modena alla Rettoria di quella Repubblica . All' anno 1225, viene ivi riferito per Podesta Gerardus Rangonus. Questi è il medesimo, che si truova lodato da Rolandino Storico Padovano al lib. III. cap. r. dove scrive, che la parte de' Cittadini Veronesi cacciata col Conte di San Bonifazio fuori della Città , nell' anno 1230, vocaffe pro suo Rectore , & Poseftate Dominum Gerardum Rangonum de Mutina, virum prudentem , & firenuum , sapientem , providum , & aftutum . Poscia all' anno 12.7. fu Podestà di Siena Inghiramus de Macreta Modenese. Nell' anno 1231. il poco fa lodato Gherardo Rangone tornò ad esercitare la Pretura di Siena: giacche paffato qualche tempo era permesso il tornare al medesimo impiego. Nell' anno 1235. Bernardus de Pio de Mutina quivi fu Podestà . effendo cosa manifesta, che la nobil Casa degli oggidà Principi Pii era Modenese, Nell'anno 1237. Jacobinus Rangonus . Nell' appo 1240. Manfredus de Saxolo de Mutina . Nell' anno 1245. Leonardus Buccabadata de Mutina . Nell' 1263. Guilielmus de Gorgano de Mutina . Nell'anno 1269. Rainerius del Tefta de Mutina . Nel 1340. Gerardus de Guidonibus de Mutina, Nel 1349. Albertus Boschettus de Muțina - Tralascio gli altri . Erapo tutti questi delle più illustri Famiglie di Modena . Cosi furono scelti per Capitani della Repubblica Sanese (Ufizio di cui parlerò fra poco), nell'anno 1256., Guilielmus de Rangona Modenese. Nell' anno 1258. Bonifacius de Gorgano Modenese , Nel 1262. Gherardinus filius Lanfranci Pii de Mutina . Nel 1265. Inghiramus de Gorzano Modenese , Nel 1268. Bonacu-sus de Monsecucculo Modenese, Nell'anno 1300. Lanfrancus Rangonus de Mutina . Lascio audare gli altri , bastando quesii pochi per far intendere, quanti Nobili Modenesi una volta furono chiamati al Governo della fola Città di Siena .

Rolandino Passaggieri Bolognese nella Somma Notasiæ Artis reca l'esempio delle lettere, colle quali s' suvitavano Milises, cioè i Nobili all' Usizio della Podesteria . Fra l'altre cose diceano : Personam vestram ad Kalendas Februarii proxime venturi ad unum Annum nobis & Civitati nostræ in Potestatem . Rectorem , & Do. minum ( di quì ancora apparisce, che riguardevol Dignità fosse quella ) electione concordi & unanimi praficimus, Sono qui mentovate le Calende di Febbrajo, perchè tal dovette effere l'uso di Bologna. In altre Città quelle di Gennajo o di Luglio folevano dar principio al loro Governo, Fatta l'elezione del puovo Podesià. alquanti Mesi prima, oltre alle lettere, si spedivano Ambasciatori ad invitarlo, e questi in Verona solevano effere Religiosi viri, affinchè i Secolari per tempo non 6 potessero introdurre nella grazia del futuro Signore. Negli Statuti Veroneli del 1228, pubblicati dall' Arciprete Campagnola al cap. 1. il nuovo Podesià con giuramento così promette: Item teneatur mittere duos viros Religiosos & Spirituales communi opinione, in quorum præsentia Potestas ventura juret in Civitate sua . in publico Consilio, de veniendo, & de suscipiendo regimine Civitatis Veronæ . Qui , vel alii duo Religiofi , & communi opinione spirituales, ducere ipsum Potestasem debeant, quando venturus erit ad regimen prædi-Etum; & alios ad prædicto faciendum non mittat. Item Potestas electa debeat respondere intra quatuor dies. postquam ei dictum & denuntiatum fuerit per Nuntium, sive per literas Communis Verong, de recipiendo regimine Civitatis &c. Ecco quante precauzioni fi usavano allora in questo affare. Ho io dato alla luce una lettera, efistente presso il Conte Sertorio Orsato Padovano, Nipote del celebre Sertorio, e scritta nel 1308. in cui Francifcus de Bitonio de Episcopatu Assisti Potestas, Anciani. Confilium, & Commune Padue avvisano Dominum Pinum de Vernaca de Cremona di avere eletto personam vestram a Calendis Julii proxime venturis ufque ad fex Menfes in Potestatem & Rectorem nostrum &c. propterea recepturum pro falario vestro de nostra ufuali moneta libras fex milia Purvorum &c. Con pompa folenne dipoi. con un magnifico concerso del Popolo, e colla Città adDELLE ANTICHITA' ITALIANE

dobbata, veniva accolto e introdotto il nuovo Podefià . Soleva anche recitarsi un' Orazione in sua lode . Inoltre si concedeva licenza e facolta, anzi si comandava di condurre seco almeno due Giudici, e due Cavalieri nobili. Ufizio de' primi dovea essere lo sbrigar le cause criminali e decidere le liti civili; incombenza degli altri avea da effere la Guardia del Palazzo e del Podeftà . e l'affifterlo coll' armi per l'efercizio della Giuftizia, e pel gastigo de' malviventi. Veniva per lo più diflintamente falariato dal Pubblico questo suo seguito. Terminato l'Ufizio, dovea il ceffato Podestà restare esposto al Sindacato, e fermarsi tanto tempo in Città, che si potessero udir le querele di chi si riputasse aggravato da lui: al qual fine era stato obbligato a dare idonea sicurtà nel luogo. Ma meglio è l'apprendere altre particolarità dagli antichiffimi Statuti MSti del Comune di Modena Rubr. I. e VII. de lib. 1. dove fon le seguenti parole: Potestas recipiet pro suo feudo & salario sex Menfium , MCC. libras Mutinenfium a Communi Mutinæ . Tenebit quatuor bonos Judices ; & duos Milites , five Socios, quorum unus sit bene Literatus, & octo Servientes Domicellos vesticos de codem panno (oggidi la Livrea), & octo equos, quatuor fint de armis, omni ejus periculo & fortuna. Item decem Begarios armigeros vestitos eodem panno, dissimili a vestibus Domicellorum, & quatuor Ragatios a stalla. Et quod Potestas, nec aliquis de sua Familia non possit nec debeat ducere vel tenere in Civitate Mutinæ vel districtu Uxorem , Fratrem, nec Filium, toto tempore sui regiminis. Et quod non habeat aliquam parentelam, five affinitatem, vel consanguinitatem in Civitate Mutinæ vel districtu. Nec comedere vel bibere cum aliquo Cive, vel Comitatino Civitaeis Mutinæ, nec ipfe, nec aliquis de sua Familia in aliqua domo vel loco alicujus fingularis persone, vel Collegii Civitatis Mutinæ, vel Burgorum &c. Offervill con quanta gelofia e circospezione fi procedesse allora . affinche niuno potesse corrompere gli animi di questi peraltro efimeri Padroni delle Città libero. Ag-

Aggiungafi il Decreto formato prima del 1281. dalla Repubblica di Modena intorno all' Ufizio del Podestà. estratto da un'altro antichissimo Codice dell' Archivio fuo, dove son le seguenti parole: Potestas Mutinæ seeum debent ducere & tenere toto tempore sui regiminis duos honos Judices peritos, & duos bonos Milites, quoflibet ipsorum Judicum & Militum, annis triginta majores,& octo Servientes, & octo. Equos ad minus, quorum tres sint de armis. Qui Judices & Milites, & omnes alii de Jua Familia Jane sint & fuerint de parte Ecclesia. Et non aliquem, qui sit, vel fuerit, vel esse consueveris de altera parte, sub poena centum Librarum Mutinæ pro quolibet . Et venire debeat . & esse in Civitate Mutinæ diAus Potestas cum tota diEta fua Familia, per ofto dies ante introitum dicii sui regiminis . In quibus octo diebus habeat ipfe Potestas plenam jurisdictionem punire omnes & singulos Officiales electos, & alios loco eorum, qui renuntiaverint, vel esse non poterint, eligere & jurare facere fecundum formam Statuti Communis Mutina . Et si de ipsis Officialibus, vei de aliquo eorum, vel ipforum electione aliqua, controversia vel quæstio moveretur : quod possit cognoscere ipse, et quilibet de suis Judicibus. et terminare et diffinire, ac si revera effet in regimine Civitatis Mutinæ. Et insuper Potestas .... in Kalendis Januarii infra octo dies eligat, seu eligi faciat secundum formam Statuti Consilium Generale novum Communis Mutina, et locare redditus Communis ac Consilii Generalis ad incantum plus offerenti, secundum fermam Statuti Communis et Populi . Et stare debeat ipfe Potestas . Judices, et Milites ad Regimen Potestariæ Civitatis Muting faciendum in Civitate Mutinge et districtu ufque ad tempus sui Regiminis completum. Nec alios possit loco eorum subrogare, vel ponere, vel cambiare etc.

Et ego Johannes de Curtellinis Notarius Potestatis prædittum Statutum de libro Statutorum Communis Mutinæ extraxi et exemplavi in Millesimo ducentesimo ottuagesimo primo, Indictione nona, die Dominico X. intrante Augusto.

Tom.III.Part.I.

Poco diversi erano in questo proposito i riti del Papolo Ferrarese intorno all'elezione del loro Podestà . Solamente riferiro, che negli Statuti di effa Città del 1268, conservati nella Biblioteca Estense, G legge nel lib. 2. rubr. 7. .. Potestas teneatur habere quatuor Ju-,, dices, & duos Milites, unus quorum Judicum femper ,, debeat effe deputatus aggeribus , scursuriis pontibus. " & viis Civitatis Ferrariæ. Qui Judex Aggerum eli-, gatur per Dominum Marchionem ; & habeat pro , fuo falario de Feudo Potestatis in fex Mensibus quin-, quaginta Libras Ferraringrum veterum ... Il fecondo Giudice avea cura delle rendite del Comune di Ferrara , delle navi , porte &c. Il terzo attendeva ai Malefici. Il quarto era Affeffore del Podeffa . Per foli fei Meli durava l' Ufizio del Podeffà , e pro suo salario percipiebat a Communi Ferraria Mille quingentas libras Venetosum parvorum. Non gli era permesso di conoscere, e molto meno decidere causa alcuna alicujus Civis, vel habitatoris Civitatis , vel loci , unde Potestas erat , vel districtus ejus. Ho io parimente pubblicato tutte le ordinazioni fatte prima del 1288. dalla Repubblica Senese intorno all' elezione ed ufizio dei Potestà; ma per effere quegli Statuti affai diffusi, altro qui per brevitanon ne accenno. Ma allorchè maggiormente bollivano le fazioni de' Guelfi e Gibellini in Italia, si prendevano talvolta due Podeffa, che nello fleffo tempo reggeffero la Citta. E ciò avvenne in Modena nell'anno 1251. effendo Rati eletti dal Popolo Dominus Castellanus Domini Andaloi, et Dominus Rambertinus Domini Matthei . Ma non sapendosi questi due Satrapi accordare insieme, il Configlio della Credenza li scongiuro di pacificarsi e di procedere con armonia, o pure di rinunziare al Magifirato. Fu accettato quest' ultimo partito, e se n' andarono. Alle volte ancora accadeva, che i Podesta o per loro mancamento, o per la prepotenza delle fazioni. che allora turbavano lo stato di quasi tutte le Città , poco foddisfacevano al Popolo, o ai Potenti, di modo che prima che terminasse il loro Reggimento, erano forzati a ritirarli. Costume per lo più era di pagare nè più nè meno ad effi il pattuito falario fe pur tale non fosse la lor colpa, che non meritasse un si favorevole trattamento. Ne darò un' esempio tratto dall' Archivio del Comune di Modena. Nell'anno 1219, fu cacciato dal governo di Modena Lanterio degli Adelasi Bergamasco, e in suo luogo surrogato Rimbertino de' Ramberti Bolognese. Pretendendo egli d'essere stato ingiustamente deposto, si presentò in Pavia davanti ai Giudici, eletti da Federigo II. Re allora de' Romani, ed espose le sue querele, con chiedere il falario a lui promesso della Podesteria, cioè Mille lire moneta di Bologna, e inoltre Mille Marchas argenti pro injuriis & contumeliis, quas mihi prædictum Commune & Universitas, sive homines illius Communis et Universitatis, mihi dictis et factis intulerunt et fecerunt etc. Come finisse quella faccenda, nol fo dire. Così nell'anno 1273, mentre Saracino de' Lambertini (dalla cui nobil Famiglia discende il Santis-6mo e celebratissimo Regnante Pontefice Banaparro XIV.) per gli ultimi sei Mesi esercitava la Pretura o sia Podesteria di Modena, senza compiere il tempo della sua carica, spontaneamenté, e non cacciato, nel mese di Novembre si affentò, forse per sospetto, che meditando allora i Bolognesi d' ingojare il distretto di Modena, poco proprio fosse per lui allora il Reggimento di questa Città. Per tale avvenimento si rauno in Modena il Consiglia della Credenza coi ventiquattro Difensori del Popolo, e fatto fu decreto, che si spedissero per parte de' Nobili e del Popolo a Castelfranco Ambasciatori (uno de' quali fu Venetico figlio di Alberto de' Caccianemici Capitano del medefimo Popolo) ad esortare il fuggito Podesta, sì per l'amor suo verso i Modenesi, che per decoro della propria Casa, di ritornarsene al fuo Governo. Tal risoluzione su approvata in Consilio generali Communis Mutinæ de Capitibus Artium (Capitudini sono chiamati da Giovanni Villani), Consulibus Societatum, et de aliis, qui ex forma Statuti tenentur consiliis interesse. Ma indarno impiegarono i Legati

esortazioni e preghiere. Saracino forte nel suo proponimento ricusò di tornare, e poscia per l'ingiuria, come egli pretendeva, a se fatta, e per la non pagata parte del falario a lui dovuto, talmente accese contro de' Modenesi gli animi dei Bolognesi, che allora abbracciavano ogni pretesto per nuocere al Popolo di Modena, che ne seguirono assaissimi sconcerti, e Rappresaglie, che vicendevolmente dall' una e dall' altra parte furono fatte. Finalmente nell' anno 1278, furono eletti due Arbitri con facoltà di decidere questa controversia : nella qual' occasione ciascuna delle parti propose le sue petizioni e ragioni, ed ho io pubblicato alcune Posizioni allora formate, dalle quali maggiormente rifultano i riti offervati in quel tempo nell' elezione dei Podestà. E questo bafar potrà per intendere, qual fosse, e quanto onorevole una volta l' Ufizio dei Podestà. Tuttavia a fin di meglio illustrare questo argomento; ho io dato alla luce un' Opuscolo MSto, a me somministrato del Sign. Argelati, che porta il titolo di Oculus Paftoralis . Anche in Padova si truova questa medesima Operetta scritta a penna, e probabilmente più corretta ed ampia, il cui Autore încognito fiori dopo l' anno 1222, perchè nel cap. 4. della prima divisione ha queste parole: Ad reverentiam & simorem Ecclesia Santia Dei , & gloriosissimi Domini nofiri F. Romanorum Imperatoris Augusti: cioè di Federigo II. Serviva tale Operetta per ammaestrare chiunque era stato assunto all'impiego di Podestà, con rapportare tutte le Allocuzioni, ch' egli dovea fare, e le più importanti offervazioni , per ottener la gloria di un'ottimo Governo. Però egli è da credere, che i Nobili l'avessero in pronto, e la studiassero, allorchè veniva il tempo di valersene.

Ma perchè nel progresso de' tempi si trovò dato troppo di autorità ai Podestà, o perchè il Popolo sovente discorde dai Nobili volesse un Capo suo particolare, o perchè sosse creduto meglio il dividere dal Governo civile il militare: istituirono le Città Libere un' altro Usizio, cioè quello di Capitano del Popolo, personaggio

anch'

anch' effo forestiere, e preso da altre Città. Per la steffa ragione fu introdotto nella Repubblica Romana il Tribuno della Plebe, Magistrato di ampia autorità, per difendere la Plebe dall' infolenza de' Nobili. Era incombenza di questo Capitano il reggere la milizia ne' tempi di guerra, e quando lo richiedeva il bisogno, raffrenare i tumulti, e gastigare i sediziosi. Perciò negli antichi Statuti delle Città molta menzione si truova di tali Capitani, e del loro ufizio. Ma oltre ad esti, eletti per sei mesi, o pure per un'anno intero, altri se ne cominciarono ad eleggere, di gran riputazione nel maneggio dell' armi, appellati perciò Capitani di Guerra, a cul ubbidivano tutti i combattenti della Terra, o ftranieri. Ho io prodotta una Lettera scritta nell' anno 1257. dagli elettori del Capitano del Popolo di Siena Domino Frederigo de Burgo, con cui l'avvisano d'avergli destinato l'impiego di Capitano di esso Popolo, e il salario Mille Librarum denariorum Senensium minutorum . Che se accadeva, che il Podesta, o Capitano del Popolo, o Generale dell' Armata, mancasse di vita, mentre era in ufizio, allora alle spese del Pubblico, e con sommo onore si eseguiva il suo Funerale, come se il Principe o Signore della Città avesse terminati i suoi giorni . Nelle Storie di Bologna, Firenze, Siena &c. se ne veggono vari esempli, ed io ho rapportato il Funerale fatto in Siena al valoroso Giovanni d' Azzo della nobil casa degli Ubaldini, Generale de'Senefi, che nel Giugno del 1390. cessò di vivere con sospetto di velene, a lui fatto dare dai Fiorentini. Io qui lo tralascio. Questo doppio ufizio. di Podesià e Capitano, cagion su , che in qualche Città. fossero due Pubblici Palazzi, l'uno de' quali si chiamava il Palazzo del Comune, dove abitava il Podesta, e l'altro il Palazzo del Popolo, dove risedeva il Capitano. Vedi la Cronica Pisana pubblicata in questa medesi; ma Opera, Essendo poi soggetto a frequenti mutazioni in que' tempi il Governo delle Città Libere, però alla medesima fortuna restavano anche i pubblici Ufizj. Quindi è, che furono istituiti i Priori, e poi i Gonfa. C<sub>3</sub> lonie\*

lonieri dalla Bandiera del Popolo, che loro era confegnata. Per la prima volta i Fiorentini introduffero tal Carica nell' anno 1203. Furono anche dati al Podesta alcuni faggi uomini per Affistenti, senza il consiglio de' quali egli non potea spedire gli affari più gravi della Repubblica, appellati perciò Consiglieri, Savi, od Anziani . Talvolta ancora la Plebe dominante si eleggeva un Presidente, a cui su dato il nome di Abate del Popolo: anzi furono qualche volta molti gli Abati al medefimo Governo, e in essi era riposta la principale autorità della Repubblica. Spezialmente questa sorta di Magistrato ebbe luogo in Genova e Piacenza. Allorchè Arrigo VII. Re de' Romani nell' anno 1311. andò a Genova, riferi. sce Albertino Muffato Lib. V. Cap. I. Hift. Aug. che Abbas, scilices plebejus vir. more Patriæ Populi Præfectus eum Potestate ac Primoribus Civitatis, Plebsque tota obviam processit. Ho io pubblicata la Lettera di congratulazione, scritta nell'anno 1310. dal Podestà, Anziani, e Configlio di Padova Nobilibus & Sapientibus viris , Dominis Iacobo de Landriano de Mediolano , commendabili Potestati, Francisco Caravello Abbati, & duodecim Gubernatoribus Populi, Communis, & Hominum Januæ, in occasione che era seguita concordia fra i così spesso discordi Cittadini di Genova. Talora parimente usarono le Città maggiori di scegliere un Doge a guifa del Dittatore ne' tempi della Romana Repubblica. e coll'esempio della Veneta, a cui attribuivano una grande autorità, restando nondimeno intatti i Collegi. e gli Ordini del pubblico Governo. Ciò spezialmente accadeva, allorche si trovava il Comune in gravi e difficoltosi emergenti. Così secero i Genovesi e Pisani, ed anche in certa maniera i Fiorentini. Si sarebbe poscia offervato, quali fossero i Magistrati di essa Repubblica di Firenze nel Secolo XIV. se si fosse dato alla luce un Dialogo di Gori Dati Fiorentino, che mandai a Milano, affinche si stampasse in quest' Opera, ma senza ch' io ora vel trovi : frutto di chi è obbligato a stampar le cose fue lungi da' propri occhi. Si può bensì leggere in esso un

DISSERT. QUARANTESIMASETTIMA.

un Catalogo dei Podestà della Città di Foligno, che potra servire a chi tratta della Nobiltà delle Famiglie d'Italia.

DISSERTAZIONE QUARANTESIMASETTIMA.

Della Signoria e Potenza acerefciuta delle Città d'Italia

Ppena fi furono messe in Liberta o colla forza . o col tacito, o coll'aperto confenso degl' Imperadori , le Città d' Italia , che tofto furono prefe dalla natural cupidigia di accrescere la potenza, e di dilatare il dominio. Questa passione non è solamente un pascolo e stimolo dei Re e Principi del Secolo, ma anche delle Repubbliche, e allora folamente sta quieta, o non si lascia conoscere, quando non v' ha speranza di guadagno, o il timore di maggior forza trattiene dal maltrattare o îngojare i vicini. La prima cura dunque di queste nascenti Repubbliche quella fu di ben' esaminare, fin dove fi fiendesse ne' vecchi tempi il distretto della Città . Sotto i Principi Romani , Longobardi , e Franchi ogni Città avea il suo particolar Territorio, sopra il quale il Giudice . Conte , o Governator di essa esercitava la sua Giurisdizione. Contado e Diffretto l'appellarono i Secoli posteriori, ed erano determinati i confini, che separavano i campi dell' una Città dall' altra. Non faprei dire, fe fotto gl' Imperadori Franchi si cominciasse a lacerare quello Contado . Certo anche allora vedemmo esservi stati de Vassi e Benefizi; ma se con pregiudizio dell'autorità del Governatore, non oferei deciderlo. Abbiamo bensi chiara conofcenza; che regnando gl' lmperadori Tedeschi, s' introdusse , e sempre più andò crescendo il costume per valore dell'onnipotente pecitnia(1), che non folamente i Poderi ( cofa praticata an-

<sup>(1)</sup> Quand'anche sia vero, che si mercanteggiassero le Vil-

che da' Romani) si concedevano in Benefizio, ma anche le intere Ville, Castella, e Terre, che poi si nomarono Feudi, e queste per privilegio degli stessi Imperadori 6 sottraevano alla giurisdizione del Conte, o sia del Governatore della Città, ceffando quegli abitanti di riguardarlo qual fuo Superiore, e ubbidendo al folo Feudatario e Vassallo Imperiale. Di qua procederono Comites pagenses, o rurales, perchè qualche tratto del Paese, o Castello, o Terra veniva staccato da quello della Città, e dato a qualche Nobile in Feudo insieme col rirolo di Conte, per far conoscere, ch' egli era indipendente dal Conte della Città. Altri Allodi, e Feudi minori vi furono, che non portavano la denominazion di Conte, e pure vennero separati dal Distretto delle Città, giacche Nobili e potenti gareggiavano per confeguire una specie di autocrazia, e di riconoscere bensi a dirittura l'autorità fovrana degl' Imperadori, fenza più effere foggetti a quella de' Magistrati urbani. Così venne a sminuirsi e trinciarsi la podestà e giurisdizione de' Presidenti Cesarei delle Città, che comandavano una volta a tutto il territorio, e un gran tracollo diede per questo l'onore e la popolazione di gran parte delle Città del Regno d' Italia. Anzi cotanto crebbe un tale smembramento, e tanto la copia di questi Signorotti, che a poche miglia fuori della Città si stendeva il governo, e la giurisdizione del Governatore urbano. S'introdusse ancora un' usanza, cioè che questi Conti rurali, e Nobili Vasfalli, cominciarono a fondar Castella, Rocche, e Fortezze ne' campi, Ville, Corti, e Poggj di loro ragione, e però furono ancora chiamati Cafiellani, mentre per lo più abitavano nelle lor Castella coll' abbandonare il foggiorno delle Città. Cattanel eziandio, colnome di Capitaneus abbreviato, erano appellati. L'Autore Anonimo di una Cronica Milanese MSta, parte di cui

Ville, Castella, e Terre; l'espressione ha sempre dell' empio, e meglio era dire: specialmente concorrendovi il danaro, potentissimo mezzo in sì fațti negozi.

DISSERT. QUARANTESIMASETTIMA.

cui pubblicai nel Tomo XVI. Rer. Ital. scrive nella Parte inedita al Cap. 138, che da Landolfo Arcivescovo di Milano circa l'anno 976. su dissipato il patrimonio della Chiesa Milanese, coll'aver conceduto ai Cittadini Milanesi le Castella, le Decime, ed altre Signorie e rendite: Quæ per nesandam investituram roboravit, sidelitatis juramenta ab ipsis recipiens. Et isti disti sunt Capitanei, idest Plebium, vel Hospitalium, vel Oppidorum Capita, qui nunc corrupto vocabulo disti sunt Catanei. Et tunc isti omnes Capitanei, deresista Civitate, Terras & Nobilitates suos inhabitantes, numquam de cetero bene suerunt Civitatis habitatores: unde se Cives non reputabant, & Communicati non obediebant. Sic Civitas suite

quamplurimum debilitata .

Tale era lo stato e la faccia delle cose in Italia per la foverchia liberalità de' Regnanti, o pel troppo loro amore alla pecunia, quando non poche delle Città fi ereffero in Repubblica . A questi Cittadini liberi , intenti tutti alla propria e alla pubblica utilità, pareva un' intollerabil fistema quello di effere ridotto sì a poco, e cotanto lacerato il territorio, sì ampio una volta delle loro Città, costituito per decoro, e difesa delle medesime, ed anche necessario per l'annona. Però non sapevano digerire tanta potenza e slargamento d' ali ne' Nobili e Castellani, imputando loro l'abbassamento, e la scarsa popolazione delle Città, e trasferito pelle Ville l'onore e l'autorità, che queste per tanti Secoli aveano goduto. Rifleffioni tali finalmente commoffero i Cittadini a prendere qualunque occasione, che loro si presentava, o pur facevano nascer effi, per muovere guerra ai vicini Magnati, e per levar loro i Luoghi forti, fottoponendoli con ragione, o fenza, al dominio delle Città. Andarono avanti coll' efempio alcune delle più ricche e poderofe Città; e tennero dietro l'altre, per quanto permettevano le forze, o fi trovava favorevole la congiuntura. Non andrò forse lungi dal vero, se dirò, che i Milanesi, ficcome Popolo, che tanto nell'abbondanza, che nella ricchezza de' Cittadini. non avea chi gli steffe al pari

## DELLE ANTICHITA' ITALIANE

nella Lombardia, furono i primi non folamente a metterfi in Liberta, ma anche a fervire di efempio agli altri per ricuperare, anzi per dilatare sempre più l'antico lor territorio. V' erano i Conti del Seprio, che altrove abbiam veduto anche ne' vecchi Secoli fignoreggiare un Centado diviso dal Milanese. V' erano i Conti della Martefana, della Borgheria, ed altri non nochi Signori di belle Terre e Castella. Non andò molto, che la potenza de' Milanesi arrivò a sottometterli tutti, o a renderli tributari, parte coll' armi, parte colle minacce . Veggali Galvano Fiamma nel Manip. Flor. le cui parole furono esaminate di sopra nella Dissertaz. XXI. Al certo anche fotto gli Augusti Franchi ci furono tratti di paefe, frapposti fra l'una, e l'altra Città, che godevano l'onore del Comitato, ed ivi un Conte, cioè un Governatore, postovi dai Re od Augusti, amministrava la Giustizia. Se s' ha a prestar fede a Ricordano Malaspina. ed a Giovanni Villani, fin l' anno di Cristo 1019. i Fiorentini entrati per tradimento nell'emula Città di Fiefole, la spianarono, e presi seco gli abitanti, li renderono lor Concittadini, e partecipi degli onori di Firenze . Non so io ben' intendere , come fatti tali s' accordino con lo stato politico di que tempi, e come allora potesse l' una Città far guerra coll'altra, competendo questo solamente alle Città Libere . Noi sappiamo, che anche dopo la morte di Ugo potentissimo Duca e Marchese della Toscana, ebbero il comando e governo di quella Provincia altri Duchi e Marchefi, fra quali Bonifazio Padre della celebre Contessa Matilda, e poi la stessa Matilda , Duchessa di tutta la Toscana . Senti Scipione Ammirato questa difficoltà, e se le oppose nel Lib. I. della Storia Fiorentina . S' egli l'abbia levata . ne lascerò il giudizio ad altri . Quanto a me offervo, esfere fatta menzione Civitatis Fæsulanæ nelle Lettere di Jacopo Vescovo di Fiesole nell' anno 1028. presso l' Ughelli, e che nel Diploma di Corrado I. Augusto del 1027. presso il medesimo Ughelli vien distinto il Contado Fiorentino dal Fiesolano. Raccontano possia i mede-Gmi

45

fimi Storici; che i Fiorentini nell'anno 1125. trovata la Rocca di Fiesole, che tuttavia ricusava di ubbidire, la forzarono coll' armi a rendersi. Oh questo sì che niuna difficoltà ho io a crederlo, perchè già Firenze, Pisa, ed altre Città di Toscana aveano alzata la testa, e faceano guerre fra loro, o co' confinanti Nobili . Così nell' anno 1135. disgustati i Fiorentini, perchè il Castello di Monte Buono, dove erano Signori i Buondelmonti, faceva pagare un Dazio ai Mercatanti, che passavano per colà, si portarono ad assediarlo, e dopo averlo preso e fmantellato, aggiunsero quelle campagne alla loro giurisdizione. Così nell' anno 1138. come scrive l' Ammirati juniore, esso Popolo forzò il Conte Ugieri a capitolare, con obbligare ad impegnare in utile di Firenze tre fue Castella, cioè Colle Nuovo, Sillano, e Tremalo. Ma principalmente circa l'anno 1182, gran congiura fecero i Fiorentini, allora concordi fra loro, per foggiogar tutti i vicini Signori. Espugnarono Monte Groß folo; obbligarono il Popolo d' Empoli a pagar tributo da li innanzi; per via di affedio occuparono il Castello di Pogna; forzarono i Conti Mangona, di Certaldo, di Fighine, di Semifonte, e i Cattanei di Cambiate, ed altri non pochi, che non importa riferire, a fottometterfi, o a pagar cenfo, o a prestar altri servigi. Ognun cedeva a tanta potenza. Ed ecco come a poco a poco cos minciò Firenze a dilatar le fimbrie.

Non vollero effere da meno in questo bel mestiere a Genovesi nel Secolo medesimo. Come attesta Castaro nel Lib. I. degli Annali Genovesi Tom. VI. Rer. Ital. nelli anno 1130. Januenses ad Sanctum Romulum tenderunt; & Turrim ibi ædificarunt, & homines illius loci, ac de Bajardo, & de Poipano, & Communitatem Ventimiliensem Januam adduxerunt, quoniam Januensibus resistembant, et sidelitatem Sancto Syro, et Populo Ianuensi in perpetuum jurare secrunt. Poscia dell'anno 1133. Castra Lavaniensium destruxerunt, et cum illis ita pacem secrunt, quod Lavanienses in mercede Consulum se posuerunt, et omni tempore in præcepta eorum stare jura-

44

verunt .. Anche nell' anno 1140. Vigintimiliensem Civitatem et Castra totius Comitatus præliando ceperunt, et fidelitatem omnibus hominibus Civitatis & Comitatus in perpetuum jurare fecerunt . Nulla di più aggiugnerò intorno alle conquiste fatte dalla Repubblica Genovese . potendosi sopra ciò consultare i molti suoi Annali da me dati alla luce. Baftera ricordare, che i Marchefi, Conti, Castellani, e Popoli confinanti co' Genovesi, quasi tutti l'un dopo l'altro furono forzati a paffare fotto il dominio di quella potentissima Città. Dissi anche Popoli, perchè oltre ai Nobili Padroni di Terre e Castella, anticamente v' erano, ficcome accennai nella precedente Differtazione, pacsi e Castellanze, gli abitatori delle quali o col danaro o colle benemerenze ottennero dagl' Imperadori o dai Marcheli la Libertà, o pure fe la procacciarono animofamente colla forza, e a fomiglianza delle Città Libere eleggevano i lor Magistrati, e godevano il pregio di Repubbliche, o sia di Comunità. Ma da che faltò in capo ai Popoli delle Città di slargare i lor confini, allora i men forti fi videro obbligati a prendere la legge dai più potenti, ovvero spontaneamente sotto oneste condizioni si sottomettevano al loro imperio. Nella steffa guifa per testimonianza del Sigonio all'an. 1133. Rodiliani, Sanguinetani, et Caprilani, vicini Bononiensium Populi, prospera earum fortuna permoti, Civieatis Consules adierunt, atque ædificiis quibusdam Eccle. eiæ, et Communi Bononiensi donatis, ut in clientelam reciperentur, orarunt; isque primus ad potentiam parandam ejus Civitatis gradus est factus. Scrive il Ghirardacci, restar tuttavia in Bologna la Carta di questa lor dedizione. L'esempio di costoro se ne tirò dietro. degli altri. Quello intanto, che odi di una Città tieni per fermo, che fu anche tentato od efeguito dall' altre, gareggiando ciascuna dal canto suo, e adoperando le medesime arti e maniere per ampliare la propria potenza . Così parte colla forza , e parte coll' industria , qualfivoglia Città arrivò a stendere la sua giurisdizione d' ogai intorno, e spezialmente fin dove arrivava la Dioce-G:

## DISSERT. QUARANTESIMASTTTIMA.

G: di modo ehe quali alcuno non rimafe de' Caffellani o Popoli Liberi, che ai lor cenni non ubbidiffe. E di qui intendiamo, perchè Ottone Vescovo di Frisinga sin circa l'anno 1156, nel Lib. II. cap. 13. de Reb. gest. Frider. I, scriffe delle Città Italiane: Ex quo fit, ut tota illa terra inter Civitates ferme divisa, singulæ ad commanendum secum Diacesanos compulerint: vixque aliquis Nobilis, vel Vir magnus tam magno ambity inveniri queat, qui Civitatis suæ non sequatur imperium . Altrettanto ha Guntero nel Ligurino, Aggiugne il Frisingense più sotto; Guillelmus Marchio de Monteferrato, Vir nobilis et magnus, et qui pene solus ex Italia Baronibus Civitatum effugere potuit imperium. Siccome io offervai nella Par. I. Cap. 24. delle Antichità Estensi, il Popolo di Padova nell' anno 1213, mosse guerra ad Aldrovandino Marchese di Este, e sì vigorosamente assediò, e tormentò colle Macchine il Castellano della nobil Terra d' Este, che Marchio tamquam devistus fu costretto ad volunta. tem Communis Paduæ venire, et sieut Civis Communi Paduæ in omnibus obedire. Raccontano questo fatto Rolandino nel Lib. I. Cap. 12, il Maurifio, e il Monaco Padovano nel Lib. I. della fua Cronica. Godevano i Marchesi d' Este anche Rovigo, ed altre ben popolate e ricche Terre, fopra le quali niun tentativo fece la potenza de' Padovani . Tanto queste Signorie , che la Terra d'Este le riconoscevano essi da' soli Imperadori; ma il Popolo di Padova intento anch' esso alla dilatazion de' confini, trovò de' pretesti per sottomettere Este: il che nondimeno fu riprovato da Papa Innocenzo III. e da Federigo II. Imperadore, come ho dimostrato nelle suddette Antichità Estensi.

Ma perciocchè Aldrovandino Marchese per conto d' Este sorzato su ad obbbedire sicut Civis ai Padovani, conviene ora spiegare ciò che significasse questa frase, e qual sosse il rito della Cistadinanza (così allora si chiamava), a cui si sottoponevano allora o per amore o per sorza i Potenti e Comuni confinanti colle Città. Cioè, siccome di sopra abbiamo offervato, cosume sp de Nobili Stoc.

Vaffalli Imperiali di abitar nelle loro Castella e Terre. dove godevano i diritti del Principato, maggior piacere trovando essi in quel picciolo loro Regno, dov' erano foli Padroni, che nelle Città foggette al configlio, autorità, e discordie di molti. Per questa cagione stando le più riguardevoli Famiglie sempre suori delle Città con aver trasferito nelle lor Castella quello splendore, che veniva a mancare alle Città, perciò i Popoli delle Città niun mezzo di violenza o d'arti tralasciarono per trarre questi Nobili ad abitare nelle Città. Coll' armi adunque ne forzarono una parte non foiamente a fottoporre le lor giurisdizioni ai Magistrati urbani, ma anche a tener cafa aperta in effe Città a guifa degli altri Cittadini, con divenir partecipi non men de' paeli, che degli onori della Republica. Non mancarono altri, che di buon grado si fecero in qualche parte sudditi e Cittadini della Città dominante, con ricavarne vari vantaggi, e massimamente il patrocinio ed ajuto di essa per le loro tenute. Però sotto diverse condizioni e patti si prendeva allora o per amore o per forza la Cittadinanza : il che ho provato con diversi esempi, molti de' quali si confervano nell' Archivio del Comune di Modena. Noi troviamo nel 1156. che Capitanei de Baisio jurant esse Cives Mutinæ, & defendere Civitatem infra confines ab omni homine, falvis facramentis illorum, qui juraverunt Duci Guelfonietc. Et jurant habitare Civitatem Mutinensem unum menfem in tempore pacis et duos menfes in tempore guerra etc. Et jurant facere dare Boatiam ( pagavali un tanto per ogni pajo di Buoi ) omnibus corum hominibus, nuncio Rectoris vel Rectorum Mutinæ etc. All' incontro i Modeness promettono anch' essi di difendere ed ajutare gli uomini di Baisio, Ed ecco ciò, che significava il prendere la Cittadinanza in que' tempi, restando in effere le Comunità di que Luoghi. Il Duca Guelfo IV. qui nominato fu uno de Principi della Real Cafa di Brunsvich, regnante ora nella Gran Bretagna, e discendente dal ceppo medesimo, che i Principi Marchesi d'Este, come ho provato nelle suddette Antich. Estensi . Egli . nell' pell' anno 1152. fu creato da Federigo I. Augusto Duz Spoleti, Marchio Tufcia, Princeps Sardinia, et Dominus Domus Comitifsa Mathildis (2). Così nell'anno 1178.

(2) Bisogna qui risovvenirsi, che questo Federigo è il celebre Barbarossa Duca di Svevia, non solo grande invasore degli Stati della S. Sede, ma fanatico a segno, che si credeva padrone di tutto il mondo. Ricevette egli la corona dell' Imperio da Adriano IV, l'anno 1155, e celebrò l'an. 1158 la gran dieta di Roncaglia, "dove intervennero " (dic: l'Autore negli Annali 1158) tutti i Vescovi, Prin-,, cipi e Consoli, e furono anche chiamati gli allora quat-", tro famosi Lettori delle Leggi nello studio di Bologna, " cioè Bulgaro, Mastino Gossia, Jacopo, ed Ugone da , Porta Rayegnana. . . Interrogati costoro , di chi fossero ", le Regalie, cioè i Ducati, i Marchesati, le Contee, i " Consolati, le zecche, i Dazi, le gabelle, i porti, mu-" lini, le pescagioni, ed altri simili proventi : tutto tut-", to, gridarono que' gran Dottori, è dell'Imperadore,, Prosegue narrando, come cavalcando un di l'Imperadore tra due di essi Bulgaro, e Martino ,, dimandò loro s'egli " giuridicamente fosse padrone del mondo. Rispose Bul-, garo, che non ne era padrone quanto alla proprietà; ,, ma il testardo Martino disse, che sl: Smontato poi ,, l'Imperadore, dono ad esso Martino il palafreno su ", cui era stato: Laonde Bulgaro disse poi queste paro-" le: Amisi equum, quia dixi æquum, quod non fuit " æquuin: Guadagnò ben Federigo con poca fatica il do-" minio di tutto il Mondo: Sarebbe prima stato da vede-., re, se i Franzesi, Spagnuoli, Inglesi, e molto più se i ", Greci, i Persiani, i Cinesi &c: l'intendesserò così ": L' Autore in questo luogo da se medesimo fa l'interpretazione agli stati della Chiesa, de' quali dice qui investito Guelfo IV: l'anno 1152, quando Federigo era solamente Re di Germania, e niuna autorità avea nell' Italia: Inoltre ridendosi della pretensione di Federigo in Francia, Spagna, Inghilterra, gran porzioni già dell'Imperio Romano, smembrate da esso da'Barbari, di cui fece menzione sul bel principio della Dissert. 43, e che poscia divenneto ottimi Cattolici; della picciola porzione del medesimo Imperio posseduta con titoli legittimi dalla S. Sede non

1178. 1180. 1188. Pio , Pasaponte , Manfredino . Infante, ed altri chiamati Figli di Manfredi, giurarono la Cittadinanza di Modena. Ho trattato di queste nobili Famiglie nella Dissert. XLII. Parimente nell'anno 1173. Gerardo da Carpineta Capitano di quel Luogo giurò di abitare in Modena per due Meli dell'anno in tempo di pace, e tre in tempo di guerra, con altri patti, excepto contra Imperatorem, et Ducem Welfum, et Episcopum Veronensem, et Episcopum Ferrariensem, et Parmam, Vari erano appunto i patti, co'quali i Nobili Vafsalli dell Imperadore divenivano Cittadini di qualche Città. Alcuni fi obbligavano folamente all' abitare in essa un determinato tempo dell'anno, e di difenderla; altri promettevano, che i loro uomini pagherebbero tributi. o pure farebbero tenuti a varie fazioni in occasion di guerra. Nell'anno 1308. come s'ha da Giovanni Villani Lib. VIII. Cap. 100. i Signori Ubaldini ( Signori Potenti ) s' accordarono co' Fiorentini , e vennero a Firen ze a fare riverenza alle comandamenta del Comune, e fodarono la Cittadinanza di tenere il passaggio dell' Alpi sicuro per buoni malevadori . E'l Comune di Firenze perdonò loro, e dimise ogni misfatto; e accettogli per Cittadini , e distrettuali , loro Fedeli , e Terre , che in ogni atto e bisogno dovessero fare le fattioni del Comune , come Distrittuali e Contadini . Erano gli Ubaldini prima folamente Vassalli dell'Imperadore, ma colla difavventura d'essere confinanti colla Repubblica Fiorentina, cotanto allora potente. Celebre fu nel Secolo XII, e XIII. la nobil Famiglia da Camino, che ebbe anche il dominio di Trivigi. Rolandino Storico Padovano la regifira per una delle quattro più nobili della Marca Trevifana . Ho io pubblicato tre Carte esistenti nell' Archivio Estense, dalle quali risulta, che Guecello da Camino, e Gabriello suo figlio nel 1183. si costituirono Cittadini di

solo non sa menzione, ma seccamente racconta l'investitura di parte di essa datane da un Principe, che nemmeno aveva autorità in Italia, com'egli stesso più e più volte confessa e sostiene negli Annali: C. DISSERT. QUARANTESIMASETTIMA.

Trivigi, con obbligarsi all'abitazione per due o tre Messi, e di tener aperte le lor Casteila in servigio di quella Città, e di ajutare i Trevisani in guerra con altre condizioni, accresciute nel 1199, da Guecello, e Gabriello sigli del su Gabriello da Camino, i quali anzi concedono al Podesta di Trivigi plenam jurisdictionem omnium nostrarum Terrarum et Curiarum, et omnium nostrarum tam liberorum quam servorum etc. Così nello sesso anti 1199. Guecello da Suligo, ed altri Nobili si costituirono Cives et Habitatores Tarvisii; e gli Uomini di Ceneda altrettanto secero, dichiarandosi Cittadini di Trivigi, sicut quilibet alius Civis Tarvisii, supponentes

nos per omnia jurisdictioni Civitatis Tarvisii .

Erano questi gli effetti della forza, per cui non folo i potenti Baroni; ma fin le stesse Città deboli, benchè Libere, venivano allora necessitate a sottometterii alle più forti, che ogni di si sudiavano di aumentare la lor potenza e popolazione. Occorrevano parimente de bifogni, per li quali l'un Popolo o Signore Rimava meglio di mettersi fotto la protezione e dominio di un'altro, Raro e notabilissimo è il fatto di Bertoldo Patriarca di Aquileja, il quale per attestato di Rolandino Storico, nell'an. 1221. fece se stesso Paduanum Civem, eague occasione se poni fecit cum aliis Civibus Paduæ in Coltam sive Datiam : cioè sottomise lo stato suo, che era di grande estensione, al dominio di Padova con obbligarsi al pagamento de'tributi al pari degli altri Padovani. Seguendo l'esempio di lui, altrettanto secero il Vescovo di Feltri e di Belluno, ed Eccelino da Romano, poscia crudelissimo Tiranno. Potentissimo Principe era in quei tempi il Patriarca di Aquileja, e dipendente nel tensporale dai foli Imperadori : e pure eccolo divenire Cittadino e Suddito di Padova, Città allora di sommo credito, e potenza. Convien credere, che il sistema de'suoi interessi il portasse a questa risoluzione. Avendo io ottenuto da Padova lo Strumento di essa Cittadinanza prefa dal medefimo Patriarca nell' anno 1221. l' he dato alla luce. In esso egli mostra bensi di far ciò unicamente Tem.III.Part.I.

per l'affetto, ch'egli professa a Padova, e non già per alcun bisogno dicendo : Licet terra nostra , et terra nostræ personæ in meliori sint statu, quam olim fuerint;ma fimili facrifizi niuno fuol farli fenza qualche urgente cagione. Ho anche pubblicato l'atto dell'anno 12.0., in cui Algieri Vescovo di Feltri e Belluno prese la Cittadinanza di Padova. Dissi che la voglia di dominare, febbre di chiunque è falito a gran potenza, se non ha offacoli, va fempre più crefcendo. Non bastò alle principali Città l'aver ricuperato l'antico distretto, anzi maggiormente accresciutolo colla depressione de Vasfalli Cesarei , e delle Comunità rurali vicine . Sentendoss esse in forze superiori alle Città confinanti, ma di polfo difuguale, s' invogliarono ancora di mettere queste sotto il giogo. Nell' anno 1111. i Milanesi mossero l'armi contro i Lodigiani, e dopo un duro affedio forzarono quella Città alla refa . Dall' an, 1118 fino al 1127, mantennero la guerra contro i Comaschi, e giunsero sinalmente a far piegare il collo al valoroso Popolo di quella Città. Poscia nell'anno 1130. indussero i Cremaschi a ribellarsi a Cremona: dal che poi si suscitarono gravi e lunghe guerre in danno di gran parte della Lombardia. Questa infaziabil cupidità di dilatar cotanto l'imperio del Popolo Milanese, quella fu, che si tirò dietro l'odio e lo sdegno di tutte le confinanti Città, e fu la principal cagione di tante calamità, ch' effo pati fotto Federigo I. Imperadore. In questo particolare non la cederono ai Milanefi le Città di Genova, Firenze, Bologna, Padova, anzi qualunque altra, la cui poffanza si trovasse superiore alle vicine, con avvenire infatti, che ad alcune delle più forti riusci di soggiogar le inferiori. Cosa avvenisse in mezzo a tante armi e sforzi delle Città, per crescere il loro dominio, ai Vescovi, Abati , ed altri Ecclesiastici, si ricchi una volta e potenti, ne tratterò quì fotto nella Differt, LXXII. Tuttavia non vo' qui lasciar di dire, che nè pure potè la Religione impedire, che le Città Libere si dessero a spogliare anch' esti delle loro Regalie . Ad alcuni Vescovi

era stata dagli Augusti conferita la Dignità del Comitato nelle loro Città, cioè il Secolar Governo. Godevano tanto Vescovi, che Abati, Badesse, e Canonici Castella e Rocche, indipendenti dai Magistrati delle Città, e foggette ai foli Imperadori, da' quali ne prendevano le investiture, Anche contro di questi facri perfonaggi con pari ardore si rivolfe la cupidigia delle Città Libere, di maniera che pochi degli Ecclesiastici in tal tempesta vi furono, che non patissero naufragio. Imperocchè o gli stessi Ecclesiastici ansiosi talvolta della gloria militare s' imbrogliavano spontaneamente in guerre; o essendo in armi I un contro l'altro i vicini, G trovavano forzati a formar leghe, o a prendere per difesa gli altrui presidj, e tutto finiva in perdere quel che aveano di più onorifico nel temporale. Nè mancavano altre arti per farsi padroni della roba de' sacri Pastori e Prelati , Ne rechetò qui un folo esempio. Fin da'vecchi tempi inchiusa nel Contado di Modena, come altrove ho mostrato, su la terra di Nonantola, A poco a poco gli Abati di quel celebre e ricchiffimo Monasterio, o per dono degl' Imperadori, o con altro mezzo, acquistarono il dominio di essa Terra , e d'altre Ville; o pure quel Popolo s' era messo in Libertà, All'incontro pretendendo la Repubblica di Modena di godere diritto fu quel Luogo, e inforte varie controversie a cagion de' canali d'acqua, i Bolognesi sempre attenti al loro profitto, nell'anno 1131. seppero convertire in lor prò queste discordie . Imperciocchè lusingarono con tal garbo quel Popolo, che l' indussero a mettersi sotto la lor protezione, senza far conto alcuno nè degli Abati, nè del Comune di Modena, e a promettere un lieve annuo tributo alla loro Repubblica. A tale avviso non fi poterono contenere i Modenesi dall' entrare in guerra, e questa più volte sopita tornò di tanto in tanto a riaccendersi, finchè conservato all' Abate (oggidì Commendatario ) il diritto spirituale, e pagata a lui gran fomma di danaro, il temporal dominio di quella Terra restò in potere de'Modenesi, ai cui Principi tuttavia ub-D a bidifce. bidifte. Ho io dati alla luce i patti, co' quali in effo anno 1131: il Popolo di Nonantola fi fottomife al Comune di Bologna, Strana cofa fu, che per cagione di quefla guerra moffa da' Modenefi, Eugenio III. Papa arrivò a privar Modena del Vescovato nel 1146., e a partire questa Diocefi fra i Vescovi vicini. Se pareffe infolita e men giusta in que' tempi una tal pena, le Storie nol dicono. L'uso era, che ogniqualvolta un Vescovo fosse eaduto in ribellione o Scisma, si foleva ben punire il delinquente, ma quasi mai non s'involgeva la Chiesa nel gastigo. Guntero nel Lib. II. del Lugurino parlando delle gesta di Federigo I. Augusto così scrive:

Quin & Pontifices Halberfladensis, & ille, Sub quo Brema fuit, tali Regalia jura Amisere nota: personæscilicet ipsæ,

Non tamen Ecclesia. Neque enim qued Pastor inique

Gefferit , Ecclefiæ fas eft in damna refundi .

Ma qui nè il Vescove, nè la Chiesa aveano commesso delitto; e se v'era del reato, questo si dovea risondere sopra i capi della Repubblica: se pure non si dovea più tosso compatire il giusto dolore di essi in veder passata parte del loro Contado in mano di Potenti vicini. Durò poi poco sì stravagante gassigo (3).

Rinomato parimente per la sua antichità ed opulezza era il Monasterio Pomposiano, situato fra Ferrara e Comacchio, di cui anche sa menzione Papa Giovanni VIII. in una Lettera scritta l'Anno 874, a Lodovico II. Imperadore, e pubblicata dal Baluzio nel Tom. V. Miccellan. Signoreggiava quell'Abate nel temporale e nel spirituale tutta l'Isola Pomposiana, ed alcune Ville o Parroco-

<sup>(3)</sup> Senza tanti inutili riflessi, dice aggiustatamente I Ughelli (Ital. Sac. 10.2. col., 118.) in tale avvenimento: Hujus Episcopi (Ribaldi) temporibus Eugenius III. Pontifex anno 1146. Mutinensem Civitatem dignitate Episcopali privavit, quod ejus Cives Nonantulanam Abbatiam contra Pont ficis auctoritate: n divexassent; tametsi brevi potteca compositis rebus illam eidem culpam fatenti benigne restituit.

Parrocchie, come anche apparisce da un Diploma di Federigo I. Augusto dato nel 1177., e da me pubblicato. Ma perciocche di qua e di la foprafiavano a quell' infigne Badia vari nemici, che s' andavano usurpando i di lei diritti, presero lo spediente que' Monaci di sottoporre al dominio di Ferrara, e dei fuoi Principi quella Giurisdizione, con essersi poi eglino trasferiti ad abitare in Ferrara, e restar tuttavia il Governo spirituale controverso fra il Proposto Pomposiano ( la cui elezione per Giuspatronato appartiene al Serenissimo Duca di Modena ) (4), e i Vescovi di Comacchio. Anche il Vescovo di Ceneda esercitava anticamente l'autorità tema porale sopra tutte quali le Terre ed uomini della sua Diocesi. Con avido occhio mirava questa preda il Comune di Trivigi, nè mancaron pretesti per muovere guerra a quel paese. Il terrore dell' armi, gli omicidi, e i faccheggi induffero Matteo Vescovo di quella Chiefanell'Anno 1190. ad accordarG co'Trevifani , e a fottoporre le Terre del suo Vescovato alla loro giurisdizione, come costa dal Documento, a me somministrato dall'Archivio Estense. Un' altra concordia segui poscia fra loro nel 1203., che parimente ho data alla luce. Così in que'Secoli di ferro niun rispetto avea l' umana cupidigia alle facre persone e Luoghi, e ciascuno a misura delle fue forze fi arricchiva colle loro spoglia. Ci furono veramente alcuni Prelati, che invaghiti a guisa de Laici del gloriofo, ma pericolofo mestier dell' armi, volle-

(4) Diffusamente con sode, e vere ragioni Monsig. Fontanini in ambedue le Difese del Dominio della Santa Sede, dimostrò falsi o illegittimi i Diplomi Imperiali contro la giurisdizione della Santa Sede in questa Badia; di cui fu concesso il juspatronaro alla Sereniss. Casa d'Este nel trattato di Pisa, violento, e per molti capi pregiudiziale alla S. Sede, in tempo di Alessandro VII. Onde basta accennari, senza ritoccar questo punto assai noto. Si noti però, che nè ragioni contrarie, nè autorità innegabili rimosser mai questo Autore dalle sue opinioni sostenute mordieus fino agli estremi. Guai, quando in una mente umana attat pro ratione voluntas.

vollero talvolta entrar in guerre, e passando sopra ogni scrupolo, condurre eglino stessi le loro truppe. Se la sipistra fortuna li condannò a lasciar in preda ai vincitori nemici le lor Terre senza poterle poi ricuperare, non è da maravigliarsene. Il che però non dico, quasi fosse lecito a coloro l'attribuirs, e il ritenere i Beni, ch' erano delle Chiefe. Imperocchè anche fecondo le Leggi Imperiali, come fopra accennai, qualora il Vescovo, o Abate, possessore di Feudo dato dai Re od Imperadori , diveniva reo di ribellione o d' altro grave delitto : perdeva egli bensì quel Fendo in fua vita; pafi mortem vero ejus ad successorem ejus revertitur Feudum, come abbiamo dal Lib. II. de Feud. Tit. 40. E questo con ragione, perchè al dire dire di Ottone da Frifinga Lib. II. Cap. 12. de geft. Frid. I. Ecclesiarum Feuda non perso. nis, sed Ecclesiis perpetualiter a Principibus tradita funt, Ma i più de' facri Pastori anticamente, tuttochè abborrissero e fuggissero le guerre, e viuna giusta occasione dessero ai potenti Laici di far loro del male, pure troviamo, che rimafero spogliati dei lor domini: confeguenza di que' tempi, ne' quali più forza aveva l' Ambizione, che la Religione in cuore degli uomini . Ognun sa, quanto fossero alieni da ogni pensier di guerra, e da' politici imbroglj i Collegi delle facre Vergini. Godevano ancor queste una volta non poche Castella, Rocche, e Giurisdizioni, loro concedute dalla munificenza dei Re ed Imperadori, o pure dalla Pietà de' Fedeli. Ho io prodotto due Diplomi spettanti a due infigni Monasteri di Pavia, che ci danno a conoscere, quante Castella fossero anticamente di loro dominio. Antichissimo è qui vi il Monasterio del Senatore, perchè fabbricato nell'Anno 715 regnante il Re Liutprando, e tuttavia fiorifce ali mentando nobili Vergini dell' Ordi ne di S. Benedetto. Federigo I. Imperadore nel 1161. confermando a Sinelinda Badessa i Beni di esso sacro Luogo, fra gli altri annovera Curtem, quæ vocatur Porlicia (oggidi Marchefato di Porlezza); Curtem Ranaversa cum Castro , quod dicitur Ruptaripa ; Curtem Casel-

Casellæ cum Cafiro ; Curtem etiam Casale cum Sala , & Sancto Hilario , & Caftro , quod dicitur Vigueria ( oggidi Voghera Terra nobile), Partem etiam quartam Ca. stri de Monte Dondono . Tralascio altre Corti, nome allora fignificante una Villa con Parocchia. L'altro Monasterio Pavese di Monache professante anch' esso la Regola di San Benedetto, è quello di San Felice, anticamente chiamato della Regina, e di San Salvatore. Molti beni furono ad esso conferiti da Ottone II. Imperado. re. Ho io dato alla luce un Diploma di Ottone III. suo Figlio, confermante a Geppa Badessa la metà di due partiex Castellis, vel Curtis, seu Villis, cioè Quoronate, Castronovo , Rocca . Item Coronatem , & Castro Insula , que nominatur Majore infra Lacum Majorem , Lexa, Valle Summovico, Mezzanuga, Villa Bulgari, Co. lonico , Sebiate etc. Bavena , Cariciano , Leocarno etc. Chi è pratico del Lago Maggiore, riconosce qui alcune di quelle Ville, Terre, e Castella. Il Diploma originale da me veduto è dato XI, Kalendas Decembris, Anno Dominica Incarnationis Millesimo Primo, Indictione XV, etc. Actum Ravennæ. Tuttavia ne pende la Bolla di piombo, nel cui diritto è il volto dell' Imperadore, e all'intorno AVREA ROMA, e nel rovescio ODDO IPERATOR ROMANORUM. Il fuo principio è il seguente : In nomine Sancia et individua Trinitatis . Otto Tertius fervus Apostolorum, Tutto questo ho voluto avvertire, perchè il Chiariss. Monfignor Fontanini nella Difesa seconda del Dominio temporale della Sede Apostolica sopra Comacchio per quanto potè censurò un Diploma stampato dall' Ughelli , Margarino , ed altri , e contenente un cambio del Monasterio Pomposiano. Alle sue censure io risposi nel Cap. XVI. della Piena Esposizione. Spezialmente arringò esso Censore contro il titolo di Servus Aportolorum. Ne recai io altri esempli, ed eccone uno d'incontrastabile autenticità. Ora dal Documento suddetto apparisce, che al dominio di quelle facre Vergini appartenevano varie Castella e

Ville; ma i Milanefi, ed altri Popoli confinanti col tempo le afforbirono, unendole alla lor Signoria.

Così le Città Libere d'Italia, per qualunque occa-Gone, giusta o ingiusta, che si presentasse, perchè non mancaffero le forze, si faceano padrone degli Stati altrui, nè pure perdonando agli amici, talche affaiffimo si dilatarono i lor confini; e durò la lor potenza, finchè confumate dall' interne guerre civili. o per loro elezione, o per forza si sottomisero a qualche Principe, come vedremo nella Differtazione LIV. Già accennai nella Differtazione XXI. che ne' vecchi Secoli fi trovavano alcuni Contadi, posti fra le nobili Città, e da esse indipendenti . Si dee ora aggiugnere, ch' effi dopo il Mille o passarono in dominio di qualche potente Famiglia, o divisi in varie Signorie, rimasero sotto il governo ed autorità de' Capitani, chiamati anche Cattanei, Vavaffori, Caftellani, e d'altri fimili nobili personaggi; ma in fine ancor questi minori Conti e Reguli o per amore o per forza piegarono il collo fotto la potenza maggiore delle Città Libere, affoggettandofi ad effe. Di fopra avvertii, che nelle montagne rinomato fu Comitatus Feroniani, oggidi il Frignano, o Ga Fregnano, posto al mezzo giorno del territorio Modenese, e confinante da altri lati col Bolognese, Pistojese e Lucchese. Fin l' anno 1150, tutta quella contrada, abbondante di forti Castella, Terre, e Rocche, era partita in vari Signori, o per ispontanea sommissione, de' Popoli, o per la forza dell' armi, o per liberalità e Investitura degl' Imperadori, divenutine Padroni. (5) Inforta discordia fra que' Capitani o Castellani, la Repubblica di Modena, la qual forse pretendeva, che il suo Contado s'avesse a stendere fin dove arrivava la Diocesi, accorse al fuoco . e indusse la procipal Fazione d' essi chiamata de' Cor-

<sup>(5)</sup> Meglio avrebbe detto di quegli antichi Re ed Augusti: divenutine invasori. Giacche di que'Luoghi, che erano porzione dell' ampia donazione della Contessa Matilde, la sovrana giurisdizione apparteneva alla S. Sede C.

DISERT. QUARANTESIMASETTIMA.

Corvoli, a prendere la Cittadinanza di Modena, e a foggettarsi al suo Dominio. L' Atto di tal soggezione flipulato nell' anno 1156. estratto dall' Archivio della Comunità di Modena, l' ho io dato alla Ince. Quivi è detro, che ,, Capitanei de Fregnano , videlicet illi, , qui appellantur Corvuli , jurant omnes effe Cives , Mutinæ, & defendere Civitatem infra confines ab " omni homine, exceptis tamen illis, qui juraverunt " fidelitatem Duci Guelfoni, fi venerit in Lombardiam, " & habebit dominium Poffessionis Comitissa Mathildis " &c.,, Erano i Gualandi la Fazione contraria. Dallo Strumento suddetto si ricava, che veramente que' Nobili, e Popoli divennero Sudditi di Modena, perchè si obbligarono a pagare la Boazia, cioè un tanto per anno per ciascun pajo di Buoi. Ma perciocchè vi restavano non pochi altri Castellani del Frignano, ripugnanti al dominio de' Modenesi, anch' essi a poco a poco surono tratti ad abbracciare lo flesso partito, come apparisce da altre Carte, efistenti nel medefimo Archivio. Una spezialmente vi fi legge scritta nel 1157. dove sa bella comparsa la Nobil Casa de' Marchesi Montecucco li, che fino da que' tempi risplendeva per la copia de' Feudi e ricchezze. Quivi " in præsentia Domini Henrici Muti-", neufis Episcopi, Gerardus de Montecuculo, Albertus ", frater dicti Domini Episcopi &c. jurant effe Cives " Mutinæ &c. & dare Boatiam Mutinæ fex Denarios " Lucanos omni anno pro unoquoque pari boum, exce-" ptis Castellanis &c. " Luogo sarebbe il raccontare . con quante arti e sforzi fi studiaffero i Bolognesi per togliere a' Modenesi quella picciola Provincia. Massimamente ful principio del Secolo XIII. prevalendo la loro potenza, ne usurparono molti Luoghi; e il Popolo di Modena o per troppa bontà, o per non potere di meno, compromise quella controversia : in chi mai? nello steffo Podestà di Bologna, cioè in Uberto Visconte, il quale ben servi i Bolognesi con ispogliare di affaissime Castella il distretto Modenese. Il suo Laudo, accennato dal Ghirardacci, l' ho dato alla luce, e fu proferito nel 1204Ai Modenesi troppo iniqua parve quella sentenza, come anche accenna l' Autore de' vecchi Annali di Modena Tom. XI. Rer. Ital. scrivendo egli al medesimo an. 1204. Mutinenses compromiseunt se in Bononiensibus, qui tule unt iniquam Laudum de consinibus Mutinæ. Ma l'esorbitante potere de' Bolognesi costrinse i Modenesi ad aleviare il lor dolore con vani lamenti e querele, sinche venuto Federigo II. Imperadore in Lombardia nell' Anno 1226. e portata al suo Tribunale questa lite e doglianza, egli con suo Diploma cassò il Compromesso e il Laudo suddetto, riducendo al dovere i consini fra Modena e Bologna. Questo Documento estratto dall' Archivio del

Comune di Modena, si legge stampato da me.

Restava un' altra parte delle montagne, separata dal Contado di Modena, per cui scorrono i due torrenti Dolo e Dragone, ei cui confini arrivano fino allo Spedale di San Pellegrino . Se anticamente fin colà si fiendeffe il territorio della Città, siccome certo si stendeva e stende la Diocesi, memorie non truovo, che ne parlino. Sappiamo ben di ficuro, che circa l'anno 1065. da Beatrice Vedova di Bonifazio Duca e Marchese di Toscana, e dalla celebre Contessa Matilda sua Figlia, fu in que' monti fabbricato il Monasterio di Frassinoro, e magnificamente ancora dotato, e che l' Abate e i Monaci nel Secolo suffeguente erano Signori del Borgo di Frassinoro, e di varie Castella in quelle parti. Son perite, o passate in lontane parti le Carte di quel Monasterio, le cui rendite oggidi sono applicate al mantenimento de' Maroniti in Roma; e però non apparisce, chi desse a que' Monaci un tal dominio . Solamente nell' Archivio Arciducale di Mantova trovai, ed ho poi dato alla luce un Diploma originale, con cui nell' anno 1164. Federigo I. Augusto confermò a Guglielmo Abase del Monasterio di San Claudio di Frassinoro tutti i suoi Beni, annoverando fra effi ,, Curtem de Metula cum Rocha " & Ecclesia, & Curtem de Runco Sigefredi cum Castro " & Ecclelia, Curtem de Vitriaula cum Castro & Ec-, clesia, Curtem de Isola cum Castro & Ecclesia, Cur-., tem

, tem de Aligonte cum Rocha, & Castrum Montis Aste. , & Caftrum Pizegoli fere totum cum Ecclesia . & Ca-, frum de Maffa, & partem Caftri Laguxoli &c. Cur-, tem de Campagnola cum Castro &c. Curtem de Butrione cum Caftro & Ecclefia , Curtem de Cannifulo " cum parte Castri &c.,, Era ben toccato a que' Monaci un buon boccone; ma in quel medefimo fecolo, o fia che i Modenesi mal sofferissero tante Castella in loro mano : o che gli stessi Monaci si sentissero inabili a sostener si contro la forza de' vicini Castellani lor nemici, bollendo spezialmente allora la guerra fra il Sacerdozio e l' Imperio, e stando i Modenesi per la parte Pontificia : è indubitato, che il medesimo Guglielmo Abate e i suoi Mo. naci fottopofero l'intera lor Signoria al Comune di Mo. dena, come costa dallo Strumento dell'Anno 1 173. ch' io ho dato alla luce . Poscia nell' anno 1197, come costa da vari altri Atti d' esso Comune, gli uomini dell' Abazia di Frassinoro più strettamente si soggettarono alla Città, con prestare Giuramento di Fedeltà contra omnem hominem, excepto contra Imperatorem, et Abbatem Fraxinorii. Quei, che giurarono, furono Homines de Vidriola, de Monte Stephano, de Massa, de Rubiano, de Laguxolo, de Medula, de Casula, de Fraxinorio. de Arcovolto, de Runco Sigefredo, de Bocaxolo, de Palagano, de Savonerio, de Castregnano. Lafcio andare altri Atti, per dire in una parola, che restò in fine pacifico poffessore di quelle Terre il Comune di Modena. mediante lo sborfo di granfomma di danaro a quell'Abate e Monaci. Diffi, che un tal dominio si stendeva sino allo Spedale di San Pellegrino, ed ivi è tuttavia il confine fra la Podesteria di Monte Fiorino, e la Garfagna. na, cioè fra la Lombardia, e la Toscana. Perciò volendo i Modenesi nell'anno 1216, andare a ricevere a confini il Re Arrigo, figlio di Federigo Re de' Romani, che veniva per la Toscana andando verso la Germania. fi portarono con apparato nobile fino allo Spedale fuddetto di San Pellegrino, ed jvi accolfero il giovinetto Principe senza contradizione di alcuno. Del qual' Atto nel

nel Registro del Comune di Modena esiste la Protesta fatta da Frogieri Potestà di essa Città, e da me ancora pubblicata , per dichiarazione , che entro i confini del Modenese era compreso quello Spedale. Così certo era il dominio del Comune di Modena in quel pio Luogo anche ne' vecchi Secoli, che lo stesso Comune di Lucca sembra averlo riconosciuto nella Concordia sipulata fra i Modenesi e Lucchesi dell' anno 1281. da me rapportata nella Differtazione XXX. per provvedere alla ficurezza delle strade fra l' una e l'altra Città . Egli è poi fuor di dubbio, che i Modenesi, e Principi d' Este sino al dì d' oggi han conservato il dominio e possesso di San Pellegrino, ciò apparendo dai privilegi conceduti da Ercole I. nell' Anno 1484, e da Alfonso I, nel 1506, amendue Duchi di Ferrara e Modena, e Rettori di effo Spedale, di poter fare ivi la Fiera nel di 1. Agosto: il che apparisce dai due Diplomi ricavati dai Registri dell' Archivio Estense, ch' io ho renduti pubblici. Aggiungasi l' Inveflitura di quel Luogo data da Massimiliano I. Imperado re al fuddetto Alfonso I. nell' Anno 1509. confermata poi da tutti i susseguenti Augusti, leggendosi ivi Territotium vocatum Sancio Peregrino, politium in Alpibus inter Civitatem Mutinæ, et Civitatem Luca. Ma ciò, che toglie ogni controversia, e fissa il dominio di Modena in quel sito, si è, che da antichissimo e immemorabil tempo il Podestà di Monte Fiorino pel giorno e Fiera di San Pellegrino si porta colà, come a sua giurisdizione, colle milizie sue; abita in quello Spedale, vi sa giustizia, punisce i rei, e stende Strumenti, scritti dal Notaio nel Territorio Modenese di Monte Fiorino: mette le guardie alla Chiesa, e a' posti della Fiera, ed onorevolmente qual Ministro del Duca di Modena è in essa Chiesa accolto. Tutto questo da più Secoli praticato, fa a chicchesia conoscere, chi sia il vero Padrone del Luogo di San Pellegrino .

Quello poi, ch'io finora no detto del Territorio di Modena ampliato ne' vecchi Secoli, fi può applicare a tant'altre Città, le quali se le forze hanno corrisposio al desiderio, non han fatto di meno, fors' anche hanno fatto di più. E qui fi dee aggiugnere, che oltre alle vo. ci di Comitatus e Diffrictus, furono anche in ufo quelle di Forcia e Podere. Di questi vocaboli nondimeno si fervivano per denotare tutto quel che possedevano di la dal loro Contado e Distretto acquistato colla forza, o donato dagl' Imperadori (6). Leggesi da me prodotto un Diploma di Federigo I. dato nell'anno 1186. cioè dopo la Pace di Coftenza, alla Repubblica Milanefe, in cui le concede una man di Luoghi e Castella situati fra l' Adda e l' Oglio per accrescimento del loro dominio. Non furono men folleciti i Cremonesi sotto Arrigo fra gl' Imperadori Quinto, figlio del fuddetto Federigo, a racquiftare la nobil Terra, oggidi Città di Crema, e l' Ifola di Fulcherio: onde poi risultarono tante guerre fra quel Popolo e i Milanefi, come s' ha dalla Cronica di Sicardo, e da altri Autori. Il Diploma di effo Arrigo , concedente que' Luoghi a' Cremonesi nell' an. 1102. fi può leggere pubblicato da me, siccome un' altro del 1195. in confermazione del precedente. Nè folamente pel continente dell'Italia si ristrinse una volta l'imperio di alcune potenti Città Italiane, ma si dilatò sopra delle illustri Itole, ed anche in Levante. Parlo de' Veneziani, Genovefi, e Pifani, sì poderofi una volta in ter. ra e in mare. Stese la Veneta Repubblica l'Imperio suo fopra la Dalmazia e Croazia, ed altre Città del Lido Settentrionale o Orientale del Mare Adriatico ful fine del Secolo Decimo . Poscia presa nell' anno 1204. dai La-

<sup>(6)</sup> Adunque Pederigo II. quando spedi mandati, ad Resignationem Comitatus terræ, & Poderis quondam Comitissæ Mathildis ( Antonell. Parm. par. 7. p. 284.) dice qualcosa più di quel che gli fanno dire in vari lunghi gli Annali Italiani . Per simil modo il Zio di Federigo, dicendo (Bullar. Cassin. to. 2. ) d'effer Signote di ciò che Matilde o aveva acquistato colla forza, o possedeva pee donazione: Philippus Dei gratia Dux Tuscia, & Dominus totius Poderis Comitissæ Mathildis: intendeva d' esser Signore di più, che d' Allodiali. C.

tini l'Imperial Città di Costantinopoli, e diviso fra loro l'Imperio dell' Oriente Cristiano, un gran tratto di paese toccò in quelle parti ad essa Repubblica, per cui essa mirabilmente crebbe in potenza. Vedi il Dandolo nella Cronica Veneta Tom. XII. Rer. Ital. Effendo noi nate controversie fra i medesimi Veneti, e i Franchi dominanti in Costantinopoli per la division di quelle Terre, furono nell' Anno 1205, eletti Arbitri, i quali fentenziarono, come si vede nel Documento da me dato alla luce . Anche i Genovesi e Pisani gareggiarono lungamente insieme per l'acquisto delle Isole di Sardegna. finche furono costretti a cedere alle forze degli Aragopesi. Anzi anche una parte della Corsica venne in loro potere, ciò apparendo da un' Accordo feguito nell' Anno 1248. e da me pubblicato, fra essi Pisani, e molti Nobili Corfi. Oltre a ciò acquistarono i medesimi Pisani, e molto più i Genovesi, vari diritti e domini nel Regno di Gerusalemme, come si vedrà nella Differtazione XLIX. Ma prima di abbandonar questo argomento, non vo'lasciar di dire, che in que' tempi cotanto sconvolti non mancarono de' Nobili, i quali temendo di foccombere fotto la potenza e rapacità delle Città, Grivolfero al ripiego praticato anticamente da tanti per fottrarsi ai pubblici aggravi, con sottomettere i lor Beni alle Chiese, e ripigliarli poi a Livello. Ora anch'essi donavano alla Chiesa Romana le loro Castella, e da essa poi le riconoscevano in Feudo, o con altro titolo, per godere della protezione di si venerata Potenza. Bollivano nell' anno 1144, guerre fra i Pifani e Lucchefi, e trovandosi in mezzo o vicini a questo fuoco Guido Cardinale, e Uhaldino suo Fratello, come possessori del Castello di Montalto, giudicarono meglio di farne un dono ad essa Chiesa Romana, con divenir poi Vassalli di essa: il che apparisce dal Documento, ch' io estrassi dal Registro di Cencio Camarlingo. Altrettanto avea fatto un' altro Nobile nell' Anno 1078. pel Cafiello di Moricicla posto nel Ducato di Spoleti, mentre quella Provincia era fotto il dominio degl' Imperadori . ProbabilmenDISSERT. QUARANTESIMASETTIMA.

63

re per la stessa ragione su sottoposto alla Chiesa Romana nel Regno di Lione in Ispagna il Casiello di Toraph; del che ho addotto un Documento dell'anno 1272. Che anticamente ancora appartenesse al Dominio della Chiesa Romana il Borgo di Dola in Francia, per cui nell'anno 1075. Guglielmo de Calviniaco prestò giuramento di Fedeltà a Papa Gregorio VII, si raccoglie da un'altro Documento da me dato alle stampe. Ora noi viviamo con altri costumi; ma è bene il sapere come vivessero anche i nostri Maggiori.

DISSERTAZIONE QUARANTESIMAOTTAVA.

Della Società de' Lombardi, e d' altre Città d' Italia, per conservare la Libertà, e delle Pact di Venezia e di Costanza,

OME già in addietro ho fatto vedere, molte delle Città d' Italia s' erano messe in Libertà nel Secolo XI. e più precisamente nel Dodicesimo. Niuna forse fra loro si truovava, che ricusasse di essere sottoposta agl' Imperadori, e di riconoscere la loro Sovranità. Ma niuna si sentiva più voglia di essere governata dagli Usiziali Cesarei, come Marchesi, Conti &c. o per averne forse provato assai scomodo e disgustoso il reggimento, o perchè gustavano meglio il reggersi co' propri Magifirati, e questa era la maggior patfione e brama di ciascuna, Intanto una tale Libertà e mutazione di governo, per quanto pare, non era stata approvata nè stabilita per qualche chiaro e general confenso e Privilegio degl' Imperadori . Tacevano , ferravano gli occhi effi Augusti Germanici, e dallo stesso lor silenzio si figuravano le Città accresciuto diritto al proprio governo; giacche la confuetudine negli affari politici, prende forza di Legge. In tale fiato era l'Italia, quando nell'anno 1 154. calò in Italia Federigo I. eletto Re de' Romani. persona di gran coraggio, di elevato ingegno, e ornate di molte belle virtù, che avrebbero potuto alzarlo

al fommo della gloria, se l' ira congiunta con una finoderata ambizione non l'avesse in fine precipitato . Conduceva egli feco un' intenfo desiderio di ridare al Romano Imperio l'antica faccia, e di ricuperare tutti i diritti de' Re d' Italia e de' vecchi Imperadori, che fra le sedizioni e guerre de' tempi precedenti avevano patito una gravissima decadenza. Nè gli manco bella occasione per tentar quest'impresa. Gia era forte cresciuta la potenza e fama dell'inclita Città di Milano fopra l' altre Città della Lombardia, si per le sue ricchezze, come per la moltitudine del Popolo, e per la fua perizia dell' arte militare. Non contenti que'Cittadini del proprio distretto (tentazione solita a nascere in chiunque sente il vigore delle sue forze) aveano obbligato i Comaschi, i Lodigiani, ed altri confinanti Popoli a prestare ubbidienza al loro Imperio. Minacciavano, e dalle minacce passavano alla guerra contro de'Pavesi, Cremones . ed altre vicine Città: mestiere, che suscità l' odio e lo sdegno di molti contro di loro. Appena dunque Federigo, corteggiato da un possente esercito, entrò in Italia, che alcune Città e Principi congiurati a reprimere la baldanza e fortuna de' Milanesi, maggiormente attizzarono l'animo di lui, per le altrui doglianze già dianzi irritato, e molto più pel cattivo accoglimento fatto a' fuoi Messi dal Popolo di Milano. Odasi Sire Raul nel tom. VI. Rer. Ital. Tunc Mediolanenfes cum Papiensibus erant in guerra . Venit ergo Fridericus, ut Longobardos miro modo subjugaret . Et quum sibi vi. deretur necessarium alteram partem eligere, utilius du. xit parti Papiensium adhærere, ne si Mediolanensium partem amplexus esset , altera parte Longobardiæ fubjugata, Mediolanenses, qui fortiores erant, rebelles exsisterent. Ciò, che allora e dipoi operasse Federigo per ottenere l' intento suo, non è materia da leggerti qui, ma si bene nelle Storie di Ottone da Frifinga, di Radevico, di Ottone Morena, e d'altri Scrittori, elistenti nella mia Raccolta Rer. Ital. Debbo io quì folamente avvertire, che da che inforse sospetto, e sospetto giusto, che che questo altero Imperadore nulla meno meditasse, che di mettere in ceppi tutta l'Italia, riducendo i Popoli a quello servitù (e forse più greve), che su in uso a' tempi di Carlo Magno, e di Ottone I. e di guastare i diritti, comodi, e consuetudini da lungo tempo introdotte in queste contrade: cominciarono le Citta più sorti, e i Principi maggiori a provvedere per non lasciarsi facilmente divorare da questo lione, Stava sul cuore di ognuno la crudeltà di lui, che non contento di aver preso coll'armi alcune Città, solamente ree per non aver tosto ubbidito a' suoi cenni, spogliatosi di ogni misericordia le avea ancora date alle siamme, o pure spianate al suolo. Ognuno paventava per se, e nell'al-

trui eccidio e rovina contemplava la propria .

Il perchè non folamente i Milaneli, Bresciani, Veroneli, Bologneli, ed altre Città, ma anche Adriano IV. Papa, e Guglielmo Re di Napoli, e Sicilia, si diedero a manipolar tegretamente delle Leghe contro l' arti e smoderata cupidigia di Federigo . S' era alterato il Papa per gli affronti fatti in Germania a' fuoi Legati, Cardinali della Chiefa Romana, ed anche per le minacce di effo Imperadore, che spiravano troppa alterigia. Inoltre pareva, che Federigo G volesse attribuire più autorità sopra di Roma, che non avevano fatto i suoi predecessori. Imperocchè avendo i Romani, per suggestione d'Arnaldo da Brescia, rimesso in piedi il Senato, e cacciato anche il Prefetto di Roma. il qual Magistrato fin da' vecchi tempi risedeva in esta Città per gl' Imperadori, e vi durò fino a' tempi d' Innocenzo III. Papa, come abbiamo dalla fua vita: Federigo nell' anno 1159, ben ricevuti gli Ambasciatori del Senato e Popolo Romano, con essi trattò non solamente di rimetterivi il Presetto, come s'ha da Radevico lib. II. cap. 41. ma anche de fiabiliendo Senatu ; dal che provveniva un grave squarcio all' autorità e a' Privilegi dei Romani Pontesici (1). Oltre a ciò Gugliemo Tom.Ill.Part.I.

<sup>(1)</sup> Vedi la Prefazione al tom. VII. degli Annali Italia-

Re di Sicilia gran fondamento avea di temer la potenza e i difegni di Federigo: giacchè nello stesso anno, che questi prese la Corona Imperiale fuori di Roma (2), cioè nell'

ni di questa edizione. Ivi si parla bastevolmente del Prefetto da Roma e del Senato, i quali se non dipendevano dall'autorità Pontificia fu perchè gli Arnaldisti fin dal 1144, invasero il governo di Roma, e uniti alla prepotenza Imperiale pretendevano di proseguire a inquietare i Pontefici. Onde non v'era bisogno di nuovo grave squarcio all'autorità Pontificia; si doveva anzi risaldare il già fatto, come dopo lunghi maneggi addivenne. Notisi l'improprio parlar della S. Sede, e mi si usi giustizia, se pare ch'io abbia ecceduto nella censura di questo erudito. C.

(2) Questa è erudizione nuova nuova. Un solo Imperadore è stato coronato fuor di Roma, ed è Lodovico Pio, per cause gravissime, che non permettevano dilazione. Perciò Stefano IV, andò in Francia, e recando seco la eorona Imperiale da Roma, coronó con essa l'Imperadore solennemente in Rems. Altro esempio non si trova d'Imperador coronato fuor di Roma: sebbene la coronazione ultima fatta all' Augusto Carlo V. in Bologna l' anno 1530. da Clemente VII., perchè varie cause, e in specie l'orrido sacco di Roma seguito tre anni addietro così richiedevano, somministra in apparenza un secondo esempio. Ma chi riflette col Giovio, e con tutti quei che descrissero tal funzione, converrà che confessi, essersi convertita Bologna in Roma, e la Chiesa di S. Petronio, nella Basilica Vaticana, Perciocche non solo in Roma, ma all'altare eretto sopra il sacro corpo del Principe degli Apostoli si deve fare la coronazione Imperiale. Si legga pure attentamente l'Istoria: Si troverà due sole volte avere obbligato la dura necessità a fare tal funzione in S. Giovanni Laterano: prima l'anno 1133, quando l'Antipapa Anacleto occupato il Vaticano, Castel S. Angelo, e gli altri luoghi forti, obbligò Innocenzo II. a coronar Lottario II. che non poteva, nè doveva più trattenersi, avendo seco poche forze nella Basilica Lateranense. La seconda volta per la medesima ragione d'essere occupato il Vaticano da poderoso esercito di Roberto Re di Sicilia l'anno 1312.

nell' anno 1155. già volgeva in sua mente la rovina di esso Guglielmo, e poco mancò che non movesse allora l'armi coutro di lui, come attesta Ottone Frisigense nel lib. II. Cap. 25. de gest. Frider. Ma pochi finora osavano di palesarsi nemici di un si poderoso Imperadore. Isoli Milanesi, mentre gli altri per paura savano quieti, quei surono, che più d'una volta a vissera calata

su necessario, che Arrigo VII, tra i Re di Germania si coronasse anch' egli nella Basilica Lateranense, Ed è si necessaria la coronazione in Roma, e nella Basilica Vaticana, tale essendo l'indole dell'Imperio rinnovato da S. Leone III, in Carlo Magno, che Clemente V. e Innocenzo VI, residenti in Avignone commisero ambedue con singolare esempio a Cardinali Legati la funzione, facendo un Cerimoniale a parte, usato in due soli Augustì Arrigo VII. predetto, e Carlo IV. Del resto l'Imperadore non senza ragione si corona all' altar di S. Pietro per mano del Sommo Pontelice di lui Successore. A S. Pietro, e per lui a' Successori fu dato tuttociò che compone lo stato Ecclesiastico. A S. Pietro e successori è diretto il giuramento di fede, e difesa. E di sopra il corpo di S. Pietro il solo Imperadore riceve lo Stocco, e le insegue Imperiali .

L' Autore queste cose le sa, quando vuol saperle. Perciò negli Annali (an. 1155.) spiega molto bene le due coronazioni ferrea in Milano, e Imperiale in Roma, perchè non si prenda abbaglio sulla testimonianza del Frisingense, che pare accenni la ferrea in Pavia, e l'Imperiale a Ponte Lucano, ove Adriano IV. e Federigo Augusto celebrarono la festa di S. Pietro, usando in ambedue i luoghi coronatur.,, Cioè, dic'egli, vi " assistè Federigo colla corona in capo, il qual passo " dichiara l'altro sopra detto di coronatur in Pavia.,, Senza la quale spiegazione camminerebbe bene quello che qui dice, fuori di Roma; ma risovvenendosi di essa, o bisogna dire, ch' ei siasi dimenticato d'aver detto bene, o convien credere ch'egli abbia mutato parere, perchè non comprese l'indole dell'Imperio rinnovato dalla S. Sede in occidente, nel che ha molti compagni: sebbene gli Annali suoi provano il contrario. C.

si opposero alle pretensioni dell' Imperadore, e sostennero la guerra, finchè ebbero forze. Male per loro, perchè unitis con Federigo parecchj Poposi per atterrar Milano, appellato da essi il loro martello e slagello, finalmente nell' anno 1162. surono obbligati a rendersi a lui con alcune condizioni, che poi pretesero non osfervate da lui. Fu allora, che la nobilissima Città di Milano provò la barbarica crudeltà di questo Augusto; simantellate surono le sue mura, case ed antichi monumenti, spianate le sosse; neppure i sacri Templi andarono esenti dallo sdegno e surore del superbo vincitore. Tutto il Popolo disperso quà e la per molto tempo restò bersaglio di tutte le calamità, e delle incessanti avanie degli Ufiziali Cesarei, come si può vedere nella Cronichetta di Sire Raul.

Il miserabil eccidio di così potente e splendida Città, a cui tenpe dietro la resa di Brescia e di altre Città, sparse il terrore per tutta l' Italia, ed oramai pareva, che Federigo potesse a talento suo aggirar tutti gli affari di queste Provincie, e di aver compiuta l'opera, di cui aveva gittate le fondamenta fin l'anno 1258, con felice successo. Imperocchè allora nella gran Dieta di Roncaglia, dove erano concorfe quasi tutte le Città e i Principi di Lombardia "fuper justitia Regni, & de Re-" galibus, quæ longo jam tempore seu temeritate perva-" dentium, feu neglectu Regum, Imperio deperierant, " fludiose differente Friderico, quum nullam possent inve-" nire defentionem excufationis, tam Episcopi, quam " Primates, & Civitates uno ore, uno affensu, in ma-" n m Principis Regalia reddidere, primique relignan-" tium Mediolanenses exstitere ". Se di buon cuore, Dio veldica. Così Radevico lib. II. cap. 5. Veggafi ancora Ottone Morena nella Storia di Lodi. Cosa s'intendesse col nome di Regalia ce lo spiega lo stesso Radevico, dicendo: Adjudicaverunt Ducatus, Marchias, Comitatus, Corfulatus, Monetas, Telonia, Fodrum, Ve. Migalia , Portus , Pedatica &c. Lo steffo Federigo spiegò, quali fossero le Regalie nel Diploma, con cui

confermò nell'anno 1169, i Privilegi al Popolo d' Afti, stampato dall'Ughelli nel tom. IV. dell' Italia facra, ma con alcuni nomi guasti . Hæc itaque , dice Federigo , " Regalia effe dicuntur : Moneta , Viæ publicæ , Aqua. " tica , Flumina , publica Molendina , Furni , Fureffica , " Menfuræ, Banchatica, Portus, Argentaria, Pisca-, tionis reditus , Sextaria vini & frumenti , & eorum , , quæ venduntur, Placita, Batalia, Rubi, Restitutio-" nes in integrum, & alia omnia, quæ ad Regalia jura " pertinent ". Contuttociò Federigo, per conciliarsi la gloria della Liberalità, e per isfuggire in qualche maniera l'odio degl' Italiani : His omnibus, come feguita à dire Radevico, in Fiscum adnumeratis, tanta circa prifiinos possessores usus est liberalitate, ut quicumque donatione Regum aliquid horum se possidere instrumentis legitimis edocere poterat, is etiam nunc Imperiali beneficio, & Regni nomine id ipsum perpetuo possideret . Durante tanta felicità di Federigo Augusto, i Genovesi, che in addietro s' erano mostrati duri a sottometterfi al di lui volere, conobbero nell' anno 1162. che conveniva mutar parere. Racconta Caffaro Autore contemporaneo nel tom. VI. Rer. Ital. Fridericum præ cunctis Cafaribus intendendo ad reintegrationem Imperii, fub Jugo triumphationis fuæ univerforum colla fubjecisse. Poscia dopo aver parrato il deplorabil' eccidio di Milano foggiugne : Sicque factum eft, ut omnes Civitates & Loci Lombardia, & maritimarum partium ufque Romam nimio timore perterriti, & commoti, in omaibus Imperatori obedientes fuerunt. Perciò spedirono i Genovesi ad esso Imperadore i loro Legati, acciocchè coram ipfo jurarent Fidelitatem Imperii ; quibus ille cuncta Regalia Civitatis, & possessiones quas tenebant & multa alia concedendo, per Privilegium aureo sigillo signatum in perpetuum signavit & confirmavit . Perchè Federigo tuttavia meditando l'impresa del Regno di Napoli conosceva quanto gli potesse dar mano la potenza e il valore de' Genovesi, concedette loro quanto richiefero, e specialmente lasciò loro intatto il Gius di

eleggersi i loro Consoli, laddove a varie altre Città Libere avea mandato dei Podesà. Ho io dato alla luce il Diploma del medesimo Federigo, molto onorevole per quella Repubblica, dato a di 5. Giugno l'anno 1 162. in Pavia post destrussionem Mediolani (fatto veramente da gloriarsene), & deditionem Brixiæ & Placentiæ. Anche il Popolo di Ferrara, per testimonianza di Ottone Morena, circa questi tempi ricevette un Podestà da esso Augusto (2). Ma nel 1164. per guadagnarsi l'amore ed ajuto d'essi Ferraresi, perchè si scorgevano de nuvosi

(1) Il tutto è credibilissimo; ogni volta che Ferrara ( come anche Bologna e altre ), s' era messa in libertà, poteva far quanti passi indiretti le piaceva. Ma per questo veniva meno la sovranità Pontificia? niuna cosa è più celebre in avvenire de' due partiti Guelfi e Gibellina. Quest' ultima era del partito Imperiale, e l'altra del Pontificio, onde molte Città non fue ebber favorevoli i Pontefici, e molte delle proprie le videro seguir la parte contraria. Il Leibnizio col Muratori suo amico, e altri eruditi Oltramontani, tra'quali porta il vanto Lodovico Scheidio hanno eccellentemente illustrate le due nobili, e potenti famiglie, specialmente la Guelfa produttrice di tanti Sovrani, ma io non parlo de' meriti di questa, o di quella; seguo la sentenza di questo medesimo Scrittore nella Dissert. 5f. che è verissima, Guelfi essersi addimandati i Pontifici, e Ghibellini gl'Imperiali, ed ambedue questi partiti, che recatono tanto danno all'Italia, aver lungo tempo confuse, ma non estinte le giurisdizioni. Perciò gran cautela vi vuole nel leggere gli Scrittori di que' tempi, della quale, forse vo-Iontariamente, n'ebbe pochissima l'Autore delle Dissertazioni, come mostrano ad evidenza gli Annali Italiani : Avverto ciò (per non ritoccar questo punto nelle presenti note), affinche il lettore non resti talvolta ingannato da' Privilegi Imperiali concessi alle Città del Papa, e ne' tempi di libertà, e ne' successori del Ghibellinismo; siccome ancora da altri atti, o istorie, che spargono o dimenticanza o confusione nel dominio temporale della S. Sede. C.

### DISSERT. QUARANTESIMAOTTAVA.

voli in Italia, confermò ad essi con suo Diploma da me pubblicato tutti i lor diritti e buone consuetudini, esprimendo spezialmente liberam facultatem eligendi Consueles. Fu esso Privilegio spedito apud Santium Salvatorem juxta Popiam IX. Kalendas Junii. Similmente nell'anno 1165, maggiormente si assezionò il Popolo di Mantova colla concessione di varie esenzioni, e colla conferma delle Regalie, siccome costa dal Documento ricavato dall' Archivio Arciducale di quella Città, ch'io ho dato alla luce.

Toccava il Ciel colle dita Federigo in tanta fortuna delle fue armi, e del fuo fenno; ma lungamente non durò così bel sereno. Senza sua saputa, come si può credere, i fuoi Ufiziali commettevano mille avanie ed ingiustizie sopra i Popoli soggiogati, opprimendo ognuno con infoffribil' alterigia, firapazzi, ed avarizia, fenza ricordarfi del celebre detto di Lucano: Spoliatis arma Supersunt . Pertanto nell'anno 1167. i Lombardi, con seguitare i consigli della disperazione, non volendo più foffrire il crudo e difordinato governo de' Tedeschi. di nuovo fi diedero a machinar delle congiure fegrete, che poi proruppero in ribellione e guerra aperta. Do per testimonio delle ribalderie di que Ministri Acerbo Morena Storico di quei tempi, il quale tuttochè attaccatissimo a Federigo Augusto, pure dopo aver narrato, come gli Ufiziali Cefarei più del folito inferocivano, opprimendo, e ingiuriaudo i poveri Lombardi in molte e varie maniere, così scrive; " Mediolanenses quum mul-,, to magis quam alii Langobardi ita opprimerentur, , quod nullo modo evadere aut vivere posse putarent. " tamdem cum Cremonensibus, & Pergamensibus, at-" que Brixianis, seu Mantuanis, ac Ferrarensibus col-" loquium fecerunt. Qui omnes quam infimul coaduna-" ti fuissent, ac mala & incomoda a Procuratoribus & , Miffis fibi illata viciffim inter fe retuliffent , melius " effe cum honore mori, fi oportet, & aliter fieri non " poffet, quam turpiter & cum tanto dedecore vivere " ftatuerunt . Quapropter illi statim fædus omnes inter

71

" fe inierunt & concordiam &c. falva tamen, ficut di-" cebatur palam, Imperatoris fidelitate. " Ed ecco il frutto de' barbarici Governi . Molto prima cioè nell'anno 1164. s'erano ribellati dall'Imperadore per le cagioni stesse i Veronesi, Padovani, Vicentini, Trevisani, ed altri Popoli di guella Marca, i quali poi s'accostarono ngli altri malcontenti Lombardi, e stabilirono concordemente una Lega contro di Federigo. Il nerbo di quella guerra, cioè la pecunia, per attestato del medesimo Acerbo Morena, lo fomministravano i Veneziani: giacchè nè pur essi si riputavano sicuri da un' Augusto superbo nella sua fortuna, e tuttodi machinatore di cose più grandi. Più ancora fu promesso ai Lombardi da Guglielmo Re di Sicilia, anzi fin dallo steffo Manuele Imperador de'Greci petizion degli Anconitani, che godevano allora la petizione del Greco Imperio, e n'erano come fudditi . Anche Alessandro III. legittimo Pontefice, da che Federigo fomentava lo Scisma e gli Antipapi , buon rinforzo di danaro fomministrava ai Lombardi. Di qui pertanto nacque la Lega, o sia la Società de' Lombardi, in cui a poco a poco concorfero i Veneziani, Bolognesi, Modenesi, Reggiani, Cremaschi, Cremonesi: Parmigiani, Piacentini, Comaschi, Novaresi, Varcellesi , Astigiani , Ohizzo Malaspina Marchese , ed altri Magnati e Popoli, risoluti di non più tollerare l'esorbitante alterigia di Federigo, e l'infolenza e rapacità degli Ufiziali Tedeschi. Con quai Patti si collegassero queste Citrà si raccoglie dallo Strumento dell'anno 1167. estratto dall'Archivio della Città di Bologna, che ho dato alla luce. Giurano ivi ciascun d' essi Collegati di siutare e difendere Venezia, Verona, Vicenza, Padova , Trivigi , Ferrara , Brefcia , Bergamo , Cremona , Milano, Lodi, Piacenza, Parma; Modena, e Bologna, le quali Citta doveano effere entrate anch' effe in Lega . Il Continuatore di Acerbo Morena all'anno 1168. scrive, che nuovi Collegati, o nominatamente i Comafchi, accrebbero le forze di questa Lega ; e vi s' aggiunfe ancora Obizzo Marchese Malaspina uomo di gran fenuo .

### DISSERT. QUARANTESIMAOTTAVA.

senno, di cui massimamente su fatto conto in quelle scabrose faccende. Le condizioni, colle quali entrò nella focietà suddetta, si leggono in altro Strumento del 1168. ricavato dall' antichissimo Registro della Comunità di Reggio, esistente eziandio in quel di Bologna. A tale Atto, da me pubblicato, intervennero i Deputati delle Città suddette, e vi si leggono ancora quei di Novara, Vercelli, Alessandria (nasceme Città) di Lodi. di Mantova, e Tortona. Nel progreffo poi del tempo tali forze acquistò essa Lega, che su chiamata Societas Lombardie, Marchie (cioè della Marca di Trivigi), Romaniæ, Veronæ, et Venetiæ. Veggonsi ancora nell' Archivio di Bologna tre Giuramenti delle Città confederate, ch' io ho dati alla luce, in cui tutte vicendevolmente si obbligano di star falde nel proposito, di non far paci private, e di far guerra viva all' Imperador Federigo , e al Marchese di Monferrato , e ai Conti di Biandrate, partigiani di esso Augusto. Apparisce ancora da effi , che era flato già flabilito un Configlio e Rettore di quella Lega, senza il cui consenso nulla di rilevante s' avea da intraprendere. In qual Città fosse la residenza di tal Configlio e Governatore della Società, non I' ho trovato, Si vede il Giuramento prestato nell'an. no 1176, dai Rettori della medesima, estratto dall' Archivio di Bologna :

Convien'ora tornare all' anno 1167., în cui rientrò Il Popolo di Milano nella defolata Città, e si diede a fortificarla, e ad arrollar gente per la propria difesa: al che non mancò l' sjuto dell' altre amiche Città. Federigo intanto avendo perdute le penne nell' assedio di Roma per una fiera pessilenza, onde perì la maggior parte dell' esercito suo, su forzato a suggirsene d'Italia; e quantunque più volte poi si rimettesse in forze, etornato in Lombardia con lunghe guerre inquietasse i Popoli resistenti, pure non mai si gloriò di averli sconsitti; anzi nella battaglia di Legnano nel 1176. tal percossa riportò da essi, che su creduto morto, e si trovò forzato a ritirarsi in Germania. Quivi disinganaato una vol-

74

en delle sue alte idee , cominciò ad ammettere pensiera di Pace : Ne fece pertanto segretamente istanza a Papa Alessandro III., il quale dopo aver disposte le cose, G porto finalmente a Venezia, e quivi nell' anno 1177, felicissimamente compiè quell'affare con Federigo, come rifulta dagli Atti d'esta Pace, rapportati dal Cardinal Baronio, e nel tomo g. par. I. Rer. Ital. Parve allora. che il Pontefice con egual premura trattafse non meno i fuoi, che gl' interessi delle collegate Città : l'esito nondimeno mostrò, che si spensero bensi le controversie da tanto tempo inforte fra il Sacerdozio e l'Imperio: ma che per li Lombardi pull'altro fi ottenne, che una Tregua di fei anni : con che restavano come prima esposti a nuove guerre e calamità. Il perchè Sire Raul alla pag. 1102, tomo 6. Rer. Ital. fcriffe : Statuerunt colloquium apud Venetiam , publice simulantes se velle componere inter Longobardos & Imperatorem . Poi foggiugne . Papam deseruisse fidem , quam Longobardis promiserat : cioè si lamenta perchè il Pontefice intento al prop rio negozio, poco vantaggio proccurò ai Lombardi (4), i quai pure aveano sostenuto il peso di quella guerra, e passati tanti guai con effusione di sangue e danaro, che finalmente induffero Federigo ad acconciarli col Papa, ma non già con loro, Resta ora da cercare', in che consistessero le pretensioni de' Lombardi: dal che poi risulterà, qual fosse allora lo stato degli affari, e il motivo della discordia fra esso Imperadore, e le Città di Lombardia, che tante guerre produsse. Molto di luce recò in questo proposito il Sigonio nel lib. 14. de Regno Italia. Ma perchè l'antico Archivio della Comunità di Modena mi ha qui fomministrato molte Memorie, ch'io ho rendute pubbliche: c'isiruiranno esse di quelle saccende. Quivi dunque, siccome ancora nell' Archivio di Bologna esiste il Giuramento preffato nell'anno 1173 da' Confoli di alcane Città Lombarde, co' quali vanno anche uniti quei di Bologna e di Rimini .

141 Vedi la nota 8: all'anno MCLXXVII: S.

## DISSERT. QUARANTESIMAOTTAVA.

Rimini . Promettono tutti , quamdiu discordia durabit inter Imperatorem F. dictum ex una parte, & Venetiam , & Civitates Marchiæ , & Lombardiæ , & Romaniæ, diandar tutti d'accordo, e di non permettere. che sia riedificato il Castello di Cremona . In fine si legge Actum Mutinæ in Dominorum Cardinalium præfentia. Ildebrandi videlicet, & Tudini , & Albergoni Regini Episcopi &c. Scrive il Sigonio effere intervenuti a questa Dieta di Modena Hildebrandum Crassum Episcopum Mu. tinensem , & Albergonum , Cardinalem utrumque . Mancò qui al Sigonio la fua folita diligenza. Due furono i Cardinali, che vi affisterono, cioè l'uno Ildebrando, e l' altro Todino, Cardinale anch' effo di gran nome, e di cui abbiam menzione nello Spicilegio della Chiesa di Ravenna nella part. 2. del tomo 2. Rer. Ital. e presso altri Autori , Albergono o Albricone , chiamato Alberico. dall' Ughelli, fu veramente Vescovo di Reggio, ma non Cardinale. Forse anche non ha buon fondamento l' appellar egli quell' Ildebrando Cardinale Vescovo di Modena. Imperciocche in quell' anno a questa Chiefa presedeva Henricus Episcopus, il quale o perchè finisse i suoi giorni, o rinunziasse, o fosse cacciato, ebbe per Successore o nel medesimo anno, o nel seguente il Vescovo Ugo. Durante lo Scisma, fu ben commessa ad esfo Cardinale Ildebrando l' amministrazione della Chiefa di Modena; ma ch'egli ne fosse ancora Vescovo, non ho trovato memoria alcuna, che lo attefi.

Del resto in addietro la Società de' Lombardi unicamente sembrava voler la propria disesa, protestando salva la Fedeltà all' Imperadore. Nel Documento poco sa rapportato, deposta ogni simulazione, il dichiara nemico, facendo valere a mio credere la scomunica contro di lui sulminata da Papa Alessandro terzo, e tenendolo come deposto. Dopo due anni, cioè nel 1175, ributtato Federigo dall' assedio di Alessandria, e nel seguente virilmente rispinto dai Milanesi, scorgendo egli in cattiva positura i propri affari, giacchè i Consoli di Cremona andavano spargendo semi di Pace fra lui

DELLE ANTICHITA ITALIANE e i Lombardi, o con fincero, o con finto animo mostrò di volere dar mano alla concordia. Pertanto si venne al progetto di eleggere degli Arbitri per trattar di essa Pace, e fu accettato da ambe le parti. Il Compromeffo allora fatto in Pavia, tratto dall' Archivio del Comune di Modena, l' ho dato alla luce. Seguì Tregua per questo; furono restituiti i prigioni, e risoluto, che tre per parte si avessero da eleggere, che trattassero di essa Pace, e Mediatori ne fossero i Consoli di Cremona. Ivi si vede, che Eccelino da Onara, Avolo del crudele Eccelino da Romano, e Anselmo da Doara, erano i Rettori della Società de'Lombardi; e che a quel congresso intervennero vari Consoli Societatis Lombardia. Marchie, Venecia, Romania, cioè quei di Milano, Brescia, Verona, Piacenza, Trivigi, Vicenza, Bergamo, Parma, Lodi, Vercelli, Tortona, Novara, Reggio, Ferrara, ed Alessandria. I Confoli di Pavia, e il Marchese Guglielmo di Monferrato, giurarono di non offendere Alefsandria . Fra gli afliftenti a Federigo fi truovano l' Arcivescovo di Colonia suo Fratello . l'Arcivescovo di Treveri, il Conte Uberto di Savoia, Ottone Conte Palatino, Enrico Guercio Marchese, e Schenella Conte di Collalto . Andò in fascio da li a poco ogni Trattato, perchè l'Imperatore, uomo troppo forte ne'fuoi voleri e proponimenti, non si lasciava piegare in conto alcuno. Forse anche egli con animo poco sincero mostrò inclinazione alla pace per addormentere i Lombardi, tanto che gli arrivassero i soccorsi che aspettava di Germania, onde poter continuare il suo giuoco. Ma nel seguente anno 1176, avendo Federigo ricevuto una buona percofsa dai Collegati, si fenti veramente mosso a desiderar la Pace, che su poi conchiusa nella forma, che accennammo, in Venezia. Invitati ad essa i Confederati, quai patti richiedessero, si raccoglie da

un Documento, estratto dall' Archivio di Modena. Il Sigonio, a cui non fu esso ignoto, simò, che appartenesse all' anno 1183., e alla Pace di Costanza: ma certo è, che s'ha da riferire all' anno 1177, e a' Prelati

della

della Pace di Venezia, perchè vi si legge : Societas Lem. bardia, & Marchia, & Romania, & Verona, & Veneciae, optat, atque desiderat habere pacem & concordiam & gratiam Domini F. Imperatoris, hoc modo. nidelicet : ut Dominus Imperator habeat pacem & concordiam cum lacrolancia Romana Ecclesia, omnium Fidelium matre, & eiusdem Ecclesia suo Pontifice Domno Alexandro. Adunque non era peranche feguita concordia fra Papa Aleffandro, e l'Augusto Federigo. Ottre di che effo Pontefice passò a miglior vita nell'an. 181.e però atto tale non può convenire all'an. 1183. Le Città della Lega ivi nominate sono le seguenti: Cremona, Milano, Lodi, Bergamo Ferrara Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Trivigi, Venezia, Bologna, Ravenna, Rimini, Modena, Reggio, Parma, Piacenza, Bobbio, Tortona Alessandria, Vercelli, Novara, Obizzo Marchese Malaspina, il Conte di Bertinoro, Ruffino Caftellano di Trino, e tutti i Cafiellani del loro partito. Si protestano essi Collegati pronti a fare all' Imperador Federigo omnia, quæ antecessores nostri a tempore mortis posterioris Henrici Imperatoris antecefforibus fuis fine iolentia vel metu fecerunt. Chieggono poscia la liberta di eleggersi i loro Confoli, di fortificar le loro Città e Castella, e di tener ferma la loro Società. Si dichiarano pronti a pagate Fodrum Regale & consuctam Paratam, cum vadit Romam gratia accipienda Corona . Dimandano la reflituzion delle Regalie tolte da lui a' Cherici e Laici . Confuetudines etiam & commoditates quas Civitates & omnes de Societate habere consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis Cambiatorum, & Negociatorum, macellis, domibus, quas habent ædificațas in viis publicis, vel supra, vel juxta vias publicas, & æternas Consuetudines antiquas, eisdem Civitatibus & omnibus de Societate quiete habere & tenere permittat . Sotto nome di Consuetudini vo io credendo. che i Lombardi comprendessero anche la Giurisdizione. e il mero e misto Imperio, perche già n'erano da gran tempo in possesso. Anche nel 1210. Ottone IV. Impe-Eado. radore, confermando i diritti e Privilegi alla Repubblica di Bologna, espressamente dice di concedere e confermare quacumque habuit & tenuit in Jurisdi sionibus tam civilium causarum, quam criminalium, & in Officialium creatione, & ceteris bonis Consuetudinibus, & tenuits, habitis vel detentis temporihus Ansecessorum nostrorum Friderici & Henrici Romanorum,

Imperatorum .

Diffi folamente accordata dall' Imperador Federigo ai Lombardi nella Pace di Venezia una Tregua di sei anni. L' Atto della medesima, estratto dall' Archivio della Repubblica Bolognese, l'ho dato alla luce. Da esfo apparisce, quali Città e persone fossero vecchiamente del partito dell' Imperadore, o poco dianzi fi foffero unite con lui . Cioè Cremona (che sempre era camminata con poca fincerità nella Società Lombarda ) Pavia. Genova, Tortona, Afti, Alba, Torino, Ivrea, Venti. miglia, Savona, Albenga, Cafale di Santo Evafio, Monteveglio ( nel Bolognese oggidi ), Imola, Faenza, Ravenna, Forli, Forlimpopolo, Cesena, Rimini, Cafirocaro , il Marchefe Monferrato , i Conti di Biandrate, i Marchesi del Varo (in Piemonte), e del Bosco, i Conti di Lomello . Fra le Città della Lega si veggono nominate le già riferite di fopra, colla giunta folamente di Carfino, e Belmonte, degli Uomini di San Caffiano, e della Dozza. Si esprimono le condizioni e sicurezze per la Tregua, e che in tal tempo non si possa for. zare alcuno a giurar Fedeltà all' Imperadore, ne processare per la non dimandata Investitura . Veggasi l'Autore della Vita di Papa Aleffandro III. nella parte I. del tomo 3. Rer. Ital. da cui apparisce, che Federigo la fece giurare col mezzo del Conte Arrigo di Dedo alla presenza sua, del Papa, e di tutti i Cardinali, Vescovi, e Principi, e di tal Giuramento ho io prodotto l' Atto, ricavato dall' Archivio del Senato di Bologna, siccome ancora un'altro, con cui Federigo per maggior cautela e ficurezza de' Collegati, chiaramente dichiarò, che niuno incorrerebbe in pena per non aver chie-

fia l' Investitura durante la Tregua. Terminata la Pace di Venezia, tornò la tranquillità per quafi tutta l' Italia, e ne' fuddetti fei anni di Tregaa non G cefsò di andare trattando per venire ad una Pace stabile fra esso Imperadore, e i Lombardi, e loro aderenti. Ma spezialmente v'accudi l'una e l'altra parte nel 1183. prima che spirasse la Tregua, Vo io duaque rapportare gli Atti di quella famosa Pace, che nell' anno stesso conchiufa in Coftanza, formò un' Epoca delle più rilevanti per gli affari d' Italia. E primieramente s' ha da avvertire, che ne' tempi addietro alcune Città furono sempre del partito di Federigo o apertamente o copertamente, e tale fopra l'altre fu Pavia, ficcome da gran tempo nemica de'Milanefi. Alcune eziandio fi trovarono, che non volendo aspettare l'esito della Dieta di Coffanza, flimarono di farsi merito con esso limperadore ricercando la fua grazia. Una di queste fu Tor-

tona, che ottenne huoni patti da lui: il che apparice dallo Strumento feritto nel di 4, di Febbrajo dell' anno 1183., che io ho dato alla luce, ficcome ancora da un' altro, in cui i Confoli della medefima Città nel giorno fteffo giurano Fedeltà all'Augusto Federigo, al Re Arrigo

Juo Figlio, e all' Augusta Bearrice,

Quanto all' incontro operassero l'altre Città costanti
nella Lega contro d'esso Imperadore, lo mostran gli Atti, che io ho tratto dall'Archivio della Comunità di Modena, degni troppo di luce per riguardare un si importante punto della Storia d'Italia, Oggidi, qualor
fi tratta di rimetter Pace fra i Re, sogliono precedere
mille Atti e Preliminari. Ma par bene, che i nostri
Maggiori non ignorassero l'arte di trattare i pubblici
affari. Il primo passo adunque, che su fatto per aprir
l'adito alla desiderata Pace, su un Congresso tenuto
in Piacenza nel di 30. di Aprile del 1183, alla presenza
di Tedaldo Vescovo di quella Città, e di Obizzo Marchese Malaspina, e di molti Rettori, Consoli. e Sapientà
Socieratis Lombardia, Marchia, & Romania, in cui

Guglielmo Vescovo d' Afti , e il Marchese Arrigo Guercio .

e due

e due Cortigiani dell' Imperador Federigo, lessero le lettere, colle quali esso Augusto concedeva loro licenza e facoltà di trattar di Pace fra lui e i Lombardi, promettendo di ratificare quel che essi avessero conchiuso . In tal maniera si fece l'apertura di un Congresso di Pace. Nel giorno seguente, primo di Maggio, si trattò fra i Deputati, e si convenne fra loro sopra alcune delle condizioni dell'accordo, e si vede l'Atto, con cui i Confoli di Milano , Brefcia , Piacenza , Mantova , Lodi , Bologna, Bergamo, Vicenza, Novara, e Modena, giurarono di tener faldo ed offervare, quanto s' era fiabilito coi Ministri Cesarei . Accordati che furono questi Preliminari, e sembrando, che l'una e l'altra parte con animo fincero inclinaffero alla concordia, tutti paffarono alla Città di Costanza, dove s'era portato l'Augusto Federigo col Re Arrigo suo Figlio, per discutere il resto de' punti controversi per giugnere all' accordo . Due altri Atti, ricavati dall' Archivio del Comune di Modena, e da me pubblicati, non fo se appartengano al Congresso di Piacenza, o pure di Costanza. Nel primo si scorge, quai patti, esenzioni, e privilegi intendesse Federigo di concedere ai Lombardi, e quali altresì fofsero le dimande di essi Lombardi. Nel secondo abbiamo i punti accordati fra esso Augusto, e la Società di Lombardia. Si aggiugne un' altro Atto, probabilmente precedente ai due fuddetti, contenendo esso le pretenfioni di Federigo e del Re suo Figlio, con approvazione di quanto era ffato conchiuso nel Congresso di Piacenza. Condotte a questo termine le cose, venne finalmente il feliciffimo giorno, in cui generosamente l' Imperador Federigo diede la Pace alle Città di Lombardia, e a' lor Collegati di Romagna. Scelto fu il di 25. di Giagno per folennizzare questa memorabil Pace nella Città di Costanza. Son così noti, e tante volte confegnati alle stampe gli Atti di essa Pace, ch' io avrei potuto astenermi dal darli di nuovo alla luce. Ma osservato, che tutte le copie stampate abbondano di errori, ed eligono correzione, ho creduto meglio di farne una DHOAS

nuova edizione. Per essa mi son servito non solamente dell'antichissimo Registro della Comunità di Modena. ma di un' altro ancora di non minore antichità, confervato nell' Archivio di quella di Reggio . Ebbi anche alla mano un vecchio Codice Romano, dove gli Attiffefsi fon registrati ; e due copie parimente me ne inviò l'Abate di Ponte Vico Filippo Garbelli, dottiffimo amico mio, l' una effratta dall' Archivio della Città di Brefcia." e l'altra dall'antico Codice in pergainena del Monasterio di Santa Giulia di quella Città. Con tali foccorsi ho proccurato di darne una più efatta edizione, notando tutte le varianti de' testi suddetti. In essa Pace si vede registrato fra le altre Città Casarea nome guasto quali dapertutto. Già avea notato il Sigonio nel lib. 14. de Regno Italiæ, che gli Alefsandrini fra gli altri patti. co quali rientrarono in grazia di Federigo nell' anno 1184., uno fu, ut Urbem fuam posthac constanti nomine Cafaream appellarens . Gli Atti della Pace di Costanza fanno conoscere, che precedentemente s'era decretato il nome di Cesarea a quella Città, abolito quello di Alefsandria. Di fopra nel Compromesso fra l'Imperadore e i Lombardi, fi truova menzione Loci, quem Paleam vocant, cioè della medesima Alessandria, così chiamata per isprezzo dai Pavesi. Dura tuttavia il nome di Alefsandria della Paglia, perchè su i principi in vece di coppi, erano coperti i suoi tetti di paglia .. Volle poi Federigo, che dal suo nome fosse chiamata Cesarea; con qual fuccesso, il tempo l'ha dimostrato. Così a tanti sconcerti e guerre, che per più anni tennero in esercizio la Costanza di Federigo Augusto, e dei Lombardi, fine su imposto per quella nobilissima Pace, in cui con autorevol titolo furono concedute o confermate la libertà, e le Regalie a tante Città d' Italia.

Fra l'altre grazie loro accordate una delle principali fu quella di poter ritenere e conservare Societatem, quam nunc habent, & quoties voluerint, renovare eis liceat. Questa particolarmente su una delle cose richie-ste dai Lombardi: gibcchè niun' altro mezzo considera-

vano più valevole a confervare la pubblica falute e libertà, che di aver sempre l'armi in pronto, e di star sem. pre uniti per la pubblica difesa. Perciò nell' anno 1185. e Mese di Dicembre trovandosi adunati in Piacenza Re-Hores Lombardia, & Marchia, & Romania, cioè di Brescia, Verona, Bologna, Novara, Padova, Trivigi, Modena, Piacenza, Bergamo, della Pieve di Gravedona (ful Lago di Como), Faenza, e Milano, rinovarono la Società, comprendendo in essa la difesa di Obiz-30 Marchese Malaspina, Ma perciocche passarono parecchi anni, fenza che intervenisse alcuna dissensione di riguardo fra l'Imperio e le Città d'Italia, niun bisogoo vi fu di metter mano all' armi . Non erano stati compresi nella suddetta Pace di Costanza i Popoli della Toscana, e restando tuttavia maltrattati dai Ministri Cesarei, finalmente anch' effi nell'anno 1198, formarono a fomiglianza de' Lombardi una particolar loro Società. Ne è fatta menzione nella Vita, di Papa Innocenzo III. . dove fi leggono queste parole : Civitates autem Tufcia, quæ propier importabilem Alemannorum tyrannidem quasi gravem incurrerunt servitutem, Societatem invicem inierunt, præter Civitatem Pifanam, quæ numquam. potuit ad hanc Societatem induei. Et obtinuerunt a Summo Pontifice, ut et Civitates Ecclesia, qua sunt in Tuscia, et Ducatu Spoleti, se illis in hac Societate conjungerent . Ciò fu fatto ad honorem et exaltationem Apofolica Sedis; et quod possessiones et jura sacrosanta Romanæ Ecclesiæ bonæ fide defenderent : & quod nullum in Regem vel Imperatorem reciperent , nisi quem Romanus Pontifex approbaret . Qual forza si avesse tal Società, poco appresso lo mostrò l'effetto, perciocchè eletto Imperadore, e coronato in Roma nell' anno 1210. Ottone IV., perchè si tirò addosso lo sdegno e i fulmini di Papa Innocenzo III., ancorchè avesse in suo favore i Milanesi ed altre Città, pure il resto de' Popoli essendosi sollevato contro di lui, fu obbligato a tornarfene vergognofamente in Germania. Da li poscia alquanti anni gravi controversie inforsero fra i Romani Pontesici, e Federigo

# DISSERT. QUARANTESIMAOTTAVA.

derigo Imperadore secondo di questo nome . Allora fu che i Milanesi, mossi dall' odio contro la discendenza di Federigo I, per la memoria delle passate crudeltà, rinovarono o confermarono la Società di Lombardia, ed altrettanto fecero altri Popoli, come costa dai Documenti tratti dall' Archivio Estense, ch' io ho dato alla luce. Primigramente nel di I. di Luglio del 1231. in Venezia quel Popolo deputo persona ad faciendam Societatem inter Comune Padua, Verona, Mantua, Brixia, et Ferraria, secundum quod Padua et dicta Civitates facient ,et Secundum quod Anciani , seu Rectores Lombardiæ , Marchiæ, et Romagnæ ordinare voluerint . Altrettanto ordinò il Comune di Padova a di 10. del medesimo Mese e Anno, folamente rifervando, che niun pregiudizio avvenisse da ciò alla Cittadinanza e Società contratta cum Domino B. Dei gratia Patriarcha Aquilejensi , & Domino O. Dei gratia Episcopo Feltrensi et Bellunensi, et Comune et Hominibus Vicentiæ et Mantuæ . Ic quefta Società nel di 12. del fuddetto Mese ed Anno entrarono i Ferraresi, Mantovani, e Veronesi, come costa dallo Strumento stipulato in Mantova, dove si trovano Obiz-30 Salvatico Piacentino, e Guido de Bilieni Bolognese, chiamati Antiani Restorum Societatis Lombardia. Marchiæ, et Romagnæ.

Che nondimeno prima dell' anno 1231. fosse in piedi la Società de' Lombardi, e si mettesse in armi contro di Federigo II. Imperadore in favore del Papa, lo sanno conoscere le Memorie rapportate da Odorico Rinaldi negli Annali Ecclesiastici; perciocche fra loro segui Pace nel 1227. e nel 1230. Non dovettero probabilmente dichiararsi per essa Società le Città suddette, se non nell'anno 1231. Abbiamo Rolandino Storico Padovano, che nel lib, 3. cap. 6, scrive: Quum elessus fuissei Wifferedus de Lucino in hoc MCCXXXI. Anno, adhuc in XXXII. potestabatur in Padua. Ivit ergo in Lombardiam, Ambaxatoribus de Padua honorisce sociatus, et institut tam sideliter et prudenter rum Potestatibus et Restoribus Lombardiæ, quod renovata sunt Sacramenta.

et Lomburdorum Societas est sirmata. Tuttavia vo io dubitando, se assai rettamente il Rinaldi abbia riferita all' anno 1230. la concordia feguita fra l' Augusto Federigo II. e le Città collegate, Imperciocche un lungo Strumento a me somministrato dall' Archivio Estense. e dato da me alla luce, fa vedere, che nell'anno 1232. fu compromessa in Papa Gregorio IX. ogni lor controversia, e che questi nell' anno seguente 1233, proferì il fuo Laudo. Atto tale può servire di molto lume agli affari di quel tempo. Ho anche rapportato le lettere di ringraziamento de' Rettori della Società di Lombardia . Marca, e Romagna al fuddetto Pontefice per l'accordo maneggiato da lui. Parimente fi veggono due Atti delle Città dell' anno 1235. da' quali apparisce, che i Ferrarefi in Brescia confermarono la loro aderenza alla Società di Lombardia. Ufizio poi era dei Rettori della medesima Società d'impedire, che non prorompessero in guerra le Città confinanti, e di fare in maniera, che i diffapori, e le controversie inforgenti fra loro si componeffero. Ne ho dato un' esempio, cioè la richiesta fatta nell'anno 1177. dai Rettori di Lombardia, e dai Nunzi di Venezia di tenere aperto il passo per l'acque del Po, della cui interruzione si lamentavano gli altri Popoli . Vedesi inoltre in altro Strumento la spiegazione fatta nel medefimo anno 1177. dai Confoli di Ferrara ad effi Rettori pel comando fatto loro di lasciar libero il transito pel Po. Perchè i Cremonesi sbandati dalla Società lo teneano chiufo, anche i Ferrarefi pretendeano di fare altrettanto, Diffi di fopra, che le Città di Toscana avea. no formato una Società ful fine del Secolo XII. Da altro Documento si raccoglie', ch' essa venne confermata nel 1205., e che ne era Priore il Vespovo di Volterra, e tali Città effere flate Firenze, Lucca, Siena, Perugia, ed Arezzo.

DISSERTAZIONE QUARANTESIMANONA.

Delle Leghe ,e Paci delle Città Libere d' Italia .

Inqui abbiam veduto non poche Città d'Italia unite insieme con legame di amicizia o di Società, co. DISSERT. QUARANTESIMAOTTAVA.

sì portando il bisogno di difendere l'acquistata Libertà colla concordia degli animi e delle forze. Pure auche nello stesso tempo che tante Città erano confederate nel. la Società di Lombardia, e d'altre Provincie, altre non ne mancarono, che tratte da genio Imperiale, o da speranza di maggiore utilità, o dalla competenza colle confinanti, eleffero il partito contrario. Entrò ancora, prima e dopo di que' tempi, nell'animo di molti l'Ambizione, familiar compagna della potenza, voglio dire la cupidigia di dilatare i confini e l'imperio, di modo che si videro le più possenti Città mendicare i pretesti per far guerre alle vicine, e per ingojar esfe, o parte del loro distretto. Inoltre nascevano liti di confini , d'ingiurie e danni inferiti , e d'altri casi , che turbayane la lor concordia. Però di qui rifultò la necessità di far Leghe e patti, cercando ciascuno con quante arti e mezzi poteva di difendere la propria Libertà ed avere ; ficcome ancora per ben confervare la pace ed armonia co' vicini, si faceano buoni patti. Vi si aggiunse ancora il motivo della Mercatura, cercando ciascuno l'utilità della propria Patria. Ho io primieramente pubblicato due Atti di concordia seguiti fra i Bolognesi, e Modenesi , l'uno del 1166. estratto dall' Archivio Estense ; l'altro ricavato dal Registro del Comune di Modena dell' anno 1177. Riguardano amendue la ficurezza dello scambievol commerzio. Vedesi poi una vera Lega stabilita'fra questi due Popoli, in cui per la comune difesa impegnano il maneggio dell' armi. E' presa dal Registro nuovo della Republica Bolognese, Vi manca l' anno; ma nell'antico Iudice vien riferita all'anno 1172. Il Sigonio, e il Ghirardacci la fanno stabilita nel 1171. S' obbligano in effa i Bologness di ajutar ne' bisogni il Popolo di Modena; e i Modenesi con altro Atto avranno fatta la medesima obbligazione. Era preceduta discordia, e guerra fra essi Popoli nel 1131. per occasione de'Nonantolani, come già vedemmo nella Differt.XLVIL In questa Lega è pattuito, che i Bolognesi non sieno tenutia prestare ajuto a'Modenesi contre di quel Popolo, e che

# image

available

not

Fa poi rinovata questa Lega nel 1218, con altro Atto, in cui si veggono registrati tutti i Capi delle Famiglie, che componevano il pieno Configlio della Città di Modena. In questa Lega concorfero ancora i Reggiani nell' anno 1:88. passando allora buona amistà fra quella Città , e Parma , e Reggio , facendole star unite la paura dell' Imperador Federigo, e del Re Arrigo suo figlio. Ciò apparisce da altre Carte, esistenti nell'Archivio del Comune di Modena, da me volentieri date alla luce: giacche tante memorie d'altre Città son perite per gl' incendi, e per altre disgrazie ; e queste fervono di norma pel politico governo di simili Libere Città. Così gli Annali MStidi Pellegrino Prisciano Ferrarese, che sicrì nel 1490, mi hanno dato il comodo di pubblicare i vari Patti, seguiti fra i Veneziani e Ferraresi in vari tempi , Il primo Strumento è dell' anno 1191. fatto dai De'e. gati ah Aurio Mastropetro , Dei gratia Venetiarum , Dalmatie, et Croatie Duce, Nuovo accordo fegui poscia nell' anno 1204, fra esti Ferraresi, et inter Dominum Rainerium filium Domini Henrici Dandulo inclyti Ducis Venetiarum, cujus vice fungitur, il cui Padre in quest? tempi ito coi Latini in Levante, s' era impadronito della Citta di Costantinopoli. In questo Atto si truova no. minato Dominus Petrus Bembo Venetus Visdominus, il quale non fo se fosse peranche quel Magistrato, che ne' tempi susseguenti risedeva in Ferrara, mandatovi da' Veneziani. Ho oftervato quefto, perchè effendo flata tolta nell' anno 1240. la Città di Ferrara al Ghibellino Salinguerra, furono in quell'occasione accordati vari diritti e prerogative a questo Magistrato nella Città di Perrara, onde col tempo venne guerra perniciofa troppo alla Serenissima Casa d' Este . Leggesi poi un' altra Concordia, stabilita nell' anno 1230, per dieci anni avvenire fra Giovanni Tiepolo inclito Doge di Venezia. Dalmazia, e Croazia, e Uberto da Marnate Milanefe, Podesta di Ferrara.

Prima di questi tempi ho io fatto vedere gli Atti della Pace e Società stabilita l' anno 1199, fra la Repubblica

di Milano, e il Popolo di Lodi . S' è di fopra accennato, quanti guai patiffe la Città di Lodi, perche troppo vicina alla potentissima di Milano, da cui le fu posto il giogo. Particolarmente per le querele de Lodigiani avvenne, che Federigo I. Augusto sdegnato contro de' Milanesi, più d'una volta impugnò l'armi. e distrusse in fine quell' inclita Città . Si può ben credere, che lungo tempo duraffe l'odio e gara fra questi due Popoli. Ma nell' anno fuddetto 1100, ottenne il Popolo di Lodi una pace onorevole dai Milanesi, e contrasse Lega con loro come apparisce dal Documento, ch' io trovai ne'MSti del Puricelli, elistenti nella Biblioteca Ambrofiana. Qui s' incontra, come ancora in affaiffimi altri Atti di que'tempi, facere guerram recretatam. Nell' Originale farà stato scritto querram recredutam : che così altrove fi legge . Il Du-Cange cita il Pilori nella Storia di Belluno, che così scrive: Et non faciam Pacem, vel Treguam, feu Verum recredutam ( dee dire Werram recredutam ) inimicis Civitatis Tarvisii . Varie volte G truova questa frase ne' Documenti, che fra poco accenperò. Ora il Du-Cange stima, non altro significar la voce Recreduta, se non Recredentiam, o sia Restitutio. nem in integrum. Non ha colpito nel fegno. Nello Strumento, che pubblicai nella Par. I. Cap. 20. dello Antich. Estenti sufficientemente si scorge, che Guerra reereduta ha un diverso significato. Recreduto gl'Italiani una volta concordi co' Franzesi chiamavano chi in Duello cedeva al nemico, e si dava per vinto: il che venendo attribuito a baffezza di animo, cagion fu, che per infamie, vili erano poi tenuti i Recreduti, ed era vergognoso un tal nome. Però a mio credere il far guerra recreduta lo stesso fu che farla con animo finto e da poltrone, el'intendersela segretamente coi nemici. Però allorchè un Popolo si collegava coll'altro contro di qualche comune avversario, prometteva di operar bona fide , & non agere pacem , nec treguam , nec guerram recredutam, cioè di agire virilmente, e non fintamente. e di non fare pace o tregua fenza consentimento, o co-

me diceano fine parabola ( fignificante parola ) de' fuol Alleati. Truovasi questa espressione in una Lega fatta da' Consoli di Montebellio ( oggidi Monteveglio , o sia Montevii) coi Capitani e Valvasori del Frignano contro i Modenesi nell' anno 1170., che ho estratto dal Registro antico del Comune di Modena . Però Guerra recreduta vuol dire guerra fatta da burla, o con finzione. e dappocagine. Meritano ancora di comparir qui i Capitoli della Pace, che nell' anno 1200, fu conchiusa fra le Città di Ravenna, e di Ferrara vincitrice in quella Guerra · Anche Girolamo Rossi a quell' anno fa menzione della perdita de' Ravegnani, obbligati perciò ad accomodarfi il meglio che poterono. Quando poi qualche Città facea confederazione con altra, se essa era per via di Patti obbligata ad altre Città, costume fu di protestare di voler salvi tali obblighi e patti: il che troviamo offervato nella Lega fatta dal Popolo di Modena col Comune della Città di Mantova nell' anno 1201. ch' io ho ricavato dall' Archivio di Modena , protestando esto Popolo Modenese: Et hac omnia observabo, facramento & Societate Ferrariæ & Parmæ . Vedeli ancora il Giuramento de'Mantovani prestato in quel medesimo anno di difendere i Modeneli, e di far guerra per loro ita tamen ut exercitus five guerram Mutinæ contra Regium facere non tenear, nisi finitis facramentis Reginorum, et Mantuanorum: giacchè i Mantovani aveano contratta Lega co' Reggiani . In altra Carta del principio di Gennajo 1201. si vede la Conferma della Lega suddetta col nome di tutti i Capi di Famiglia, componenti allora il Configlio Generale di Mantova.

Che se fra le confinanti Città guerra si suscitava, allora le altre amiche Città frapponevano i loro usizj, affinchè agli odi, e alle pessime conseguenze della discordia e dell'armi si rimediasse. Infatti nello siesso anno, in cui i Modenesi e Mantovani si rinsero Lega fra loro, s'era accesa guerra fra essi Modenesi e i Reggiani, e il Castello di Rubiera venne assediato dal Popolo di Mode-

na, come abbiamo dagli antichi Annali di questa Città, Ma i Parmigiani e Cremonesi co' loro Ambasciatori accorfero per estinguere quel fuoco, e riusci loro appunto d' intavolare e compiere la Pace fra questi due Popoli. Ciò fi compruova dallo Strumento fatto in Cremona nell' anno 1202., e fomministrato a me dall' Archivio della Città di Reggio, Quivi Guido Lupo Marchese, Podefià di l'arma , e i cinque Podefià del Comune di Cremona, trovandosi d'accordo per la maniera di far cesfare quella briga; in tuono di comando prescrivono ai due Popoli guerreggianti le condizioni della Pace, avendo verifimilmente minacciato di unirfi contro quella parte : che non si voleffe arrendere alla lor fentenza : rimedio affai efficace in tal conginatura. Si può nondimeno credere, che l' uno e l'altro Popolo avessero rimessa all' arbitrio de' suddetti Parmigiani e Cremonesi le lor controversie; perchè successivamente apparisce, che Gerardo di Rolandino Podestà di Reggio a nome suo e di lacopo di Bernardo, anch' esso Podestà della Città medesima, e Manfredi de Pizo, cioè de' Pichi, Podestà di Modena a nome proprio e di Baruffaldo de Fregnano, eseguirono sulla Ghiaja di Secchia, quanto aveano ordinato le amiche Città, con far pace tra loro nel di 6. di Agosto del 1202. Uso appunto su di que' tempi il compromettere le discordie de' Popoli nelle Città non parziali. Ma chi prendeva i configli folamente dalla propria potenza, e dalla superiorità delle forze, troppa difficoltà provava a compromettersi. Tali surono in que' tempi i Bolognesi, che sovente erano in armi per accrescere il loro distretto colle spoglie de vicini . Che infulti, e violenze usaffero contro de' Modenesi, si può veder nelle Storie. Una Carta ho io pubblicato, da cui apparisce, con che altura i Bolognesi trattassero co' vicini, e se amassero di sottoporsi alla ragione. E' ivi scritto, che del 1203, presentatosi Ottone de Noxa Podestà di Cremona, accompagnato da Matteo da Correggio Podesta di Parma, insieme con gli Ambasciatori di esse due Città, nel Consiglio di Credenza del Comune di

di Bologna, ad alta voce interrogò Guglielmo da Pofier. la Podestà di Bologna, se in caso che i Modenesi volessero comprometter fi nel medefimo Guglielmo per decidere la controversia di quattordici Luoghi pretesi dai Bolognefi, rispose il Podestà di Bologna: Non ad cognoscendum per rationem . Parimente s'egli voleffe rimettere quelle liti in persone Religiose, o in Arbitri, che conoscessero per ragione ; similmente rispose : Quod non poneret . Aggiungo un' altro Documento della prepotenza de' Bolognesi, ricavato dal Registro della Comunità di Modena. Fra essi, e il Comune di Modena du. rava la Tregua. Ciò non offante, effendofi portata la Milizia Modenese in ajuto de' Cremonesi, ecco i Bolognefi nell' anno 1203, invadere il territorio di Modena col Caroccio, infestare la Terra di Bazzano, sottoposta ai Modenesi, e incendiare il Castello di San Cesario spettante alla medesima Città di Modena . Di questa violenza attestata da molti testimoni, 's formò un'Atto dai Modenesi. Altra simile ne dovettero essi patire da la innanzi : e perchè non seppero trovar altro migliore ripiego, nel 1236. in Viterbo, dove era Papa Gregorio IX. con parecchi Cardinali , con Pagano della Torre da Milano , e con gli Ambasciatori di Brescia , Mantova, Cremona , Pavia , Parma , Forli , e Rimini , Girardo di Ottone Giudice degli Ambasciatori del Comune di Modena fece istanza al medesimo Papa, che denunziasse scomunicati i Bolognesi ipso jure, perchè erano venuti all' armi a' danni del Popolo di Modena contra juramentum & Trequam inter Bononienfes & Mutinenfes factam per Dominum Nichelaum Episcopum Regium &c. Solevano anche le Città formar Leghe coi Conti e Marchesi potenti, che aveano faputo e potuto una volta perfervarsi esenti dalle griffe delle Città. Così nell' Archivio del Comune di Modena si conserva la fatta nel 1202. da questo Popolo allorchè facea guerra a Reggio, con Guglielmo Marchese Malaspina figlio di Moroello, col Marchefe Alberto suo zio, che obbligarono a quell' atto tutti i loro nomini di Lunigiana a Pontremulo usque ad Sarza-

nam . Ho io anche fatta parte al Pubblico dei Patti concordati nell' anno. 1214. fra i Confoli di Gaera; e i Consoli Pisani per la quiete e pace dell' uno e dell' altro Popolo . Non veggendosi ivi fatta menzione alcuna di Federigo II, Re allora dell' una e l' altra Sicilia, fembra potersi argomentare, che il Popolo di Gaeta in quei torbidi tempi si fosse ribellato, e si regolasse a forma di Repubblica. Molte altre simili convenzioni e paci potrebbe a noi somministrare la Città di Pisa, come quella, che allora stendeva ben lungi per terra e per mare la fua potenza, e teneva commerzio colle remote Città. Non ho certamente voluto tralasciare la Concordia stabilita nell'anno 1221. fra Isnardo de Antravenis per la Dio grazia Podestà di Arles, e i Deputati di Bonacorso figlio di Arrigo de Cane per la Dio grazia Podefià di Pifa. Ivi gli Arelatenfi rimettono tutte le ingiurie e danni inferiti da' Pisani ad essi, e al loro Arcivescovo Ugo, con formar poscia buoni Patti di Pace e Commerzio fra l' una e l'altra Città. Similmente fono stati da me divolgati i Patti, che nell' anno 1174. i Confoli di Pifa ftabilirono coi Confoli della Città di Corneto , ficcome le Convenzioni seguite fra Rinieri Zeno Doge di Venezia, e il Comune di Pifa, stipulate per mezzo de' lor Proccuratori nel Borgo di Porta Saliceto fuori di Modena nella cafa di Abdemondo Albergatore, cioè ofte. l' anno 1257., e poscia confermate in Venezia. Fu in esso Strumento conchiusa Lega fra i Veneziani e Pisani contro de' Genovesi della qual guerra trattano gli Annali della Città di Genova all' anno 1258.

Noi con ragione ricaviam molto piacere, e molto impariamo dalle paci e Leghe fatte in questi ultimi Secoli, le quali empiono oramai non pochi volumi. Sono ben più rare le formate ne' Secoli più vecchi, e contenendo anch' esse di belle notizie spettanti alla Storia barbarica dell' Italia, e ai costumi, e al governo Politico di allora; però niuno negherà, che sieno tali Atti ancora degni di sima, e dovrebbe avermi qualche obbligo per aver io disseppellito e dato alla lucc vari Atti delle Cit-

tà Italiane, che per buona ventura si son salvati dagl' incendi, faccheggi, ed altri umani accidenti. E primieramente ho pubblicato uno Strumento tratto dal Registro antico della Comunità di Modena, e fatto nel fine di Movembre dell' anno 1178. in Cafiris circa Coloniam in domo, in qua morabatur Deminus Martinus. Vallarexius Potefias Paduæ , præfente Nobili viro Domino Obizone Marchione Eftensi. In effa vien conchinsa: una Lega delle Città di Padova, Cremona, Brefcia Parma, Modena, e Ferrara, ad dampnum, defiru-Mionem , & mortem perpetuam & finalem Veronensium, intrinfecorum, & omnium amicorum fuorum. In questa alleanza entra ancora Gerardo da Camino. Quivi è espresso: Salvis pactis factis & initis inter Dominum Ducem & Comune Venetiarum ex una parte, & Dominum Marchionem Eftensem & Comune Ferrariæ ex altera. Appresso viene la Rinovazione della Società e Lega già contratta fra i Comuni di Modena e Muntova nell' anno 1218, dove è registrata una gran folla di Capi delle Famiglie, onde era composto il Consiglio Generale di Mantova. Seguita poi una Società stabilita fra i Popoli di Modena e Pistoja nel 1224. per la sicurezza delle strade e de' Mercatanti dell' una e dell' altra Città . Bollivano nell' anno 1210. delle differenze fra i Comuni di Modena e Ferrara, perchè i Ferraresi teneano serrate le firade, nè permettevano il paffo agli uomini e merci de' Modenesi pel loro distretto. Fecero ricorso essi Modenesi a Federigo II., Re allora, e poscia Imperadore, il quale ne scriffe a' Ferraresi, mentre dimorava nella Città di Spira, ordinando loro e a Salinguerra, e fuo Nipote dominanti allora in quella Città, di non impedire i passi sotto pena di due mila Marche d'argento. Che effetto facesse allora questa Lettera, nol fo dire . Ben fo , che trovandosi esso Federigo Augusto nel 1226. in Borgo San Donnino, con suo Diploma confermo Pacem & concordiam, patta & conventiones fattas inter Commune Civitatis Mutinæ & Commune Ferrariæ. . Da una pergamena dell' Archivio Estense ho parimente:

ricavata una Società e Concordia formata nell' anno 1184, fra il Comune di Trivigi, e gli uomini del Castello di Conegliano . Vedeli ancora una Concordia fatta nell' anno 1105, fra il Comune di Ferrara, di cui era allora Podesta Salinguerra, e il Comune di Brescia, per la buona armonia del commerzio mercantile fra l'una e l'altra Città . Ho del pari comunicato al pubblico un' Accordo feguito nell' anno 1207, fra Isacco da Doara Podestà di Bologna, e Salinguerra Podesta di Ferrara, dopo di avere rimeffo in Arbitri certe conrroversie. Così un'altro aggiustamento seguito nell' anno 1216. fra i Comuni di Mantova e di Ferrara; e un'altro fra effi Ferraresi e i Veronesi dell'anno 1217, e un'altro fra i Modenesi e Ferraresi stabilito nell' anno 1220. colla rinovazion della Lega fra le due Città, effendo Podestà di Modena Rambertino di Ramberto Bolognese, e Podestà di Perrara Alberico de Andito ( oggidi Famiglia de' Landi ) Piacentino . Quivi è uno sterminato Catalogo delle Faniglie Modeness di quel tempo, tanto Nobili, che del Popolo. Altre Carte ho prodotto, che contengono un' Accordo fra le Città di Ravenna e Ferrara dell' anno 1221. Ua' altro di Modena con Ferrara dell' anno 1227. nel quale ancora fegul una Concordia fra Ugolino di Ugo Rossi Podesta di Ferrara, e Tommaso da Correggio Podesta di Ravenna. Veggonsi ancora i patti stabiliti fra iPadovani e Ferraresi nel 1234. Similmente altri feguiti nell' anno 1230. fra effi Ferraresi e Mantovani , mentre era Podesta di Mantova Guido da Coreggio, e Arrigo Tefta mandato Imperiali Podestà di Ferrara . Cefsò poi Federigo II. e Salinguerra per lui di comandare in Ferrara nell' anno feguente .

Finalmente ho rapportato vari Atti di simile argomento, trattidall'antico Registro della Repubblica di Bologna, a me somministrati da Monsig. Francesco Zambeccari per onore dell'illustre sua Patria. Consiste il primo nella Pace e concordia satta l'anno 1193. tempore Domini Girardi Gislæ Episcopi, & tunc Potestatis Bononiæ, inter Ferrarienses & Bononienses. Seguita la

con-

concordia stabilita l'anno 1203, inter Dominum Guillelmum de Posierla Potestatem Bononia, & Dominum Salinguerram Ferrariæ, nomine Communis utriusque Civitatis. Nel medesimo anno 1203. si vede un' altra concordia fra i Fiorentini e Bolognesi, che riguarda la sicurezza del commerzio. All'anno 1207, appartiene una nuova concordia fra Ifacco da Doara Podeftà di Bologna . e Salinguerra Podestà di Fernara per punti controversi fra l'una e l'altra Città. Finalmente voglio ricordare ai Lettori, che uno de' più caldi avversari dell' empio Eccelino da Romano, Tiranno di Verona, Padova, e Vicenza, fu Azzo VII. Marchefe d' Efte, A tutti i vicini facea paura quel crudele ed ambiziofo uomo Ho io pubblicata la Lega fatta contro di lui nell' aono 1240, dal Marches suddetto, dal Conte di San Bonifazio, da Bertoldo Patriarca d' Aquileja , e dalle Città di Brescia , Mantova, e Ferrara, che promettono di difendere effo Patriarca, caso che Eccelino volesse fargli guerra.

#### DISSERTAZIONE CINQUANTESIMA,

Delle Liberta, delle Esenzioni, e de' Privilegi delle Città e de' Principi Italiani ne'vecch<sub>i</sub> Secoli,

Ome costa dalla Pace di Costanza dell' anno 1183. con parole chiarissime su accordata alle Città e Principi, compresi sotto il nome della Società di Lombardia, Marca di Trivigi, o sia di Verona, e della Romagna, la forma di Repubblica, e di Libertà, e surono concedute tutte le Regalie da Federigo I. Imperadore, e da Arrigo VI, Re de' Romani suo Figlio. Però ad esse città su permesso di eleggersi i loro Magistrati, formar Leggi, fortificar le Città e Castella, far Pace e guerra, imporre e raccogliere i Tributi, ed esercitare altri diritti dell'autorità Regale. In una parola, a qualsivoglia di quelle Città sono ivi conferiti 2 Diritti del Principato, sottoposto aondimeno alla Sonore della sono con la sono della sono con la sono con la sono con controla del Principato, sottoposto aondimeno alla Sonore.

vranità dei Romani Imperadori, o Re de' Romani, con ceffare in effe il governo de' Magistrati Cesarei o Regi. praticato ne' vecchi antecedenti Secoli, il quale per efsere riuscito troppo gravoso e indiscreto ai Popoli, cagion fu di tante rivoluzioni e guerre di fopra accennate. Vero è, che in essa Pace di Costanza furono obbligate le Città ad eleggere i loro Confoli col confenso dell'Imperadore, o de suoi Nunzi: pure non andò molto, che anche da questo peso rimasero libere le Città, e continuarono con piena Libertà l'elezione de' Consoli, oppure dei Podesta. Di qualche censo da pagarfi all' Imperadore io non veggo parola nel testo della Pace suddetta; e però è da maravigliarsi, come nel Privilegio od Investitura data nell' anno 1192. al Popolo di Brescia da Arrigo Sesio fra i Re, e Quinto fra gl' Imperadori (1), con cui vengono confermati tutti i Privilegi e le Regalie a quella Città, le venga imposto un' annuo Tributo . Leggeli ivi : ,, Pro prædictis autem " Regalibus, quæ eis nos concessionus, & nunc conce-.. dimus, dabunt Nobis, vel Nuncio nostro in Civitate "Brixiæ in proximis Kalendis Martii, & a proximis " Kalendis Martii in antea fingulis Annis pro Cenfu duas " Marchas auri " cioè fedici once d'oro. Non truovo io imposto ad altre Città di Lombardia alcun Tributo. In Toscana bensi noi troviamo aggravata la Città di Siena, perchè quelle Città niun luogo ebbero nella Pace di Costanza. Più lungo tempo ancora durò in quella Provincia, che in Lombardia, l' autorità de' Magistrati Imperiali, avendo continuato ivi ad efercitar qualche comando i Marcheli o Duchi a' tempi del medelimo Federigo I., e alcun poco dipoi. A me inviò il fu Sig. Uberto Benvoglienti lo Strumento ricavato dall' Archivio del-

<sup>(1)</sup> Già avvisai (10m. 2. par. 2. not. 2. alla Dissert. 35. l'errore sopra gli Arrighi Re di Germaaia, che troviamo perpetuamente seguito da questo Autore, benchè lo conosca: per non generar confusione nella lettura d'altri Scrittori. C.

della Metropolitana di Siena, per cui esso Imperador Federigo, e il Arrigo suo Figlio, rendono al Popolo Sanese la lor grazia e pace nell' anno 1186. Per tale indul genza fu così pattuito : Servire etiam debent jam di Si Senenses Domino Regi de pecunia Jua in quatuor millibus Librarum : & Dominæ quoque Reginæ fexcentas Libras dabunt, & Curiæ quadragintas. Parrà ciò duro; ma 1 Imperadore non s'era obbligato a condizione alcuna Ar quelle Città, covava anche un mal'animo contro di esse, perchè nelle precedenti discordie aveano tenuto il partito di Papa Alessandro III. Venne la sua, e ne fece vendetta. Scrive il Tommali nella Storia di Siena, a non so quali Antori appoggiato, che Siena nell' anno 1184. fu affediata dalle Cefaree foldatesche, e queste dal valore de' Cittadini con grave strage sbaragliate . Il vero fi è , che folamente nel 1186. feguì quell' affedio, come mi avverti il fuddetto Sig. Benvoglienti . In un'antico Codice MSto fi legge: Anno Domini MCLXXXVI. obsedit Rex Henricus, qui postea fuit Imperator , Civitatem . Et in proximo præcedenti anno Fredericus pater ejus eamdem intravit Civitatem . Però in esso anno 1185. Federigo I. Augusto era entrato in Siena, nel qual'anno scrive il Sigonio, che lo stesso Imperadore In Etruriam transgressum omnibus Civitatibus, præter Pisas & Piftorium, totius agri jurifdi-Mionem ademisse. Ma il Sigonio ignorò, che da lì a non molto questa fu restituita ai Senesi colla Pace, se guita fra loro e il Re Arrigo, deputato dal Padre agli affari d' Italia, come rettamente notò il medelimo Tommasi. Ho io pubblicato il Diploma d'esso Re Arrigo, estratto dall'Archivio dello Spedale della Scala, e dato nel 1186, in cui fra gli altri Privilegi concede ai Senesi potestatem cudendæ & faciendæ Monetæ in Civitate Senensi; ma con aggiugnere: Pro hac tam liberali Regiæ Majestatis concessione Senenses nobis & Successoribus nofiris Divis Augustis annuatim in perpetuum quindicim diebus post Pascha apud Castrum Sansti Miniatis septua-Tom. III. Part. 1. gin.

ginta Marchas boni argenti & puri persolvent ad pondus

Cameræ noftræ .

Dopo la Pace di Coftanza erano decaduti dalla grazia di Federigo Imperadore i Cremonesi, perchè egli volendo favorire i Milaneli, avea ordinato, che si rifabbricasse Crema: cosa che non sapeano digerire i Cremonesi, e da ciò era insorta guerra. Ma il medesimo Re Arrigo VI. nell' Anno stesso 1186. li rimise in grazia fua e del Padre, come costa dal Documento, ch' io ricavai dall' Archivio di quella Città, dato suh temptorio Regis Henrici, quando erat in obsidione Urbis veteris . Ma già esso Arrigo faceva i conti fopra l'eredità de! Regni di Napoli e di Sicilia, e per questo voleva lasciar quieta la Lombardia. Erano ancora in forte in quel tempo delle controversie fra lui, e Papa Urbano III., del che fa fede l'affedio da lui impreso Urbis veteris, che fuppongo Orvieto. Così lo stesso Arrigo divenuto Imperadore, tuttochè pretendesse, che il Popolo di Reggio fosse reo di ribellione, e sottoposto al Bando Imperiale : pure nell' Anno 1193. il trattò con affai clemenza con rimettergli ogni offesa, e senza punto mutar le condizioni della Pace di Costanza: il che apparisce dal fuo Diploma, ch' io estraffi dall' Archivio segreto della Comunità di Reggio. Poco sa il Sigonio ci avvertì, che Federigo I. niun diffurbo recò alla Città di Pifa, quando s'era mostrato si rigoroso contro altre Città della Toscana. Infatti gran parzialità aveano professata sempre i Pisani al partito Imperiale. Effendo poi considerabile in que'tempi la potenza Pisana per terra e per mare, spezialmente attese Arrigo a guadagnarsi l'amore e la divozione di quel Popolo nella di nuovo da lui meditata spedizione della Sicilia. Pertanto nell' Anno 1193. egli concedette un' ampliffimo Privilegio a'Pifani, non folamente confermando loro quel che godeano, ma eziandio donando loro affaissimo nel Regno di Sicilia con tal profusione, che pare smoderata. Ma convien ricordarli , effere due diverse cose il promettere , e il dere in effetto. Anche dei monti d'oro avea promesso il me -

il medesimo Augusto ai Genovesi per valersi del loro ajuto in quella spedizione, come abbiamo dagli Annali Genoveli nel Tom, VI. Rer, Ital, Ma qual' efito aveffero quelle belle sparate, gli stessi Annali con rotondo parlare cel dicopo. Male era paffata a questo Imperadore nella prima imprefa contro Napoli e Sicilia, e conofcendo d'abbifognare di gagliardi foccorfi, messima. mente per mare , volendone tentare un' altra ; però tutto quanto richiesero a lui i Pisani tanto di Privilegi che di vantaggi, senza difficoltà l'ottennero. Non costa già molto il fare scrivere una pergamena, e il sottoscriverla. Ho io prodotto il suo magnifico diploma, tratto dall' Archivio della Primaziale Pifana, dove fra l'altre munificenze fi legge la feguente: Praterea damus & concedimus vobis in Feudum medietatem Palermi . & Meffanæ,& Salerniæ ( cioè Salerno) , & Neapolis, cum medietate agrorum, & portuum, vel aliorum, que excoluntur ab ipsis Civitatibus; & totam Gaetam, & Mazara, & Trapolim, cum totis agris, & cæteris, que supra scripta sunt ; & in unaquaque alia Civitate , quam Tancredus tenet , Rugam convenientem Pisanis Mercatoribus. Poteva egli maggiormente slargare la bocca? Ma chi fa Leghe ingorde coi più potenti, si prepari a contentarsi poscia di poco, o nulla,

Siccome vedemmo, Federigo I. Augusto s' era rifervato nella Pace di Costanza caussa appellazionum, o sia le appellazioni delle cause, per maggior prova del supremo suo dominio. Vedesi anche preservato questo diritto ne' Privilegi sopra accennati, conceduti alle Città di Brescia e Siena. Nulladimeno affinche non riuscisse di troppo aggravio, se le Appellazioni si dovessero portare al Tribunale degl'Imperadori per lo più abitanti in Germania; su decretato, che nelle Provincia Italiane sempre ci sosse alcuno, deputato dall' Imperadore, che ricevesse tali Appellazioni, e decidesse le cause con definitiva sentenza. Già seci vedere nella Par. I. Cap. 36. delle Antichità Essensi, che tal Carica su addossata ad Obizzo Marchese d'Este da Arrigo VI. Re-

G 2

e poscia confermata ad Azzo VI. Marchese di lui figlio o nipote . Rapportai anche nel Cap. 39. il Diploma, con cui nell' anno 1207. Filippo Re de' Romani, fratello del suddetto Arrigo concedette al medesimo Marchese Azzo causas appellationum de Marchia Veronense in Beneficium, con ispecificare nominatamente in his Civitatibus Verona , Vincentia , Padua , Tarvisio , Tridento . Feltro , Belluno &c. Aggiungo ora , che il fopradetto Obizzo Marchefe d' Efie dallo fteffo Federigo I. fu cofiituito fuo Vicario a ricevere le Appellazioni della Marca medesima di Verona o sia di Trivigi, e dovette essere il primo dopo la pace di Costanza, che in quelle contrade esercitò sì nobil' impiego. Ciò apparisce da due Atti, il primo de' quali, da me copiato dall' Archivio del Capitolo de' Canonici di Padova, contiene la Sentenza da effo Marchese Obizzo proferita nell' Anno 1186. per l'Appellazione a lui portata di una lite vertente fra essi Canonici, e Girardo da Vigodarzere: S' intitola egli così : Ego Marchio Opizo, commissis nobis per Imperatorem Appellationibus totius Paduce, atque ejus Difirictus &c. Copiai l'altro Atto dall' Archivio infigne dell' antichissimo Monasterio di San Zenone di Verona; ed è un' altra Sentenza da lui proferita nell' Anno 1187, per controversia di Gerardo Abate di quel Monasterio da Niccolao degli Avvocati, dove ha questo titolo: Ego Opizo Marchio de Hest, Vicarius, & Nuncius Domni Imperatoris Friderici ad audiendas caufas Appellationum Veronæ & ejus diffritus &c. Ma sì fatte Appellazioni, e i Presidenti deputati per questo dagli Aug fli, cominciarono dopo qualche tempo a rincrescere alle Città Libere; ed effendo poi fopravenuti fieri torbidi in Italia, esse impetrarono dagli Augusti di far conoscere a' propri Usiziali di giustizia le appellazioni, e questo Privilegio è poidurato, e dura tuttavia a'tempi no. firi. Un' altro diritto fu allora confervato agl' Imperadori, ed è anche oggidi in vigore, cioè di conoscere le liti, che possono occorrere o per confini, o per altriassari politici fra i Principi d'Italia Vassalli Cefarei, e fra le Citta Lità Libere dipendenti dall'Imperio, passando queste qualora non si eleggano concordemente degli Arbitri, al tribunale e giudizio degl' Imperadori, o del Ministro da effi delegato in Italia. Più esempli presi dall' antichità ne potrei io recare ; ma basteran solamente due . Il primo, che vidi nell' Archivio della Comunità di Cremona , contiene il Bando proferito da Giovanni Lilo de Afia, Miffus & Camerarius Domini Henrici Imperatoris contro i Cremaschi, Milanesi, e Bresciani, per avere impedito a' Cremonesi il prendere possesso di Crema. L' Anno è ivi 1100. , ma dee effere il 1101., benchè nè pur con questo fi accordi l' Indizione . L' altro Atto è una Querela del Popolo di Siena portata nell'anno 1232, alla Corte di Federigo II. Imperadore contro de'Fioren. rini per danno loro inferito, e la Sentenza del Giudice contro di effi .

Un' altro Privilegio accordato dall' Augusto Federigo I, alle Città Libere di Lombardia, Marca, e Romagna nella Pace di Costanza, siecome offervammo di sopra, fu quello : Ut Societatem , quam nunc habent. tenere els liceat, & quoties voluerint renovare. Infatt' questa s' andò poi rinovando. Scrive il Sigonio, che la medefima fu confermata l'anno 1185, in una Dieta di Piacenza, e che lo stesso Giuramento fu di nuovo preflato nel 1105. in Borgo San Donnino dagli Ambasciatori di alcune delle Città collegate. Truovasi questo Atto nell'antico Registro della Comunità di Modena, e l' ho dato alla luce . Solamente vi truovo registrati i Legati di Verona, Mantova, Modena, Brefcia, Faenza, Milano, Bol logna, Reggio, Terra di Gravedona, Piacenza, e Padova, Era la Società di Lombardia una specie di Repubblica, costituita da molte Città Libere collegate insieme, non già con quel determinato ordine e legame, con cui si governano le Provincie unite de Paeli baffi, e gli Svizzeri; ma pure regolate da varie leggi per mantenere la pubblica Libertà : Ognun di que' Popoli attento non meno alla difefa propria, che degli Alleati, concorreva per la fua rata ad arrolare, alimentare, e reclutare il co-

il comune esercito . In certi tempi ancora , e Luoghi determinati, fi raunavano i Rettori della Società per trattare de pubblici affari , e provedere ai bisogni. Se discordia si suscitava fra le Città collegate, l'altre, e massimamente i Rettori della Lega, accorrevano per impedire, che non fi venisse all'armi, o si deponessero. Nell' Anno 1230, per maneggio di Eccelino da Romano. noscia infame Tiranno, fu da' Veronesi cacciato in prigione Ricciardo Conte di San Bonifazio, uno de' principali Maggiorenti della Fazione Guelfa, i cui Antenati gran tempo erano flati Conti, cioè Governatori perpetui della stessa Città di Verona . Per testimonianza di Gerardo Maurisio, i Lombardi (cioè la Società di Lombardia ) nell' Anno feguente tanto fi adoperarono, che esso Conte su alle lor mani consegnato. Allora fecero premura, quod Comes juraret Societatem Lombardorum; qui & ipse juravit. Si studiarono eziandio di tirare in essa Lega Eccelino ed Alberico suo fratello; ma in vano, perche amendue erano spatimati Chibelli. ni . Aggiugne lo Storico Rolandino Lib. III. Cap. 6. avere il Podesta di Padova in quell'anno, o nel seguente operato cam fideliter & prudenter cum Potestatibus & Rectoribus Lombardia, quod renovata funt facras menta . & Lombardorum Societas est firmata . Lo stesso fu praticato in altre occasioni simili. Che se alcuno non si voleva arrendere ai comandamenti dei Rettori della Società . contro di lui s'intimava il Bando de' Lombardi, accennato dal fuddetto Maurifio. Ma spezialmente a' tempi di Federigo II. Augusto la Lega de' Lombardi tornò a rinvigorirsi, per opporsi alle novità di quel Principe, che sembrava voler battere le pedate dell' Avolo suo in danno della pubblica Libertà. Ne pure dopo la morte d'esso Secondo Federigo cessò, anzi più strettamente si fortificò essa Lega , perchè il Ghibellinismo andava prendendo gran Piede. Ho io pubblicato uno Strumento elistente nel Registro antico del Comune di Modena, da cui apparisce, che nella Città di Brescia l'anno 1252, per cura del Cardinale OttaOctaviano Dicano di Santa Maria in Via lata : concorfero i Deputati di Milano , Alessandria , Brescia , Mana tova , del Marchese d' Este e Commune di Ferrara , di Bologna , Modena , Porma , dell' Università de Piacen tini , Reggiani , e Cremonesi estrinseci , o sia Fuorusciti, cioè cacciati fuori delle loro Città, è di Alberico da Romano, e del Comune di Trivigi, e tutti a riferva de' Reggiani juraverunt Societatem , Lombardia , Marchia Trivifanæ, & Romaniolæ, in cui anche entrò per la fua quota la Chiefa Romana, obbligandofi il Pontefice Innocenzo IV. di mantenere trecento Militi, cioè Soldati a cavallo, dugento de quali ad tres equos, & alios ad duos. Si vede, che anche Novara, e gli Estrinfeci di Vercelli, vi aderirono, e fu conchiuso di dar soccorfo Domino Marchioni Extensi , Domino Albrico de Romano, & Comiti Veronensi ( così era chiamato il Conte di S. Bonifazio ) . & Domino Biaquino de Camino, e a Fuorusciti di Vercelli . Erano tutti questi contraenti Guelfi, i quali con questa Lega si provvidero contro di Eccelino da Romano, ed Oberto Marchele Pelavicini, potenti Caporioni della parte Ghibellina, dominante in Verona, Vicenza, Padova, Piacenza, Reggio, Cremona, e Vercelli. Accresceva il loro timore la calata in Italia di Corrado figlio di Federigo II, allora Re di Germania ; che veniva a prendere l'eredità delle due Sicilie . Ho io le Lettere di Ladrifie Crivello Milanese; in que tempi Podesta di Bresciar, scritte a Bonifazio Canolsa Podestà allora di Mantova, come anche del fud letto Cardinale Ottaviano, è di Gregorio da Montelungo Legati Apostolici ; le quali perchè riguardavano gli affari Politici di quegli sconcertati tempi, le ho perciò date alla luce. Me le somministrò il Sig. Filippo Argelati, da cui poco fa abbiam ricevuto la Biblioteca degli Scrittori Milanefi . Quivi ancora G legge la sentenza di scomunica fulminata dal suddetto Pontefice Innocenzo IV. contro l'infame Eccelino da Romano:

Diffi , che fu conceduto alle Città Libere d'Italia di

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

formar nove Leggi, le quali furono appellate fin d'allora, e tuttavia si chiamano Statuti, de' quali ho detto qualche cofa nella Differt. XXII. Ora debbo aggiugnere, che nel Secolo XII. si cominciò a raccogliere e pubblicane queste Leggi Municipali, e molto più nel suffeguente Secolo, avendone ogni Città formato un Corpo. Chiunque veniva eletto Podestà, si obbligava di offervare tutti gli Statuti di quella Città, al cui governo era flato chiamato. Mancando a ciò, ne rendeva conto nel Sindacato. Nulla più fa conoscere, qual foffe anticamente la forma del Governo di esse Città Libere, quanto l'offervare i loro vecchi Statuti, ne' quali compariscono i lor Magistrati, e i loro obblighi ed autorità. Il perchè ho io creduto di far piacere al pubblico, e di giovare agli amatori dell' Erudizione de' Secoli di mezzo, con pubblicare gli antichi Statuti della Città di Pistoja, ch' io ottenni dal Sig. Uberto Benvoglienti, dottiffimo Gentiluomo Senese. La maggior parte d' esti fu fatta dopo l' anno 1200, Tali Statuti si veggono illustrati da erudite annotazioni del medesimo Sig. Benvoglienti, e corteggiati da varj antichi Strumenti, onde può venir luce alla cognizion di que' tempi .

DISTERTAZIONE CINQUANTESIMAPRIMA.

Dell' Origine e progresso delle Fazioni Guelfa

ON v'ha chi non fappia, o non possa facilmente osservare nell'umano commerzio, come gli animi de' mortali, non meno che i corpi, sieno soggetti a varie turbolenze e malattie. Ma non tutti arrivano a conoscere, come dai vizi degli Animi possa bene spesso procedere la rovina de' Corpi. Ora come alle volte portata in Europa dalle contrade della Turchia o dell' Affrica la Peste, va passando dall' un' uomo nell'altro, mercè del contagio con tal forza e successo, che qua-

Je June

quafi tutto il Popolo ne resta afflitto, e s'empiono di morti le infelici Città: così talvolta una Peste occulta. un fiero Entusiasmo, può entrar nelle menti e fantasie degli nomini, e corrompere un' ampio Regno, non che un' intero Popolo, fenza cessare se non dopo una lunga lliade di mali e di stragi. Di questi mali popolari degli animi niuno per avventura più perniciofo e di maggior durata partori e provò l'Italia, quanto le funeste Fazioni de' Guelfi e Ghibellini , o vogliam dire Gibellini , che almeno per tre Secoli lacerarono le vifcere di quefio nobil Regno. Vede alle volte la Gran Brettagna divisi in due diversi partiti i suoi Popoli . Abbiamo offera vato ancor noi, allorche bollivano le guerre tra i Re di Francia e di Spagna, ovvero fra gli Augusti Imperadori Austriaci, e i Franzesi, divisi i genj degl' Italiani, favorendo alcuni a questa, ed altri a quella parte, con avvenir talora fra gli stolti gare e riffe, ed anche uccisioni. Ma un nulla questo è,nè si può paragonare a quella mania, cioè a quelle furiose fazioni, che per si lungo tempo fomentò l'Italia con tanto suo discapito, non potendoci noi abbastanza maravigliare, come a tanta pazzia giugnesse la gente di allora. Faccia Dio, che mai più non entrino sì fatti deliri a sconvolgere la buona armonia, e quiete delle nostre Città. Col nome dunque di Ghibellini erano una volta difegnati coloro, che o feguitavano i discendenti da Federigo I, Imperadore, o che affezionati agli altri Augufii amavano la lor Signoria e felicità. All'incontro quei, che abborrivano il loro dominio, troppo talvolta greve e molefto, si chiamavano Guelfi . Questa su ne' principi l' intenzione e mira de' primi professori e difensori di queste due Rivalità. Nè folamente questa lagrimevol diffensione divise l'affetto d'una Città dall'altra, ma anche fra il Popolo di una medesima Città sparse il pomo della discordia. Col progreffo poi del tempo restarono così affascinati gli animi de' Popoli, che senza talvolta considerare, onde fossero nate queste Fazioni, nè se favorissero o contrariassero gl'Imperadori, entravano, e con pertinace odio G

fiffavano in effe., l'un contro l'altro fempre macchinando per deprimere gli avversari, e tirare a se stessi il

dominio e governo delle Città Libere .

Traffero queste due Diaboliche Fazioni la loro origia ne dalla Germania, come già feci vedere con ficuri Documenti nella Par. I. cap. 31. delle Antichità Effensi: Baftera qui ricordare, che il primo anello di queffa catena fi dee prendere dalle lunghe gare inforte fra Corrado il Salico Imperadore, nato o dominante nella Villa Guibelinga , e i suoi posteri maschi ; cioè gli Arrighi Imperadori, e Federigo I. e i suoi Figli e Nepoti per via di femmine da esso Corrado discendenti per l'una parte; e per l'altra parte la Famiglia antichissima de' Conti Guelfi, di cui per mezzo di una Donna fu erede quella Linea della Famiglia Estense, che trasferita in Germania circa l'anno 1070. da Guelfo IV. Figlio del celebre Azzo II. Marchefe d' Este , divenuta erede degli Stati , e del genio della Casa de' Guelfi, lungo tempo Signora fu dei Ducati di Baviera e Sassonia : come con autorità chiare ed incontraffabili ho provato nelle fuddette Antichità Eftensi . Questa Linea Eftense-Guelfa ; la quale produsse una volta dei rinomati Duchi, e un' Imperadore; e che più vigorofa che mai florifce oggidi nel potentissimo Re della Gran Brettagna Giorgio II. Duca eziandio di Brunsvich ed Elettore del S. R. Imperio, e negli altri Principi di effa Nobiliffima Cafa, coll' aver propagato il nome de' Guelfi; e colle fue diffensioni con gl'Imperadori . diede motivo a' fuoi aderenti di chiamarsi Guelfi, siccome i Fautori di Federigo I. è i fuoi successo. ti; discendenti dalla insigne Famiglia Ghibellina; assunfero il nome di Ghibellini . Ma giacchè ho ricordato qui l'antica Cafa de' Guelfi Germanici, mi sia lecito di aggiugnere una Memoria, che dopo aver pubblicato le Antichità Estensi m'è venuta alle mani. Coll' autorità degli antichi aveva io provato, effere l'ultimo rampollo della Famiglia d' effi Guelfi Cunegonda, la quale maritata con Azzo II, Marchefe d Esse Italiano; genero Guelfo IV. poscia Duca di Baviera, e circa il 1060. DISSERT. CINQUANTESIMAPRIMA.

termiuò la carriera del fuo vivere. Dal chiarissimo Padre Abate D. Guido Grandi, insigne Matematico, mi fu comunicato l' Epitassio di questa Principessa, che era inciso in marmo nel Monasterio di S. Maria della Vangadizza, e nella riguardevol Terra della Badia, antico dominio della Serenissima Casa d' Este, ed oggidi appartenente alla Signoria Veneta. La copia d' essa lscrizion sepulcrale su fatta nel 1334. e contien degli errori; ma tal qual' è, io la comunico ai Lettori.

VICTA (a) GVNEGVLDIS REGALI STEMMATE

FVLSI.

INDOLE NOBILIOR NVLLVS IN ORBE FVIT.
GERMINE WELFONTIS (b) MAGNI SVM NATA
GERMANA.

INDVPERATOR (c) ISTE FVIT TITVLVS. AZO (d) VIR PRVDENS, MAGNVSQVE MAR-CHIO FVLGET,

QVEM CREDO MEMOREM SEMPER ADES.

SE MEI: N TERRA CI

IN TERRA CELESTIS SOBOLEM CONCESSIT VTRISQVE QVI WELFONS DICTVS, DVXQVE (c) PO-TENSOVE PIVS.

(a) Victa . Forfe Viua .

(b) Welfontis. Cioè di Guelfo III. Duca di Carintia, e Marchese della Marca di Verona, ultimo de mafchi di quella Casa, di cui su erede Guelfo IV. Figlio di Cunegonda sua Sorella, e Moglie del Marchese Azzo Estease.

(c) Induperator. Cioè Imperator. Ma che voglia dir

questo; nol so indovinare.

(d) Azo. Cioè Azzo II. Marchese in Italia, Signore di Rovigo, Este, e di un sertilissimo tratto di paese in Lombardia e Lunigiana; da cui discendono la Real Casa di Brunsvich; e la Ducale dei Duchi già di Ferrara, oggidì di Modena, Reggio &c.

(e) Duxque. Cioè di Guelfo IV, unico Figlio di Cunegonda, e del Marchefe Azzo, che nell'anno 1071.

tu

# DELLE ANTICHITA ITALIANE HVNC VIOLARE NEFAS LOCVLVM, NE INDE RECEDAM.

DONEC VERA CARNE RESVRGAM.

Diffi, come per lungo tempo erano durate le contese fra i Principi delle Case Ghibellina e Guelfa in Germania, e Ottone Frisigense nota nelle sue Storie, che fra l'altre ragioni di eleggere Re di Germania e d'Italia Federigo I. vi fu ancor quella di metter fine a quegli odi con prendere un Sovrano, che partecipava del sangue dell'una e dell'altra Casa. Quello poi, che avvenne di dolce e di amaro fra esso Imperador Federigo, e i Guelfo-Estensi tanto in Germania che in Italia, siccome l'ho abbastanza accennato nelle suddette Antichità Estensi; così io mi dispenso dal ripeterlo quì. Basta solamente dire, che restò spogliata la Casa oggidi di Brunsvich degl'infigni Ducati di Baviera e Saffonia: il che maggiormente riaccese gli odi, e per gli Estensi Guelfi Germanici, i quali in Italia aveano avuto di grandi Signorie, un copioso partito si formò d' Italiani, in cui entrò chiunque era disgustato di Federigo I. e de' suoi figli; Ma febben fossero in vigore in esso Secolo XII. tali Fazioni, sembra nondimeno, che solamente nel suffeguente Secolo XIII. saltassero fuori i funesti nomi di Guelfi e Ghibellini. Abbiamo dal Pomario di Ricobaldo, che nell' anno 1190. la Città di Ferrara si trovava divisa in due partiti, e questi nati molto prima. Capo dell'uno era il Marchefe d'Este, dell' altro Salinguerra figlio di Torello. Parimente racconta Rolandino Lib. I. Chron. che la Città di Verona nel 1207: era malmenata da due contrarie Fazioni; per tralasciar Milano, ed altre Città, che odiavano Federigo I. laddove i Pavesi ed altri Popoli tenevano per lui. Però non ci possiam fidare di Galvano Fiamma Cap. 169. Manip. Flor. Tom. XI. Rer. Ital.

fu creato Duca di Baviera, da cui discende il Regnante Monarca della Gran Brettagna, essendo nata l'altra Linea Estense dal medessimo Azzo Marchese, e da Garsenda Principessa del Maine, che ereditò quel Principato.

## DISSERT. CINQUANTESIMAPRIMA.

Ital, che scrive introdotto in Sicilia il nome de' Guelfi e Ghibellini circa l'anno 1140. regnando Corrado II. Porto io opinione, che si cominciassero ad udire questi nomi, e si andassero dilatando per Italia, da che Ottone IV. della Cafa Guelfa Estense di Brunsvich nell'anno 1209. ebbe ricevuta da Innocenzo III. Papa la Corona Imperiale, poco stette a tirarsi addosso l'odio del medesimo Pontefice, scomunicato e dichiarato perciò deposto dall' Imperio. Cambiò allora la Corte di Roma genio, ed oppose al Guelso Ottone, che virilmente si disendeva, il Ghibellino Federigo II. Re di Sicilia, nipote del primo, ajutandolo in tante forme co' fuoi maneggi, che condotto in Germania fu eletto Re de' Romani, e dopo la morte d'esso Ottone nel 1220, ottenne anche la Corona e il nome Imperiale. La discordia di questi Principi si tirò dietro quella degl' Italiani, aderendo alcuni ad Ottone, altri a Federigo . Al primo inclinavano i Pisani , Milanesi, Parmigiani, Bolognesi, edaltri Popoli. Il Papa all'incontro, i Genovesi, i Pavesi, i Cremonesi, il Marchese di Monferrato, ed altri Popoli e Principi 6 unirono per l'esaltazione di Federigo. Arrivò questa medesima controversia a mettere la divisione fra i Principi della Cafa d' Este. Siccome provai nella Par. I. delle Antich. Estensi, Bonifazio Marchese d'Este seguitò le parti di Ottone, e per lo contrario Azzo VI. Marchese parimente d' Este, suo nipote ex fratre, Signore di gran fenno e potenza, talmente si attaccò a Federigo II. per testimonianza di Sicardo, del Monaco Padovano, e di Alberico dei tre Fonti Storici di que' tempi, che spezialmente dalla di lui affistenza e forze riconobbe esso Federigo il suo felice passaggio in Germania . e il resto de' fuoi fortunati avvenimenti .

Di la dunque ragionevolmente pare, che s'abbia a dedurre il più evidente principio della denominazione de' Guelfi e Ghibellini. Ottone IV. figlio di Arrigo Leone, inclito già Duca di Baviera e Saflonia, difeendente per linea mafcolina dalla Cafa d'Efte, per la femminina traeva il Sangue dai Principi Guelfi di Germania. Fende

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

derigo II. per via di femmine discendeva dall' Augusta Famiglia Ghibellina. Contra di quest'ultima spezialmente covavano un mal' animo i Milanesi per la memoria delle crudelta usate da Federigo I, in rovina dalla loro Città. Più ampiamente ancora si dilatarono cotali Fazioni, da che i Romani Pontefici, che s' erano serviti di Federigo II. per abbattere Ottone, il provarono ingrato ai lor benefizi; perchè mutato genio e mantello, cominciarono ad averlo in abbominazione continuando poi questa loro antipatia contre i di lui (1) discendenti. Allora fu, che quella porzion di Popoli, la quale in Lombardia, Toscana, Ducato di Spoleti, e in altri paesi, fosteneva il partito di Federigo II, e de' suoi figli, fu chiamata la parte dell' Imperio , e Ghibellina ; e all' incontro la parte della Chiefa e Guelfa quella che professava il contrario partito. Non prima di que' tempi la Storia ci fa fentir questi Nomi, tuttochè tanto prima nate fossero queste funestissime Fazioni. Albertino Mussato Storico Padovano nel Secolo XIV. nella Storia di Lodovico il Bavaro feriffe : In duas partes fecta Christianitas erat, & paucos invenisse contingens fuerit per hanc præeipue nostram Italiam, quos una ex duabus optio non inquinaverit, aut illa, quam ajunt, Gibolanga ( così fuol' egli appellare la Ghihellina ), vel Guelfa . Ilæe enim a tempore Federici II. vocabula duo inseparabilia germiaa , seu potius pestifera schismata pulularuut , atque in . volverunt, quæ semper tenuerunt Italiam inquietam Questa è la vera fentenza, tenuta anche dal Sigonio ne' Libri de Regno Italia . e da altri Eruditi . Niccolo da Jam. filla Tomo VIII. Rer. Ital. all' anno 1265, nomina Guelfos & Gibellinos Romanos, con poscia aggingnere, Jacobum Napolionem, Caput Gibellinorum Urbis, propter Gi-

<sup>(1)</sup> Dall' opera del ch. P. Gian Antonio Bianchi della Potestà indiretta della Chiesa lib. VI. §. 1. e segg. apprenderà il Lettore, quanto giustamente procedessero i Romani Pontefici, e contro Ottone IV. e contro Federigo II. e i suoi discendenti. S.

#### DISSERT. CINQUANTESIMAPRIMA.

Gibellinitatem ab Urbe dejectam . Saba Malaspina nello flesso Tomo VIII. sembra ben riferire la nascita di questi nomi a' tempi del Re Manfredi; ma veramente nel Lib. I. Cap. 2. mostra abbastanza che sotto Federigo II. uscì fuori la Gibellinità . Più fondatamente ancora Ricordano Malaspina, Storico del medesimo Secolo XIII. chiaramente attesta, che nell' anno 1215. cioè durando le contese fra Ottope IV. e Federigo II. s' introdussero nel prima concorde Popolo di Firenze le maledette parti Guelfe e Ghibelline, talmente che tutte le Case nobili Fiorentine, l'una parte aderi alla prima, l'altra alla feconda, e ne da egli il catalogo. Furono copiate tali parole da Giovanni Villani Lib. V. Cap. 38. della sua Storia, con aggiugnere, che prima di que tempi non mancarono fazioni nel Popolo Fiorentino per cagione delle brighe e quistioni della Chiesa, e dell' Impero. Ne si dee tacere, che anche Ricordano ebbe sentore dell' essere venute di Germania in Italia tali Sette, scrivendo, che due Duchi, Signori confinanti con due Castella in Lamagna, de' quali l' uno fi chiamava Guelfo , e l'altro Ghibellino. tanta gara, e si lunga guerra ebbero fra loro, che tutti gli Alamanni se ne partirono, e chi tenne l'una parte, e chi l' altra; ed eziandio a Corte di Roma ne venne la quistione, e presevi parte. V'ha qui del vero mischiato con qualche poco di favoloso. Travidero bensì coloro, che stimarono originata questa peste dallo scisina del Popolo di Pistoja, diviso in Negri, che s' accostarono ai Guelsi; e in Bianchi, i quali presero il partito de' Ghibellini. Ebbero principio quelle Sette sul principio del Secolo XIV. ma prima di gran lunga risonavano per Italia i nomi di Guelfi e Ghibellini . Può far ridere all'incontro l' Autore della Vita di Cola da Rienzo, la dove racconta, che in Firenze a' tempi di Lodovico il Bavaro due Cani vennero a contesa, l'uno pomipato Gueljo, e l'altro Ghibellino; e che il Popolo prendendo il partito dell'uno o dell'altro, fece faltar fuori il nome e l'affetto delle suddette due Fazioni. Dovea aver udito quello Scrittore, che Welf in Tedesco fignifica Cane, e vi fab-

### DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

fabbricò sopra la sua novella. Questo nome dalla Linea Germanica degli Estensi, opposta agli Arrighi e Federighi Augusti, su lungo tempo ricreato nella Famiglia. Ma non è da siupire, perchè nel Secolo XIV. alcuni ignorassero l'origine di nomi tali, al vedere, che ne pure i Franzesi ci sanno concludentemente dire, onde sia uscito il nome degli Ugonotti; e ne pure gl' Inglesi, onde

sieno derivati quei de' Wighs e Toris . Resta ora da indicare, per quai motivi l'una parte degli Italiani sposasse il partito de' Guelfi , e l'altra quello de' Ghibellini . Primieramente non pochi furono coloro, che non sapevano comportare il dominio di Federigo II. Augusto, non gia perchè fossero effettivi nemici dell' Imperio, nè perchè ricusassero d'essere soggetti agl' Imperadori, ma perchè egli, e i fuoi figli Corrado, e Manfredi, e poi Corradino, nati erano da uno stipite odiato, cioè da Federigo I. erede della Famiglia Ghibellina, il quale avea sfoggiato in crudeltà contro varie Città d' Italia, e da Arrigo VI suo Figlio autore di tante calamità ai Regni di Napoli e Sicilia. Fra questi odiatori della schiatta de' Federighi i principali surono i Milaneli, Piacentini, e Tortoneli, i quali subito che inforfero gl' impegni fra Ottone VI, e Federigo II. si dichiararono pel primo, come discendente dai Guelfi, e Guelfi perciò furono appellati. All'incontro fu dato il titolo di Ghibellini agli altri, che favorivano la parte di Federigo II. All'anno 1215. in cui spezialmente bolliva questa controversia scrive Tolomeo da Lucca negli Annali, occisum fuisse Florentiæ Dominum Bondelmontem Uguccionis ab Ubertis, & ex eis tunc pullulavit divisio Guelpha & Ghibelling. Secondariamente non pochi G contarono allora, a'quali fembrava troppo greve anzi infoffribile l'autorità e comando degl' Imperadori Germanici; e però a tutto potere si studiavano di scuoterne il giogo, fempre dubitando, ch' essi meditassero la rovina della lor Libertà e Privilegi. Questi nel progresso del tempo accrebbero a disinifura la Fazione Guelfa, e fopra gli altri pontarono in fostenerla ed aumentarla CarCarlo I. Re di Napoli, e Sicilia, e i fuoi figli e nipoti, talche Se non era tolta loro dagli Aragonesi la Sicilia(il che molto indeboli le lor forze ) probabile è , che non fi foffe fottratta alcuna delle Città d'Italia al dominio d'essi, Terzo, ogni volta, che inforgevano dissensioni fra i Romani Pontefici, e gl' Imperadori, coloro, che professavano il partito Guelfo, o correvano ad unirsi coi Papi, o facilmente erano condotti a collegarfi con loro, conofcendo, che in seguitare chi avea tanta autorità entro e fuori d'Italia sino a poter deporre gl' Imperadori, potea facilmente avvantaggiare i propri interessi, e assodarsi nell'indipendenza, e abbattere la Fazione contraria. Peraltro non s' ha da credere, che i Papi sempre favoriffero i Guelfi, e ne fossero i Caporioni. Secondo che richiedeva il bisogno, e si trovava più utile, fomentavano effi quella Lega, e fe ne fervivano in lor prò e difesa. Ma qualora altre politiche ragioni, e la vista di maggior guadagno, o la paura di qualche danno, perorava in lor cuore; e i Guelfi stessi fi staccavano dai Papi, e i Papi dai (2) Guelfi . Nella steffa guisa anche nelle Città Libere le Famiglie Guelfe, se vi trovavano miglior conto, paffavano alla parte Ghibellina, e scambievolmente le Ghibelline alla Guelfa. Quarto, gran motivo era per molti a sposare il partito Ghibellino, e a sare uniti con gl' Imperadori, il trovarli spogliati de' loro antichi Feudi dalle Città Libere, o il timore continuo di restarne privi : sperando essi col patrocinio degli Augusi di conservare la lor dignità, o pure di ricuperaril perduto. Perciò non pochi de' Nobili, e particolamente i Marchesi, Conti, ed altri Vassalli, dipendenri una volta dai soli Imperadori o Re d'Italia, si truovano in que' tempi fautori del Ghibellinismo. Nella Vita di Ales-Tom.III.Par.I.

<sup>(2</sup> La Storia Ecclesiastica di que' funesti tempi si mostra, che molti si fingevano del partito della Chiesa, e poscia contro la Chiesa rivolgevano il loro temporale potere. Quindi da essi con tutta ragione i Papi si distaccavano. S.

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

111 fandro III. Papa Par, I. Tomo III. Rer. Ital. noi 'leggiamo, che Federigo I. Augusto cominciò ad avere per sospette le Città d'Italia. Unde factum est, quod de consilio Marchionum, atque Capitaneorum, qui erant Civitatibus odiosi, arces inexpugnabiles, & alias munitiones fortissimas in manibus suis recepit, & per Theutonicos fideliores sibi detineri, & diligentius custodiri fecit. Questo avvenne nell' an. 1165, tempo della fua maggior felicità Però quasi tutti i Baroni professavano la Fazion Ghibellina, anche prima che ne nascesse il nome; e per lo contrario la maggior parte delle Città libere feguitavano la Guelfa. Siccome abbiamo da Landolfo juniore Storico Milanese Tom. V. Rer. Ital. pag. 504. nell' anno 1118. il Popolo di Milano cozzava con Arrigo Quarto fra gli Augusti, e però per ordine della Corte di Roma era stato scomunicato da quell' Arcivescovo - Allora Marchiones et Comites Longobardiæ convenerunt Mediolani, ut ibi coram Episcopis suffraganeis et comprovincialibus explicarent Imperatoris innocentiam, et ipsum Imperatorem perducerent in Archiepiscopi et Episcoporum benevolentiam. Ecco come i Marchest e Conti della Lombardia si fecero tutti conoscere portati alla difesa dell' Imperadore. Che se alcun di essi si trovava di tal potenza, che nulla paventaffe delle Città Libere, tentando anch' egli di arrivare all'indipendenza, o pure ad un buono stato di autorità e Libertà, allora si collegava con esse Città, e imbrandiva l' armi contro dell' Imperadore : il che spezialmente vedemmo praticato da Obizzo Marchefe, da noi veduto in Lega colla Società de' Lombardi contro di Federigo I. Augusto. Ma coloro spezialmente si distinsero in favore degl' Imperadori, che nudrivano il defiderio di rendersi padroni della lor Patria, e di ottenere il Vicariato dagli Augusti, e di stendere il lor dominio sopra le confinanti Città. Furono tali Eccelino da Romama, Oberto Pelavicino Marchefe, Matteo, chiamato anche Maffeo Visconte, gli Scaligeri, i Carraresi ed altri . In quinto luogo , se alcuna delle possenti Città Guelfe minacciava di mettere il giogo alle vicine, altro ri-

pie-

DISSERT. CINQUANTESIMAPRIMA.

115

piego non avevano le Città inferiori di forze, che di arrolarsi nel partito de' Ghihellini, si per godere della Cefarea protezione, come per effere fovvenute da quel partito per difendere la propria Libertà. Prima che l'inclita Città di Milano fi fottoponesse all' Imperio de' Principi, avea professata nemicizia con gl'Imperadori, e allora i Pavefi, e Cremonefi stettero uniti ad essi Augufii. Fomentarono poscia i Milanesi la parte Guelta, e sinalmente tornarono al Ghibellinifino fotto i Visconti. Così il Popolo di Modena sovente aderi al partito de'Ghibellini, perchè i troppo potenti Bolognefi Guelfi erano dietro ad ingojar tutti i loro vicini. Per la stessa ragione anche i Pisani preferirono quasi sempre la Lega de' Ghibellini, perchè minacciati sempre dalla potenza ed avidità de'Fiorentini, per lo più seguaci della Fazione Guelfa. In questa guisa i men forti s' ajutavano contro i più forti colle aderenze e Leghe del contrario partito. Finalmente per dir tutto in poco, la prima ed ultima conclusione di tutti i pareri e configli politici sempre su,e sempre farà la pubblica Salute in primo luogo, e poi la pubblica Utilità, chiamata dai Satrapi Ragione di Stato, bella e buona Ragione, ma che fi suole stiracchiare a tutte le iniquità da chi studia in vece del Vangelo il Macchiavello. Per questo, tanto le Città, che i Principi anticamente abbracciavano ora il partito Guelfo ed ora il Ghibellino, reggendofi anche allora la gente coi medefimi principj, co' quali il Secolo nostro.

Nate pertanto, e dilatate per rovina dell' Italia queste detestabili Sette, spezialmente a' tempi di Federigo II. si videro alcune Città divise di sentimenti ed affetti; ed ora unite co' Romani Pontesici, ora con gl' Imperadori. Questo non bastò. Entrò anche la discordia tra le Famiglie, spezialmente Nobili, d'una stessa Citta, di modo che poche andavano esenti da questo pazzo entusiasmo. Anzi le medesime Famiglie giunsero a tanta frenesia, che talvolta i Padri professavano un partito, e si Figli un'altro, e l'un Fratello discordava dall'altro. Che s' avea dunque ad aspettare da tanta contrarietà di

H 2

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

umori, se non contese, esili, stragi, e una perdiciosa confusione nelle Città, ed anche la rovina di alcune ? In ognuna di effe Città l' un partito ambiva i principali Magiffrati, e voleva dar legge all'altro: il che produceva frequenti riffe e sconcerti. Si manipolavano perciò delle fegrete congiure, si veniva alle sedizioni, e a far pruova coll'armi di chi avesse più forza. Costume allora fu di occupare le piazze, e massimamente la maggiore; e chi teneva più forte, costrigneva i deboli a cedere, con avvenire, che i vinti o spontaneamente, o per forza uscivano dalla lor Patria ed erano forzati ad andarsene in esilio, ricoverandosi presso le Città del loro partito, coll' ajuto delle quali si studiavano di effere rimesfi in cafa, o di far guerra a' propri Concittadini. Se dalla fortuna erano fecondati i lor defideri, e gli avverfarj prima vincitori non poteano relistere, venivano ancor questi obbligati alla fuga, e a mutar Cielo. Frequenti per conseguente furono le guerre civili, e molte le Città, che videro or l' una or l'altra delle sue Fazioni abbattuta e fugiasca, e dal colmo della Signoria e ricchezza precipitate in un fondo di povertà e miserie. Chiunque oggidi legge tanta istabilità e confusion di allora, dee hen rigraziar Dio, che l'abbia riferbato a' tempi migliori. Guai non mancano gia, ma l'interna quiete fi gode . In mezzo dunque alle funeste diffensioni de' nostri Maggiori , la cura primaria e gli ordinari pensieri dell' una Fazione erano quelli di padroneggiare nelle Città, e di cacciarne l'altra. Anzi se veniva buon vento, moveano l'armi contro le vicine Città per obbligarle ad abbracciare il proprio partito, per sempre più fortificarlo. Se ne potrebbero recar molti esempli, ma qui non ho preso a tessere una Storia; e però basterà ai lettori di scorrere le Storie di Firenze per conoscere qual fosse vecchiamente il rito delle Città fazionarie. Grandi alcerto e continui furono gli studi della potente Repubblica Fiorentina, per lo più attaccata alla Setta de Guelfi, per abbattere la contraria, per incitare i Collegati, ed anche i Principi lontani a far fronte agl'

Imperadori. Non si può credere, quanto oro impiegasse in questo quell' industriosa ed accorta Nazione. Quello spezialmente, ch' essa operò, allorche ne' primi anni del Secolo XIV. calò in Italia I ottimo Re Arrigo VII. è da vedere in varie Storie da me date nella Raccolta Rer. Ital. Qui solamente accennerò alcune Carre da me pubblicate, in testimonio delle diligenze usate da essi Fiorentini e Bologneli per opporli al medelimo Re Arrigo, poscia Imperadore. Vedesi adunque un' Accordo fatto nel 1311. dalle Città di Bologna, Firenze, Lucca, e Siena , da Guido della Torre , e dai Fuorusciti Guelfi di Cremona, e Modena, con Giberto da Correggio, e i Nobili di Parma e Reggio, in cui questi ultimi si obbligano di cacciar fuori di Parma e Reggio gli Ilfiziali e il presidio di Arrigo Re de' Romani. Siccome si vede il Mandato del Configlio degli ottocento di Bologna per potere stabilir Leghe, e un' altro di Guido, Simone suo figlio , Olivieri , e Passerino tutti della Torre , ed altri Fuorusciti di Milano per lo stesso fine, e tre altri simili de' Fuorusciti di Modena, de' Parmigiani Intrinseci, e de Fuorusciri Reggiani. Fu cagione questa Lega, che nell'anno feguente 1312. Arrigo VII. non peranche coronato Imperadore, dopo di avere formato il processo contro di Giberto da Correggio, come fellone, e contro degli altri Popoli, che gli negavano ubbidienza, fulmino una fiera Sentenza in Pisa contro di esso Giberto, e Comuni di Firenze, Lucca, e Siena, la quale ho io data alla luce in fusidio della Storia di que' tempi . Di Bologna non parlò, perchè fù essa riguardata come Città Pontificia .

Buon Principe, e di Massime sommamente lodevolt fornito era Arrigo VII. ed allorche calò in Italia, sua intenzione su di quietar le tante dissensione e turbolenze insorte fra gl' Italiani, e di recar la pace a tutti, senza impegnarsi in parzialità veruna: del che abbismo più d'una tessimonianza nelle Storie del allora. Giunto inistatti a Milano, stabili la concordia fra i Torriani Guelfi, e i Visconti Chibellini con uno Strumento nel di 27. di

Dicembre del 1310. da me pubblicato; in cui troviamo nominati Galtone Arcivescovo di Milano, Pagano Vescovo di Padova, Guido, e tutte l'altre persone ben numerose della Famiglia della Torre, e Matteo Visconte co' fuoi figli e parenti dall'altra parte. Da li poscia a pochi giorni, cioè nel di 2. di Gennajo del 1.11. furono fatte alcune giunte e dichiarazioni alla medefima Pace, che parimente ho renduto pubbliche. Fu inoltre affai diversa nelle diverse Città la Civile discordia fra i Guelfi e Ghihellini . In alcune baftava il cacciar fuori la Fazione contraria, e il confiscare le loro facolta, risparmiando a tutto potere il sangue e le vite degli avversari. La qual moderazione a me sembrato è di ravvisare particolarmente nel Popolo di Genova; è quantunque non fempre fosse offervata questa tassa; pure non s'ha da negar questa lode a quella Città . Offervinsi gli Annali di Caffaro, e de' suoi Continuatori nella Raccolta Rer. Ital. ficcome ancor quelli dello Stella. Fu quella potente Città per lunghissimo tempo divisa in due Fazioni, ciascuna delle quali si studiava di abbattere l'opposta. Si veniva sovente alle mani, ma senza dimenticare, che lo sdegno, e la zuffa erano contro de' suoi, cioè de' figli della medefima Città, e congiunti bene spesso per sangue o per affinità. Odafi lo Stella all'anno 1394, nel Tom. XVII. Rer. Ital. Si reprobandi funt (così scrive egli) Januenses, quia tam de facili surgunt ad arma: eorum tamen est exprobatio mitiganda, quum his temporibus rato armorum strepitu scelus eveniat in ipsa Urbe . Absunt enim prædæ, homicidia, & adulteria, aliaque nefaria. Sed si qua in ipsius Civitatis loco interfectio accidit, sive præda , hæ raro , et contra valde paucos eveniunt . D'altro fare era in altre Città la rabbia de' fazionari. Non contenti d'avere spinti fuori della Patria gli emuli inferocivano contro i loro Palagi, Torri, e case, diroceandole fino da' fondamenti : la qual detestabil frenessa non poco sformò la bellezza di alcune Città. Ciò spezialmente avvenne in Firenze, Bologna, Cremona. per tatere di alcune altre . Famoso è poi quanto meditarono . rono una volta i Ghibellini fuorusati di Firenze. Da che ebbero effi nel 1260. a Monte Aperto data una gran rotta a' Guelfi dominanti in Firenze, e furono vincitori rientrati in quella Città, nullamen penfarono che di spianarla tutta, per levare da li innanzi quel ricovero al loro avversari. Poco mancò che non eseguissero si furiofa rifoluzione; ma si costantemente s' oppose Farinata degli Uberti, uomo faggio, che restò salva da quel furore Firenze. Non posso io qui astenermi dal rivelare, e detestare la pazzia de' nostri Maggiori. Poche si potranno mostrare delle Città allora Libere, le quali nel bollor di quelle Fazioni non usassero, come già diffi , di fmantellare le Cafe e i Palagi de Cittadini contrarj, che foccombevano, o non togliesse con equal rigore la vita a chi movea qualche sedizione, o commetteva omicidio. Truovo io questa pena sovente registrata negli antichi Statuti delle Città, e ne addurrò folamente per esempio quella di Modena. Come si legge ne' fuoi Statuti MSti, fatti l'anno 1275. fu decretato. Ut si quis per se vel per alium, Civem vel Comitatinum Mutinæ studiose interfecerit, in Banno perpetuali ponatur &c. Et omnia sua bona immobilia devastentur; mobilia, et jura omnia, et rationes ipsius perveniant ad hætedem defuncti, etiam immobilia, postquam devastata fuerinte, integre pro medietate debeant pervenire ad ejus heredes &c. Che i cani vadano in collera contro d' un faffo ad essi avventato ci sa ridere. Ma che uomini dotati di ragione, e come porta il dovere, e il bisogno, amatori della lor Patria, quando non possono esercitar la lor rabbia contro de' Cittadini nemici o pure colpevoli ed anche dopo aver loro tolta la vita, vadano ad incrudelire contro le case e stabili di essi: niuno potrà mai attribuirlo, se non ad un cieco surore. Non nocevano esti solamente agli avversari e malvagi, ma anche con tal determinazione spogliavano la propria Patria di tanti ornamenti e comodi ; e di case , che avrebbero potuto servire ad altri. Però non senza ragione Galvano Fiam. ma alla pag. 1041. del Tom. XII. Rer. Ital. sponendo le devoti usanze introdotte dai Visconti In Milano, così Criveva: Sexta Lex est, quod domus exhannitorum feu. proditorum non destruantur. Imo pro communi utilicate ferventur : quod hacienus non fiebat ; imo quasi pro nihilo ad terram projiciebantur: quod miro modo Civitatem deturpabat, et manifestam infamiam inducebat. Anche Matteo Villani nel Lib. IX. Cap. 55. deteffava questa brutale usanza, che nelle sue Prediche avea lodato Fra Jacopo Buffolari, allora quafi Rettore del Popolo di Pavia, nomo certamente per tal cagione indegno di lode, anzi nè pure a' fnoi tempi esente dal biasimo de' migliori. Ma quello, diceva il Villani d'effo Frate, che più parea suo nome d'errore nel cospetto di tutti, erano le rovine de' nobili edifici di que' di Beccheria, e d'altri notabili Cittadini, che li fequivano, mostrando, che l'abbattere il nido agli uomini rei , era meritorio : quasi come se peccassero le case : che è stolta cosa , tuttoche per mala osservanza tutto giorno s' infegna queste cofe .

Finalmente ci furono di coloro, che non altrimenti, anzi più rigorofamente infierirono contro de' propri Cittadini di contraria Fazione, che contro degli stranieri nemici. A questa brutta lode aspirarono fra gli altri i miei Modenesi, usati a perseguitare fino all'ultimo eccidio i lor competitori, allorchè qui la Setta Ghibellina, appellata la parte de Grasolfi, e la Guelfa, chiamata degli Aigoni o Aginoni, con implacabil' odio gareggiavano fra loro. E furono ben' antiche tali Fazioni nella nostra Città e Distretto, cioè anche prima che faltaffero fuora i funesti nomi de' Guelfi e Ghibellini . Truovasi menzione di esse negli Atti MSti del Comune di Modena, da me dati alla luce. Vedesi dunque il giuramento, che nell'anno 1185. Recfores Procerum es Valvasorum Mutinæ protestarono di mantener pace fra loro e di stare sub Restoribus Civitatis Mutinæ. Poscia il Laudo proferito dai Confoli di Modena nel 1188. trai Fregnanesi, appellati Gualandelli, e gli Aginoni, per pacificarli fra loro, Tuttavia in si fatto fludio, non dirò di discordia, ma di crudeltà, il Popolo di Bologna fupe-

...

fuperò di molto quella di Modena. Quivi la Fazione de Geremii del partito Guelto, opposta all'altra de Lambertacci attaccata al Ghibellino, nell'Anno 1274. per attestato di Ricobaldo Autore contemporaneo, venne all' armi contro degli emuli, e dopo non poche uccifioni ed încendi li forzò a falvarsi colla fuga . Non bastò a' vinci tori di aver cacciata in efilio la parte contraria : nè pur volle sofferire, che trovasse pace ed ospizio in altre amiche Città, e colle preghiere, e colle minacce fece congedarla di là. Così in Genova i Mascherati professarono la Fazione Ghibellina, i Rampini la Guelfa. In Arezzo i Guelfi furono chiamati la Parte Verde, i Ghibellini i Secchi . Così in Bologna dipoi forfero due Fazioni , cioè la Scacchefe, e la Maltraversa, che presero il nome dall' Arme o Insegne di due potenti Famiglie. E in Pisa i Pergolini e i Raspanti lunga nemicizia mantennero . Ma queste ultime, ed altre simili altrove furono più tosto parzialità e contese di Famiglie, che sette di Guelfi e Ghibellini. Tornando ora al proposito, dico, che negli Statuti del Popolo di Ferrara nel 1274. fotto Obizzo Marchefe d' Este, su fatto decreto: Ut quicumque bannitus fuerit a Civitate Bononie, sive sit pro parte Lambertaccia, sive Gibellina, sia licenziato, o cacciato dalla Città e distretto di Ferrara . Perchè gl'Imolesi , Faen. tini, e Forlivesi aveano accolto i Lambertacci, nè si rifolvevano a cacciarli, fu loro intimata guerra dai Bolognesi, i quali dopo avere ricuperata Imola, misero anche l'affedio a Faenza. Nell'anno feguente venuti. alle mani i Geremii dominanti in Bologna co' Fuorusciti Lambertacci, ne riportarono una buona rotta, e lasciarono il Carroccio in potere degli avversarj . Poscia rimessi in forze; di nuovo tentarono la fortuna contro de' Lambertacci e Forlivest, e qualche migliajo di Guelfi Bolognesi restò sul campo, talchè la Città di Bologna, che dianzi facea la padrona fopra quasi tutta la Romagna troppo apertamente cominciò a calare dal colmo del suo splendore e potenza. Quello, che per esempio ho rapportato de' Bolognesi, avvenue auche ad altre Città,

le quali per cagion delle loro interne discordie, gran perdita fecero della lor dignità e opulenza, o pure si videro spogliate della Libertà. Infelici tempi invero ne' quali niuna quasi delle Città godeva un'intera quiete, e sempre si svegliavano guerre o co' Popoli vicini per cagion delle Sette nemiche, o fra gli stessi cittadini; ed or l'una, ed ora l'altra parte era forzata ad andarsene ramingà, e niuno mai poteva promettersi di vivere sicu-

ro nel proprio nido .

Ma oramai parmi di udire, chi m' interroghi : Non v'era egli alcuna via o ragione di frenar tanto furore ed entuliasmo de' Popoli? Mancava forse zelo, e voce in que' tempi ai Vescovi, e altre persone Religiose: suffidio, che non mai tanto che allora fu necessario a placar gli animi si turbati de' Cittadini ? Certamente non si rallentò mai nell' uno e nell' altro Clero la premura della concordia", e tutta la cura di rimettere la pace nè dal canto loro ommessa fu diligenza e sperimento alcuno di quei che somministra la Religione, la Carità, e la facra Eloquenza. Ma troppo erano infatuati e guafli gli animi della gente . Talvolta riusciva a' Religiosi di calmare gli fdegni, e di stabilire con patti e cerimo. nie solenni la pace fra le parti, siccome avvenne in Modena nel 1233. perchè, siccome abbiamo dai vecchi Annali di questa Città nel Tom. XI. Rer. Ital. Factæ fuefunt paces Mutinensium, mediante Fraire Gerardo Ordinis Minorum, et omnes quacumque de caussa a Communi Mutinæ banniti reversi sunt , præter quinque . Ma da li a poco andò in fascio tutto l' accordo . Sovente ancora allorche erano per venire a battaglia i Cittadini fra loro, saltava fuori il Vescovo e il Clero colle Croci, e colle facre Reliquie, e quetava per allora la frenesia dell' impazzito Popolo, ma non giugneva a smorzare affatto il fuoco, che restando coperto sotto le ceneri, tornava dopo qualche tempo a divampare . Cose grandi fece nel Secolo XIII. Fra Giovanni da Vicenza dell' Ordine de' Prédicatori per iffabilir pace fra i Popoli della Marca Trevifana Bolognefi ed altri di Lombardia Ne

par-

parlano Rolandino, la Miscella Bolognese, ed altre Croniche. Ho io dato alla luce il Laudo proferito in quella occasione, cioè nell' Anno 1233. dal medesimo Fra Giovanni, fomministratomi dai Conti Monticelli di Crema, Eranfi raunati in una Campagna tre miglia lungi da Verona i Popoli delle Città Verona, Mantua, Brixia, Padue, et Vincentia cum Carrocciis, et Travifani, Veneti , Bononienses , Ferrarienses , et de diversis partibus in maxima quantitate gentium cum Infigniis et vexillis . A questa mirabil' affemblea di Popoli, per dare maggior credito e fermezza all'accordo, era concorfa una mano di Vescovi, descritti in quello Strumento, cioè Præsentibus Dominis Jacobo Veronensi, Fratre Gualla Brixiensi , Guidotto Mantuano , Henrico Bononiensi. Guillelmo Mutinenfi, Nicolao Regienfi, Tifio Tarvifino. Manfredo Vicentino; et Nicolao Paduano, Episcopis. Pronunziò Fra Giovanni la Pace e concordia fra que Popoli, fulminò terribili Scomuniche contro chi la rompesse. Ma che? non andò molto, che da ogni parte fi tornò alla primiera confusione. Lo stesso avvenne in tante altre Città, dove le Paci erano di un giorno, la Discordia di Mesi e Anni: cotanto inviperite, e portate al tumulto e alla vendetta erano le Fazioni, e incapaci di quiete e di perdonare . Vedi nel Tom, IX, Rer. Ital. ciò, che operò Jacopo da Varagine Arcivescovo di Ge-, nova nell' anno 1295, per mettere fine alla fiera fciffura de' Cittadini, e come presto la Pace stabilita con tante fatiche si sciolse in sumo. Non senza dolore debbo io qui ricordare, che in questa forta di pazzia sopra molte altre Città fi fegnalò quella di Modena . Nell' Anno 1284 .. le tante sedizioni e omicidi fra' Cittadini aveano ridotta questa discorde Città in un miserabile stato. Niun buon' ufizio aveano lasciato indietro i fedeli suoi Collegati Parmigiani per quetare un turbine, che minacciava di peggie. Ma fulle prime ne pure si vollero udire î Ioro Ambasciatori . Aggiunsero i Parmigiani ai propri anche quei di Bologna, e finalmente con tanti argani fi fermò il loro furore, interpostosi anche il Vescovo col Cle-

Clero e colle facre Reliquie, nel Palazzo del Comune. fu folennemente compiuta e gridata la Pace. Ma paffati pochi giorni più rabbiofa che mai tornò la discordia. di maniera che il Popolo di Modena, oggidi umanissimo. ed unito con pio legame di amore e pace, dee ben maravigliar i di trovare i fuoi Antenati si afpri fra loro . e si offinati nelle diffentioni e vendette, che infelicemente in questo detestabil vanto andarono innanzi a quasi tutte l'altre Città di Lombardia . Però non fenza ragione fi tirarono addoffo la taccia loro data dall' Anonimo Autore della Storia di Parma nel Tom. IX. Rer. Ital. fcrivendo egli all' Anno 1307. In Civitate Mutina, qua semper fuit in his partibus Lombardiæ exordium motionum : & novitatum origo, ex antiquis odiis partium, scilicet Guelfæ et Gibellinæ, multæ novitates fuerunt. Nam Mutinenses non valentes simul quiescere, se noviter diviserunt &c.

Di sopra notai, che da queste Diaboliche Sette indebolite e lacerate non poche Città, o rimasero preda
delle vicine più potenti, o si trovarono forzate a ricercare, o a prendere per sorza un Padrone, con perdera
l'antica loro Libertà. Spontaneamente nel Secolo XIII.
la Città di Ferrara si sottopose al placido Governo de'
Marchesi d'Este (3). Volontaria eziandio su la dedizione del Popolo di Modena nel 1288, ad Obizzo Marchese
Estense: dal qual'esempio commossi i Reggiani, anch'
esti nell'anno 1290, elessero lo stesso Principe per loro
Padrone. Cioè niun'altro più esticace rimedio trovato
su da vari Popoli, per terminare una volta le lor funesse
e esercabili dissensioni, che di scegliere un Principe,

<sup>(3)</sup> Nelle Prefazioni del to. 6. e. 7. degli Annali è stato inserito ciò che basta per dilucidar questo spontaneamente sottoporsi ad altro Principe, come se l'essersi Ferrara vendicata in libertà, e l'essersi poscia divisa in fazioni avesse cancellati i Diritti della S. Sede. Vedansi i luoghi citati. Io già mi protestai di sopra, che non volevo rittoccar questo punto (not. 3. alla Dissert. 48.) C.

sotto la cui possanza e prudenza tutti si contenessero in dovere, e mantenessero la Pace. Allora è ottimo configlio il mutare la Libertà in Servitù, che la Libertà mena alla rovina la Repubblica. Non importa ora cercare. come tant' altre allora ascendessero al Principato. Basta folamente dire, che quasi niuna delle Città d' Italia si può contare, la quale una volta o spontaneamente o per forza non passasse in potere di qualche giusto Signore, o di alcun Tiranno: effetto delle maledette Sette (4) finqui descritte. Benchè nè pur così molti impararono a quetarfi. Animi così pregni di passioni non sapeano sofferire nè la Libertà , nè la Servitù . Però appena si presentava qualche occasione, che si formavano tumulti e sedizioni, e cacciati i primi Signori, o altri se ne prendeva, o si tornava alla Liberta, più dannosa talvolta della precedente, Furonvi ancora delle Città, nelle quali si alte radici avea formato l'entusiasmo delle Sette, e degli odj, che nè pur sotto i Principi questo cessò, continuando come prima le nemicizie e vicendevoli stragi. Pubblicai nel Tomo XVI. Rer. Ital. il Diario Bergamasco del Castelli. Era da molti anni quella Città sottoposta ai Principi Visconti Signori di Milano, e d'altre non poche Città. Pure si offervi, che a queste calamità fu fottoposto quel Popolo anche circa l' anno 1400. di maniera che essa Città era in total rovina, allorchè nel 1428. passò sotto il dominio della Repubblica di Venezia .

Del resto potrebbe tessere una lunga Storia, chi prendesse ex professo a descrivere tutte le detestabili azioni, ammazzamenti, mutazioni di dominj, e il slusso e rislusso, e varia fortuna di queste pazze e crudeli Fazioni. Altro io non aggiugnerò, se non che in esse compariva anche il Ridicolo. Cioè l'una Setta portava le sue bandiere, le sue vestr, il cappuccio o cappello di-

<sup>(4)</sup> Ai Guelfi considerati come difensori de giusti diritti della Chiesa, ciascun vede, che per se non conviene l'infame titolo di Setta maledetta S.

verso dall' altra. Avresse distinto un Guelso dal Ghibellino dal colore e forma delle vesti, dalla maniera varia de' capelli o sciolti, o legati in trecce, e dalla formola del faluto, e fino da certi riti in tagliare il pane, e piegare il tovagliuolo. Si stese largamente ed infieri per qualitutta l'Italia questa contagiosa discordia nel Secolo XIII. e XIV. e non ne andò esente nè pure il principio del Secolo XV. Ho pubblicato una Lettera della Repubblica Fiorentina, scritta nell' Anno 1406. a Pandolfo Malatesta Signore di Brescia, dove si leggono quefie parole: , Nos hinc curabimus favore divi Numinis . " nedum Gibellinæ Factionis reliquias extinguere, & .. Pisanam Urbem sub ditione nostra in honorem & glo-" riam Guelfi nominis confervare. Cavete proditiones Gibellinorum. Nolite credere blanditiis eorum. Sint " vobis suspecta Gibellinorum colloquia, quæ numquam effe poffunt nisi fraudibus plena & insidiis. Ubi traattur de confirmatione & utilitate Guelforum , fa-, cite quod post factum non contingat vos dicere : Non " putavi &c. " Ma dopo quel tempo cominciò a venir meno quella funestissima peste, o sia perchè stabiliti molti e potenti Principati in Italia, forzarono i Popoli a fottoporfial volere di un folo; o perchè gli uomini ayvedutifi della stoltizia di tali passioni, cominciarono una volta a tornare in se stessi. Quel Secolo, è vero. abbondò anch' effo di molte guerre, ma nulla si operò fotto nome o pretesto delle Fazioni suddette . Solamente ritennero esse piede in alcune private Famiglie . tanto che in fine cessarono affatto, e ne resta la memoria nelle fole Storie. Tuttavia Giacomo Filippo da Bergamo nel Lib. XV. della sua Cronica, descrivendo l'origine de' Guelfi, e le incredibili calamità, che ne provennero, aggiugne : Et utinam faltem noftris temporibus extineta fuiffent. Così egli circa l'anno 1503. ne in ciò saprei contraddirgli, Sembra bensì difficile a credersi ciò, che narra il Ghirardacci nella Storia di Bologna all'anno 1227. parlando di queste Fazioni, con dire: Pefie veramente orribile, e fuoco inestinguibile, che in dandanno e rovina di tante misere Città, e di tante nobili Famiglie, ancora non è interamente estinta. Scriveva il Ghirardacci le sue Storie nel 1596, nel qual tempo è da flupire, come in Bologna restatiero reliquie di tali Serte, quando tanti anni prima non più s'udiva il loro: nome per Italia. Fulvio Azzari nelle sue Storie MSte della Chiefa di Reggio attesta anch' egli, che in quella Citta nè pure nel 1510, erano estinte; ma nou dice già, che ne duraffe alcuna al fuo tempo. Del resto abbondano anche i nostri di di pubbliche e private calamità, perchè non andrà mai esente dalle spine l'abitazion terrene dei mortali. Ma fon da dire lievi i presenti mali in confronto dei prodotti dal pestilente contagio de' Guelfi e Ghibellini, e dobbiam rallegrarci coll' età nostra, perchè quantunque non manchino guerre, e queste perniciosissime a' paesi, pure l' interna pace e concordia regna fra i Cittadini in tutte le Città d' Italia, e l' amore (voglia Dio, che non anche tappo in alcuna) è succeduto agli antichi odj .

### DISSERTAZIONE CINQUANTESIMA SEGONDA

Del Governo, e della Divisione de' Nobili e della Plebe nelle Città Libere.

N quali calamità precipitaffe l'Italia, per la deplorabili nafcita e progresso pertinace delle Fazioni Guelfa e Ghibellina, l'ho fatto brevemente conoscere nella precedente Dissertazione. Ma non è in questo solo ristretta la ferie de' malanni. che lungamente affissero le nostre contrade. Se ne aggiunse un'altro, il quale se non si dissus dappertutto al pari delle Sette suddette, pure malamente sconcertò ed affisse non poche Città. Voglio dire lo scisma insorto fra i Nobili e la Plebe. Dissicilmente ci possima trattenere da ll'osservare un miscuglio di frenessa o pazzia ne' Guelsi e Ghibellini, al vedere, che proposta la concordia si pubblica che privata, sedotti da una vana passione e pazzialità, svegliaro.

no è fomentarono tante riffe e guerre in rovina propria. e della lor Patria, gareggiando fra loro per nomi vani, e pulla considerando alle volte, se per giusta ed utile causa spendessero la roba, il sangue e la vita. Ma quei semi di discordia, che divisero i Patrizi dai Plebei, ebbero origine dalla voglia di dominare, o dal non voler sofferire d' essere troppo dominati. Imperocchè avendo i Popoli di molte Città Italiane presa la forma di Repubblica, accadde in alcune, che l' Ordine de' Nobili, più fmoderatamente di quel che conveniva, trattava, anzi sprezzava e conculcava la Plebe, tirando a se tutti quasi gli Ufizi, e l'intero Governo. Per lo contrario la Plebe, cioè gli Artefici, e il basso volgo, col numero e forza de' quali si facevano le guerre, mal volentieri sofferendo d'effere così spesso aggravata co' tributi, e nelle spedizioni militari, e di non partecipare de' pubblici onori, e di esfere fin vilipesa dalla superbia de' Grandi, prorompendo in sedizion, sovente niuno sforzo tralasciò per ridurre in sua mano il Governo, e abbassare o deprimere affatto, chi niun riguardo avea per loro. E veramente, come è noto agli Eruditi, se non le stesse appunto, almen fimili cagioni e doglianze, nel maggior vigore della Repubblica Romana, eccitarono più volte la discordia fra i Magnati, e la Plebe di Roma, di modo che i Patrizi furono obbligati almeno a partire il comando, o a tollerare i Tribuni della Plebe armati di un'ampia autorità, e talvolta ancora a foccombere : del che s' ha da consultare la Storia Romana . Non dubito io punto, che gli esempli di quella si potente e celebratissima Repubblica, come obvii ne' Secoli stessi dell' ignoranza, cadesfero sotto gli occhi di alcuno del Popolo, e servissero a muovere gli animi e le forze popolari contro il corpo de' Nobili . E allorchè parlo di Popolo , intendo chiunque non era in grado di Nobiltà, e tutta la Plebe, benchè si truovi, chi distingue la Plebe dal Popolo. Ma quand anche fossero mancati esempli, altri simoli o giusti, o ingiusti, non mancarono talvolta al volgo facilmente mobile per correre all' armi, e cer-

DISSERT, CINQUANTESIMASECONDA. car di occupare le briglie del Reggimento. Ne' primi tempi, ne' quali riuscì a parecchie Città d' Italia di metterfi in uno flato di Libertà, con fottrarsi all'autorità secolare de' Conti o de' Vescovi (il che comiaciò nel Secolo IX.), io non truovo ben' espresso, qual porzione di autorità si comunicasse al Popolo in quelle nascenti Repubbliche. Certamente il più del comando apparteneva allora ai Vescovi, e a' Nobili. Nel Monasterio di Polirone efifte una Carta dell'anno 1126, che contiene una lite inforta fra l' Abate, e la Città o sia Repubblica di Mantova . Finem fecerunt i Cittadini all' Abate, cioè i cinque Consoli della Città, e gli Arimanni, i nomi de' quali sono ivi registrati Gli Arimanni, dei quali parlai nella D'ffert. XIII. pare, che costituiffero l' Ordine de' Nobili, i quali spezialmente in Mantova governassero il Pubblico. Ma nè pure di qui si può ricavare, se affatto ne fosse esclusa la Plebe . Peraltro possiam credere, che per lo più nell' istituzion delle Repubbliche ottenesse anche il Popolo qualche parte nel Governo. Servirà di testimonio, e questo ben riguardevole, Ottone Vescovo di Frisinga nel Lib. II. Cap. 13. de Gest. Frider. Scrive egli, che de' Confali nelle Città Libere, come fupremi regolatori del Comune, alcuni erano eletti dal CorpoPopolare.Quumque tres inter eos ( cioè gl'Italiani ) Or. dines, idest Capitaneorum, Valvassorum, & Plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam, non de uno, sed de singulis prædicti Consules eliguntur, neve ad dominandi libidinem prorumpant, singulis pene annis variantur. Anzi si praticava lo stesso anche suori d' Italia, apparendo ciò da una Carta di Raguli dell' anno 1044. che ho data alla luca, dove il Confole cum omnes pariter Nobiles atque Ignabiles restituisce alcuni Beni a Pietro Abate del Monasterio di Santa Maria de Lacroma.

Nel Secolo stesso Undecimo cominció a pullulare la discordia sira l'Ordine Nobile, e il Popolare: male che proruppe in guerre, e durò in qualche luogo, finchè lo stato delle Città si converti in Monarchia. E i primi, che diedero questo brutto esempio al resto d'Italia dopo Tom. III. Part. I. • I'an-

l'anno Millesimo della nostra Era, furono i Milanesi, Ouivi circa l'anno 1401. inforse un fiero odio, e poi guerra, fra la Plebe e i Militi con tal furore, che effi Nobili dovettero uscir di Città: dopo di che affistiti da più Popoli amici vennero ad affediar Milano. Sotto nome di Militi erano compresi i Vassi o Vassalli, cioè coloro, che teneano Feudo dal Re, o dall' Arcivescovo di Milano, e però in vece di Vaffallo fi truova nelle antiche memorie Miles . Nel progresso del tempo il nome di Milite fu trasportato anche a tutti i Nobili, sia perchè effi bene spesso godevano qualche Feudo, o erano Cavalieri. Allorchè i Militi s' oppongono al Popolo, non s'ha da esprimere tal voce per Soldati. Negli Statuti MSti di Ferrara dell' anno 1208. si legge: Qui affaltum fecerit (in guerra) et non percufferit, solvat pro banno Communi, si fuerit Capitaneus, viginti Libras Ferrarinorum ; Valvaffor , vel Milex , decem ; homo Popularis quinque Libras . Ecco uguagliati i Vavassori ai Militi . benchè gli uni fossero diversi dagli altri. Ora circa l'anno 1040. s' accese l' odio e la guerra civile fra i Milanesi, come narra Arnolfo Storico di quella Città Lib. II. Cap. 18. nel Tomo IV. Rer. Ital. colle feguenti parole: Pacatis rebus omnibus, intestinum jurgium, bellumque civile succedit, adeo exsecrandum et lacrymabile, ut nieter innumeras bellorum clades immutatus sit status Urbis et Ecclesia. Factum est autem, ut privato inter se jurgio Plebejus quidam graviter cæderetur a Milite . Unde Plebs dedignanter commota, repente adversum Milites in arma consurgit. Inde fomes pullulat odiorum, et partium fiunt juramenta quamplurima. Poscia aggiugue, che un certo Lanzone dell' Ordine de' Militi fi congiunse colla Plebe . Hoe indignata cetera Nobilitas , partim tamen suorum amore fidelium, Militibus sese consociat. Quì col nome di Militi fon disegnati i Vavassori, cioè quei che riconoscevano qualche Feudo dai Vassi, o fia Vaffalli Maggiori, chiamati Capitanei, e volgarmente Cattanei. Seguita Arnolfo a descrivere una fanguinosa battaglia fatta fra loro, la ritirata de' Nobili

DISSERT. CINQUANTESIMASEDONDA.

fuori della Città, e poi l'affedio da effi posto a Milano. Per tre anni terribil guerra fu fra gl'inviperiti Cittadini . nè avrebbero data posa allo sdegno , se spediti alcuni Inviati da Arrigo fra gl' Imperadori Secondo, non avessero intimata la Tregua, a cui tenne poi dietro una buona Pace. Vien diffusamente descritta questa grave discordia, que fuit inter Capitaneos et Valvassores ex parte una, et Populum Mediolanensem ex altera . da Landolfo feniore, Scrittor anch' effo di quel Secolo. nel Tomo IV. Rer. Ital. confessando, che il Popolo di Milano aspramente e con superbia trattato dai Capitani e Vavassori. finalmente ab illorum dominio sese defendere ac liberare disposuisse, et adversus Majores pro Libertate acquirenda fuisse præliatum. Con quai patti e condizioni si stabiliffe quella concordia, e qual parte ottenesse da li innanzi nel Governo la Plebe, essendosi perdute le antiche memorie dei Milanesi, non si sa.

Non una forte di Governo stabilmente si conservò una volta nelle Città Libere d'Italia, ma di tre differenti spezie di Governo or l'una or l'altra si praticò . L' Aristocratico fu de' foli Nobili, con esclusione della Plebe, come tuttavia si osserva nelle Repubbliche di Venezia, Genova, e Lucca. Il Democratico del folo Popolo, esclusi i Nobili, come sovente avvenne in Siena. e talvolta anche in Genova, Bologna &c. Il Misto composto di Nobili e Popolari, con dividere fra loro gli Ufizi: il che si offervo non rade volte per quasi tutte le Libere Città, L' Italia, e la Grecia anticamente diedero esempli di questi tre Governi. Bernardino di Corio, a cui dobbiamo molti monumenti della Repubblica Milanese, che altronde non si possono sperare, scrive nella Parte Prima della Storia di Milano, che nell'agno 1101. fi contavano tre Dominj in Milano. Era il primo dell' Arcivescovo, il quale godeva autorità e diritto sopra la vita dei Nobili privilegiati dagl' Imperadori, e il diritto della Zecca, e della pubblica Stadera. Stento io però a credere, che fino a quell' anno duraffe tanta autorità negli Arcivescovi di Milano . Molto prima si l'aveano avuto, ed anche efercitato. Il Secondo era quello del Podefià, che dall' Arcivescovo riceveva il Jus gladii. Ancor questo può appartenere a' tempi più antichì dell' anno 1101. Il terzo Dominio confifteva ne' Consoli. de' quali uno si chiamava Judex Communis, o sia della Comunita, Questi al dire d'esso Corio, reggevano tutta la Città, ed erano colla voce del Popolo, cioè di cento Artefici a nome di tutto il Popolo, eletti dall' Ordine de' Nobili . Passa poi a dire nel 1198. era diviso in quattro Magistrati, cioè Il Popolo graffo, come Mercatanti, o altri uomini mediocri, quali desideravano di quiescere, ed inclinavano al reggimento dei Duchi. Il secondo reggimento fu la Credenza di Santo Ambrogio . Questi erano i Mecanici, come Macellai, Fornari, Calzolari, e simili, i quali per difenderst dalle contumelie ed estorsioni, che di continuo ricevevano dai Nobili fecero un Tribuno per loro Difensore, il quale fu Drudo Marcellino, uomo di grande animo, e gli fiatuirono cento Libre di Terzoli in ciafcun' anno per iftipendio fuo . E da quelli nominati de' Botaci comperarono una Torie, la quale fino ai nostri giorni si nomina della Credenza . Etra loro fecero Consoli e Giudici, e tutti questi Artisti portavano una balgana bianca e nera. Il tergo reggimento fu quello di Motta, i quali a petizione sua elessero Rainero de' Cotti . Il quarto reggimento fu la parte de' Cattanii e Valvaffori , i quali fi governavano fotto dell' Arcivefcovo, e afferivano costoro, che anticamente il Dominio di Milano, tanto temporale, quanto spirituale, apparteneva al Prefule della Città . E quefia parte de' Nobili furono le infrascritte famiglie, cioè Visconti, Landriani &c. Ma come ciascuno può presentire, dovea effere un Regno cotanto diviso soggetto a molti incomodi, einfatti ne fegui una strepitosa discordia, a cui si proccurò di mettere fine nel 1205. Perciocchè, come scrive il medesimo Corio, I Nobili della Repubblica Milanese fecero accordo con quei della Credenza, proccurando Lantelmo di Landriano, e in esso si compromisero, acciò provvedesse del reggimento comune. Non ebDISSERT. CINQUANTESIMASECONDA. 133

ebbe tal provvisione quel successo, che i buoni desideravano, e però, totti via i Consoli, si tornò di nuovo ad eleggere un Podestà annuale, in cui, e ne' Minstri suoi si trasserirono i diritti del Principato. Nè pure in tal forma si potè stabilire la pubblica tranquillità, essendosi per attestato del medesimo Storico nell'anno 1219, fra' Nobili e Plehei rinovata l'antica sedizione; con ciò sosse che i Cattanj e Valvassori tenevano dalla parte dell' Arcivescovo. E Principe della guerra su costituito Otto Mandello. L'altra parte era il Popolo e Credenza, e per suo Capo elessero Ardigetto Marcellino. E però nel suffeguente anno 1226. richiedendo Federigo II. d'essere coronato dai Milanesi, trovò bensì il partito de' Nobili ubbidiente ai suoi voleri; ma la Plebe d'accordo col Coneiglio di Credenza s'oppose, ed egli non potè

ottenere l'intento fuo .

Fermiamoci ora qui per cercare, che cosa fosse una volta la Credenza, e il Configlio di Credenza. Il Corio: come poco fa abbiam veduto, penfa, che questo nome denotaffe la Fazione de' Plebei, cioè la maffa de' più bassi Artefici, che congregata sormasse il Consiglio di Credenza. Di questo parere surono ancora Tristano Calchi, Gian-Antonio Castiglione, l'Osio, ed altri Storici Milanesi . Sembra, che il Sigonio si lasciasse condurre dal Corio nella medelima sentenza, scrivendo egli nel Lib. VII. de Regno Ital. all'anno 995. dopo aver narrata l' iffituzione de' Capitani e Valvassori : Reliqui vero, qui Artes opificiaque tractarunt, novo se Credentia nomine appellarunt. Poscia nel Principio del Lib. X. annovera tre Configlj nelle Città Libere, cioè lo Speciale , il Generale , e quello della Credenza . Appena G può negare, che una volta l'unione degli Artefici Milanesi assumesse il nome di Credenza, perchè Galvano dalla Fiamma nel Manip. Flor. Cap. 134. scriffe circa il 340. che fotto Ottone I. o III. (o pure più verisimilmente molto più tardi ) si formarono in Milano due Ordini o Fazioni del Popolo. Gli uni, ne Pleheji videren . tur , se dixerunt esse Motta . Sed Artistæ disti sunt Cre-

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

dentia, sicut Carnifices, Furnarii, Caligarii, Sutores Fabri , Lanistæ , Speciarii , Cæmentarii , & similes . A questo fonte probabilmente han bevuto il Calchi . il Corio, ed altri. Ma io non lascio di dubitare, che il Fiamma, Scrittore poco peraltro accurato, ci abbia delufi, e che avendo trovato ne' vecchi monumenti la Credenza del Popolo o dell' Arti, abbia ciò preso per l' Afsemblea di tutti i più vili Artefici . Lasciamolo andare, e attendiamo noi più tosto a indagare cose veramente significasse negli antichi tempi la voce Credenza . Nient" altro denotava effa fe non Segreto, come giudiciofamente avvertirono gli Autori del Vocabolario della Crusca, con citare vari esempli ricavati dal Boccaccio, da Giovanni Villani, e da altri. Di qua venne Giurar la Credenza, Promettere la Credenza, Tener Credenza, ed altre simili frasi presso gli Scrittori Italiani dopo il Secolo XI, o perchè qualche segreto Credebatur alicui, cioè si confidava ad alcuno; o perchè si credeva alla fede, e onoratezza altrui. E forse tal voce venne dall' uso della Lingua antica, trovandofi nella Legge IX. Longobardica del Re Pipino homines credentes, cioè persone degne di fede . Così presso i Franzesi Creditarii erano appellati i meritevoli, che un si sidasse della loro onestà. E nella Cronica MSta di Milano, da me più volte citata, legge: Consules Credentiæ sic dicti, quia erant viri Creditivi & fide digni . S'ha dunque a sapere , che in qualfivoglia Repubblica d'Italia v'era il Configlio Genesale, composto di tutti i Nobilio popolari, che aveano diritto al Governo della Città. Talvolta non a cento, ma a mille persone ascendeva il numero de' componenti questo Configlio, nella cui autorità era posto il supremo comando. Ma perciocchè negli affari politici tanto di guerra che di pace occorrono sovente delle materie, che esigono di effere trattate con gran cautela e segretezza; e se fossero portate al Consiglio Generale, difficil cosa sarebbe, che tante teste e voieri si venissero ad accordare insieme; e che inoltre comunicato l'affare a tante persone, si potesse custodire il segreto, mancando il quale,

DISSERT. CINQUANTESIMASECONDA. 1

le, ne verrebbe grave danno alla Repubblica: perciò ogni ben regolata Città folita fu di coffituire un Configlio minore, formato di pochi, ma scelti e migliori membri dell' università, a cui si rimettevano le segrete risoluzioni del Governo, eseguendosi poi quello, che dal voto dei più restava determinato. Questo secondo Configlio si appellava il Configlio di Credenza, cioè il Segreto; perchè chiunque entrava in questo, si obbligava di non rivelare i punti, che ivi si trattavano, o fi risolvevano. Però non so io comprendere, come Galvano Fiamma, il Corio, ed altri chiamaffero Credenza tutta la massa degli Artesici ed Operaj. Certo è bensì. che in qualfivoglia Governo, fosse di Nobili, o di Popolari, la Credenza riguardava quel Configlio, dove fi trattavano i più delicati negozi del Publico, bifognofi di un rigorofo filenzio. Oggidi noi chiamiamo questo il Consiglio segreto, di cui niuna Repubblica, e niun Principe è privo, sia esso stabile, o secondo le Leggi e le occasioni si vada mutando. Per conseguente dubito io. se il Fiamma, ed altri suoi seguaci, e il Du-Cange nel Gloffario, ci abbiano dato la vera idea e fignificato della parola Credenza.

Odanfi gli Annali di Padova da me pubblicati nel Tom. VIII. pag. 387. Rer. Ital. Quivi all 'anno 1293. G legge: In principio præsentis guerræ per Consilium, & Commune Paduæ (cioè pel Configlio Maggiore, o sia Generale) electi fuerunt duodecim Sapientes , qui Sapientes a Credentia dicebantur, & in guerra ista merum. & mistum imperium habebant , & tantum quindicim diebus in dicto officio permanebant, & peractis quindicim diebus, proponebatur ad Majus Consilium Communis Paduæ, utrum prædicti Sapientes deberent fequentibus quindicim diebus in prædicto officio permanere. Nè mi si mostrerà oggi Repubblica veruna, che non si serva dello stesso metodo; perchè niun difficile affare, che esiga segreto, speditezza, ed improvvisi consigli, ripieghi, e rimedi, fi potrebbe compiere, quando l'autorità dell' imperio non si riducesse a pochi, e alle più saggie

reste della Repubblica. L' Aulico Ticinense nel cap. 13. delle Lodi di Pavia ( Tom. XI. Rer. Ital. ), descrivendo il Governo della sua Città, così scrive: In Civitate funt quidam paucissimi per Commune Sapientes electi, per quos omnia ardua & secreta negotia pertractantur, qui per certum campanæ sonum vocantur. Ecco il Configlio. che anticamente fi chiamava della Credenza . Post illos funt alii plures, per quos tractantur negotia non tam ardua , & ii dicuntur Centum . Et si per alium dissimilem fonum vocantur, ii funt Mille . Postremo quum debet totus Populus convocari, fit alius diversus sonus. Premesse tali notizie, facilmente s'intende ciò, che voglia dire Ottone Morena nella Storia di Lodi pag. 961. del Tom. VI. Rer. Ital. dove scrive, che alcuni Lodigiani venuti dalla Corte dell' Imperadore riferirono l' operato da loro Consulum Consilio, aliorumque Sapientum de Laude, qui Credentiam Consulum jurarant. Ecco che folamente i Confoli e i Savi della Città, che aveano giurato il fegreto, intervennero a quel Configlio. Più fotto egli rammenta Consules & Sapientes, qui de Credentia fuerunt. Altrove dice, che gli Ambasciatori Cremonesi venuti a Lodi . Consilium ac totam Laudensium Credentiam convocasse: cioè il Consiglio segreto. Ma affinchè più evidentemente comparifca la forza della voce Credenza, ecco le parole dello Statuto MSto Modenele dell' anno 1327. Juret Miles Potestatis, quod Credentias ipsius Potestatis & Communis Mutinæ perpetuo tenebit, et nemini pandet. Cioè ciascun Podessa seco menava due Milisi, chiamati Compagni, o Assessori, l'uno de' quali fotto il Podestà amministrava la Giustizia Civile e Criminale, el'altro l'Armi per eseguir le risoluzioni d'esso Podestà. Nel suddetto Libro degli Statuti Modenesi v'ha una Rubrica de puniendo pandentes Credentias colle seguenti parole: Si aliqua tractarentur, ordinarentur, vel fierent per Dominum Potestatem vel Sapientes Super eliquo facto seu negotio, et imposita esset Credentia de prædictis, et aliquis panderet alicui, vel in aliquo referret , quæ ordingta essent : Dominus Potestas habeat liberum

# DISSERT. CINQUANTESIMASECONDA. 137

rum arbitrium inquirendi et puniendi etc. Così pegli Statuti di Bologna Lib. V. Rubrica v'ha De pana propalan. tis aliquam Credentiam sibi impositam per Regimina Civitatis Benoniæ. E negli Statuti MSti di Ferrara del 1264. dove è il giuramento del Popolo di Ferrara al Marcheie Obizzo d' Efte, fi legge : Et omnes Credentias a Domino Marchione, vel ab ipsius Capitaneis mihi commissas, celatos habebo &c. Di più nel Lib I. Rubr. 8. d' essi Statuti si veggono assegnate secento Lire di Ferrarini , quæ per duos bonos & legales viros , electos per Consilium Parvum Credentie, teneantur expendi in munimine Castri Adriani . Ho finalmente pubblicato un' Atto dell' Archivio del Comune di Modena, spettante all' anno 1254. Due Podestà reggevano allora Modena : cofiume offervato anche in altre Città, perchè l'uno era eletto dall' Ordine de' Nobili, e l'altro dalla Plebe: oppure i' uno dalla Fazion Guelfa, e l'altro dalla Ghibellina. Non andavano d'accordo Castellano di Andalà, e Rambertino di Matteo nel governo di Modena, e però il Consiglio di Credenza feee loro sapere, qualiter propter eorum difcordiam Civitas et Commune Mutinæ erat in malo fentu etc. laonde li configliava o di camminar con armonia, o di rinunziare all' uffizio.

Torniamo ora al nostro argomento. Sopita bensi, particolarmente nel Secolo XII. ma non mai estinta su in Milano la gara fra i Nobili e il Popolo, affettando tanto l'una che l'altra parte di tener le redini del Governo. Finalmente nell'anno 1257, scoppiò in un fiero incendie il nascoso suoco. Podesta per l'Ordine Nobile era Paolo da Soresina, per quello della Plebe Martino dalla Torre. Furono amendue essiliati; ma il Torriano rompendo i confini se ne tornò in Città, e colla sua Fazione s'impadronì di tutto. Ecco ciò, che Stefanardo lasciò scrit-

to nel fuo Poema Tom. IX. Rer. Ital.

Dantur adversis Ducibus confinia: jussis Contemtis repetit Populi fed mænia Prætor Fefiinus, vicosque capit. Non obviat ullus, Son riferiti questi fatti da Tristano Calchi e dal Sigonio

all' anno 1257. E il Corio circa l'anno 1240. fcrive, che Pagano dalla Torre era flato dichiarato Capitano e Difenfore del Popolo, come apparisce dal suo Epitassio inciso nell' anno 1241, in marmo, e che Martino della Torre ottenne il medesimo impiego. Sappiamo poi di certo, che nell'anno 1259, effendo rimafte per cura de' Torria. ni sventate le mine e le Leghe segrete de Nobili con Eccelino da Romano, furobbligata la Nobiltà a ritirarfi da Milano: mutazione, che produffe un pieno Popolar Governo in quella Città. Ma che dico io di Governo del Popolo ? Già tutto inclinava alla Monarchia . I Torriani divenuti Capitani d'esso Popolo, a poco a poco divennero anche Sianori, non già dinome, ma di fatti. e fondarono una specie di Principato, di modo che per testimonianza del Calchi all' anno 1259. Credentiam Populi ( cioè , per quanto io credo , il Configlio fegreto . che dianzi avea tutta la balia), in totum sustulerint. negotiaque publica pro arbitrio administrarint. Seguirono dipoi varie più che civili guerre fra il Popolo dominante nella Città ed Nobili fuorusciti, descritte da Stefanardo Autore contemporaneo : finchè nell'anno 1277, riportata da Ottone Visconte Arcivescovo di Milano una vittoria, ed uccisio presi i più de' Torriani. tornarono i Nobili alla Patria, e fu istituito un nuovo Governo, in cui le prime parti furono ad effi date, ma lasciato anche il suo luogo al Popolo. Andò allora sì fattamente crescendo la potenza de' Visconti, che a poco a poco Matteo il Grande si fece Signore. Fu egli fra pochi anni abbattuto, ma rimesso in patria da Arrigo VII. andò poi formando i fondamenti alla nota fortuna de' Principi suoi Discendenti, essendosi quetate tante gare fra i Nobili e il Popolo con foggettarfi tutti ad un folo : avvenimento, a cui le più di quelle Repubbliche furono in fine condotte. E qui convien ricordarsi di un costume di quei tempi . Cioè quello, che una delle principali Città Libere operava, ferviva di esempio all'altre per tentarlo ed imitarlo. Da un Documento, che ho pubblicato qui sotto nella Differt, LXI, apparisce, che anche

DISSERT. CINQUANTESIMASECONDA.

chenella Città di Reggio il Popolo era in rotta coi Nobili; perchè in quell' anno Gualtieri Arcivescovo di Ravenna fi portò colà pro pace inter Reginos Cives & Capitaneos componenda. Ma Firenze in particolare ficcome Città affai fornita di cervelli acuti, e facili alle mutazioni, se si eccettua Genova sua eguale, andò forse inpanzi a tutte l'altre nella volubilità de' Cittadini . Abbiamo da Ricordano Malaspina nel cap. 141. della Storia Fiorentina, che in quella Città nell'anno 1250 la Plebe cominciò ad alzare il capo : per non poter sofferire la gravezza de' tributi imposti dai Nobili Ghibellini. Perciò fatta una fedizione, levarono la Signoria al Podestà, ch' era allora in Firenze; tutti gli Ufiziali rinovarono: e ciò fatto fenza contrasto, feciono Popolo: e con certi nuovi ordini e Statuti elefsero Capitano di lo. polo Messer Uberto da Lueca; e fu il primo Capitano di Firenze . E feciono dodici Anziani di Popolo , due per Sesto, i quali guidavano il Fopolo, e consigliavano detto Capitano. Divifero poscia in vari battaglioni la milizia della Città e del Contado: in una parola, affunfero l' intero Governo della Repubblica. Mercatanti ed Artigiani erano coloro, che formavano le Leggi, che eleggevano il Podestà, e gli altri Magistrati, e riferbavano per se la maggior parte delle cariche e degli onordel Pubblico. Ammettevansi bensi anche dei Nobili ai vari impieghi, massimamente della Milizia; ma erano anch' effi fottoposti al Popolo, siccome anche lo stesso Podestà, il quale con gli Anziani esercitava la Signoria ed autorità sopra tutti . Confessa Ricordano, che tal Governo torno in gran bene della Città di Firenze, e camminando di concerto i Cittadini tanto negli affari, politici, che in quei della guerra, godè allora quella Città un felicissimo stato, e massimamente per l'esatta cura della Giuffizia. Gli Uberti ed altri potenti, ficcome vogliofi di ricuperar l'ufato dominio, e fempre macchinanti delle novità, abbattuti dall'infuriato Popolo, furono obbligati ad abbandonar la Patria. Ma per pochi anni durò in Firenze questa invidiabil tranquillità e

concordia. E ciò perchè nel 1260, i Guelfi regnanti in effa Città, ebbero una fiera rotta dai Senesi, e da un rinforzo di gente, che i Nobili Fiorentini fuorusciti ottennero con grand' arte dal Re Manfredi, e tornarono a governar quella Città effi Nobili Ghibellini . Poscia effendo riuscito a Carlo d' Angiò di conquistare i Regni di Napoli e Sicilia, l'ajuto da lui prestato alla Fazion Guelfa di Toscana, servi nell' anno 1266, a rimettere in dominio il Popolo di Firenze: con che s' istituì nuova forma di Governo, in cui ebbero parte i Nobili, ma più la Plebe. Tornate poscia in casa le Famiglie Ghibelline, nè pure a queste fu negata la participazion degli onori ed impieghi della Repubblica. Tedierei facilmente i Lettori, se volessi accennar l'altre mutazioni succedute in Firenze per la maniera del Reggimento; perciocchè ora i Nobili ebbero il di fopra, ma più fovente i Popolari, che noi con severissime Leggi mettevano in briglia, e gastigavano la prepotenza della Nobiltà. Ora cacciati dalla Patria tutti i Magnati, fecero poi guerra alla Patria: del che abbiamo non pochi esempli; ed ora uniti însieme i due Ordini concordemente regolarono le cose. Vedemmo parimente, che il Popolo di Firenze si elesse un particolar Magistrato, appellato Capitano del Popolo, acciocche facesse fronte alla forza de' Nobili, fomigliante in qualche guisa al Tribuno della Plebe, che ne' vecchi Secoli fu voluto per forza dalla Plebe Romana. Altrettanto avvenne in Genova nell' anno 1256. Tempo fu ancora, in cui gli Artefici minori, e la Plebe più vile si separò dai Mercatanti e Popolari più ricchi, chiamati allora il Popolo grasso, e di ciò più di un' esempio ci vien fomministrato dalla Storia di Genova, Bologna, Siena, Piacenza, e d'altre Città, dove non mancarono somiglianti malattie, e prevalse bene spesso il Governo Popolare. Famosa su in Firenze la sedizione e il Reggimento de Ciompi, cioè della canaglia Plebea. mell' Anno 1378.

La Fazion del Popolo, o fia l'Ordine Popolare era principalmente formata de Mercatanti, Artigiani, ed Ope-

DISSERT. CINQUANTESIMASECONDA. Operaj della Città. Ogni Arte avea il fuo Tribuno o Gonfaloniere, che fotto la fua bandiera alle occationi raccoglieva tutti gli uomini in effa descritti. Vario fu il numero dell' Arti nelle diverse Città. In qualche Luogo ' l' Arti Maggiori godevano la principal parte del Governo, come in Firenze, dove poi s'aggiunsero anche l'Arti Minori . Fra-le Maggiori il primo luogo si dava ai Giudici ( così erano appellati i Dottori del nostro tempo ), e i Notaj . Il secondo ai Mercatanti de Panni Franzesi . Il terzo ai Campfori , appellati oggidi Banchieri . L' altre Arti Maggiori si formavano dagli Artefici di panni di lana, dagli Speziali e Droghieri, dai Lavoratori di drappi di feta, dai Merciari, e finalmente dai Pellicciaj, che una volta gran negozio facevano di questa merce . Le Arti Minori confistevano in Beccaj, Fabbri, Calzolari , Carminatori , Pizzicagnoli , Sartori , Stracciaruoli , Barbieri , Fornaj &c. Sempre ci fono state queste Arti, ma ne' Secoli barbarici prima del 1100. non apparisce che formassero Corpi. A me par verisimile, che le Repubbliche d'Italia nel loro nascere, e vie più allorche furono adulte, imparassero molti de' costumi de' vecchi Romani e Greci, e fra gli akri quello di formar varj Collegi d'Artefici. Plutarco offervò, che Numa Pompilio Artium divisionem excogitavit, Tibicinum, Aurificum , Fabrum , Tinetorum , Sutorum , Cerdonum , Fabrum arariorum, & Figulorum. Reliquas vero Artes in unum redigens, unum ex his Collegium instituit . Anche Alessandro Severo Augusto per testimonianza di Lampridio, formò in Roma i Corpi, cioè le Società e i Collegi degli Artisti, e di la poi venne il nome de' Corporati nel Codice Teodosiano, e presso altri antichi

Scrittori . (1) Rinovarono dunque gl' Italiani questo co-

flu-

<sup>(1)</sup> E' un gan salto da Numa a' tempi di Severo Alessandro, simili Collegj in Roma dopo Numa ebbero grandi vicende, aboliti e rimessi più volte, ma non tutti egualmente, nè co' medesimi privilegj, prima sotto i Re-

### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

fume. Ed allorchè o si temeva di qualche tumulto o sedizione nella Città, o succedeva infatti qualche movimento, ogni Artista prese l' armi correva al Gonsalone e Gonfaloniere della propria Arte, gridando tutti: Vivano l' Arti e il Popolo, Abbiamo dall' Aulico Ticinense nel Tom, XI. Rer. Ital. che questi Collegi dell' Arti erano anche chiamati Paratica : dal che si può ricavare, che non fosse presso gl' Italiani Paraticum lo stesso che Paragium, come sembra aver creduto il Du-Cange. Questi Paratici, feguita a dire esso Aulico, habent sua Statu ta , corumque fingula eligunt Consules suos , & Seniores . quos Antianos appellant, & aliquem de Sapientibus & Majoribus patronum habent, cui de certo salario providetur . Così nell' anno 1250, come scrive Galvano Fiam. ma nel Manip. Flor. Cap. 203. Tom. XI. Rer. Ital. Mar tinus de la Turre juravit Anzianariam & Dominium Credentiæ & Paraticorum Mediolani . Cioè fu egli eletto Capo e Condottiere del Popolo di Milano contro la Fazione de' Nobili. Truovasi fatta menzione de' Paratici anche in una Carta Perrarese del 1208, nella Differtazione XXX. Così nella Cronica Milanefe MSta, che tengo presso dime, 6 legge: Nobiles, idest Catanei & Valvasores, non sustinentes, quod Paratici eligerent Consules , hoc jus ad fe converterunt .

Finalmente questi medesimi Artisti erano i Direttori della Pace e della Guerra; stabilivano Leghe coi Vicini; e talora non permettevano, che alcuno de' Nobili, o almen dei più potenti, sosse ammesso ai Magistrati. Che sdegno e rabbia da un tal rigore si svegliasse alle volte nel cuore della Nobiltà, anche tacendol'io, ognun sel può sigurare. Però per rientrare a parte del Governo, o per occuparlo tutto, continuamente i Nobili

dipoi a' tempi della Repubblica, c finalmente sotto gli Imperadori, alcuni de' quali, come Claudio e Trajano, niente li favorirono, altri assai. Veggasi la bella Disesettazione dell' Heineccio de Collegiis, et corporibus opificum. M.

## DISSERT. CINQUANTESIMASECONDA. 143

bili formavano delle mine, ora con felice, ed ora con infelice successo. E qui accade una singolarità, che non si dee lasciare sotto filenzio. Cioè allorchè i Nobili an-Gofamente aspiravano ai pubblici Ufizi ed onori, nè altra via fcorgevano per ottenere l'intento loro, non pochi di effi usarono di fare scrivere il loro nome nelle steffe Arti (il che per lo più non era vietato), e così annoverati fra gli Artisti divenivano capaci de' pubblici impiechi, riuscendo poi loro con questa dimostrazion d'amore e di slima per la Plebe di padroneggiare sopra i suoi Padroni . Si vergognerebbero forse i Nobili de' nostri tempi di abbaffarsi cotanto : ma non erano si delicati quei de' vecchi tempi: il loro discendere era un gradino per ascendere più alto. Ecco ciò, che nell'anno 1306. decretò la Repubblica di Modena, che a guisa d'altre non poche Città fi governava allora a Popolo. Quilibet de societate Populi Mutinæ scriptus in aliqua vel aliquibus Professionibus, Arte, vel Artibus approbatis per Commune Mutinæ, possit & debeat solummodo habere & admitti ad Officium, beneficium, et ad electionem Defenforum . Vexilliferri , et cujuslibet alterius Officii , beneficii . & honoris Communis et Populi Mutinæ . Et si quis non exercet ( vedi quì difegnati i Nobili ), eligat unam . in qua esse velit, et pro illa folummodo possit habere dicta Officia et beneficia. Et postquam unam elegerit, posten variare non possit, nec aliam eligere &c. Così avvenne in alcune Città, e particolarmente in Milano, che i No. bili entrando nella fazion Popolare, a poco a poco s'impadronirono del Governo, ed anche arrivarono al Principato nella lor Patria . Non s'incontrano facilmente nelle Storie e negli Archivi gli esempli di tale usanza; perchè forse increscerebbe ai moderni di vedere i loro Antenati, benchè ornati de' fregi della Nobiltà, scritti nel ruolo dell' Arti, e talvolta vili, senza rislettere, che non per questo allora perdeva la Nobiltà chi n' era in possesso. Ma io, trovandomi in Genova, osfervai, che i più nobili Cittadini di quella nobilissima Città si faceano una volta registrare nel Catalogo dell' Arti, per

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

partecipare anch' effi del Governo Popolare allora dominante. Trovai inoltre ne' Commenti di Benvenuto da Imola fopra Dante, efistenti nella Biblioteca Estense, due Strumenti del 1203. satti in Bologna, dove son menzionate Societas Bechariorum, cioè de' Macellari o Beccaj, e Sbararum (forse Legnajuoli) che sacevano le Sbarre per Giostre o Tornei, o pure aveano incombenza di sbarrare le strade in tempi di sedizione. A tali Società si veggono ascritti dei Nobili, e spezialmente due di una Famiglia, che da alcuni Secoli gareggia colle più illustri non solo di Bologna, ma anche di Italia. Ma questo nulla pregiudica al loro splendore. Erano in

quell' Arti, ma non esercitavano quell' Arti.

Hassi ora da osservare, che quantunque non si possa negare, che molti comodi e beni talora provennero dal Reggimento Popolare : tuttavia certo è altresì , che non lievi incomodi se ne provarono una volta; perché non è atto abbastanza il Popolo ignorante e rozzo, e nulla pratico del Politico Governo, e sovente soggetto a torbide passioni, di prendere sagge risoluzioni ne' grandi affarì; e massimamente se interviene a' consigli la matta seccia del Popolo, e dalla pluralità de' voti dipende la determinazion delle cose. Quanto sia facile il Volgo alle dissensioni, non occorre ch' io lo rammenti. Però Ferreto Storico Vicentino nel Lib. III. della fua Cronica Tom. IX. Rer. Ital. riguardò la gente Plebea, e i vili Artigiani. come inetti al pubblico Reggimento, anzi li detestò come troppo perniciosi. Merita d'essere qui riferito ciò, ch' egli scriffe della guerra imprudentemente mossa dal Popolo Padovano ai Veneziani. Ad hæc plehiscita, così egli parla, vocati funt Plehis Magifiratus, et inanis Populi multitudo, qui velut aftuans dictabat impetus, fieri prorfus densis vocibus clamitabant . Nempe vesana eft Vulgi latrantis opinio, quum imperite judicium profert de rebus incognitis. Quid enim huic cum Virtute, eum Prudentia ? Quid temperatum aut forte eft ? Vendant Opi. fices, emantque merces sordidas. Fabri incudes feriant, et ceteri illiberglium cultores Artium sua lucra provideant.

## DISSERT'. CINQUANTESIMASECONDA.

deant : non se gravibus optimisque Viris , quoties de Virzute agitur, fiolidi inferant; quod non intelligunt, discutere nolint; nec velut putant, in bonum effe fateantur. Così Ferreto scriveva circa il 1330. ben consapevole colla sperienza di quel che s'abbia a promettere ne' pubblici maneggi, e negli affari di gran momento, dall' ignoranza e temerità della pazza Plehe. Anche Albertino Mussato, contemporaneo di Ferreto, nel Lib. II. Rub. 2. de Geft. Italic. nel riferire ridotto il Governo di Padova nel Popolo, scrive: Ad Tribunos quidem, quos Gaftaldiones vocitabant, omnia publica privataque judicia transtulere , et hi omnes Opifices erant , et qui fordidis commerciis volutabantur . Hi forenses , publicasque caussas, fedentes, applaudentibus, hortantibufque Gibolengorum Demagogis, audiebant, judicioque gloriantes finiebant . Ne' medelimi tempi , per quanto io vo conjetturando, fiorì Fra Jacopo da Genova dell' Ordine de Predicatori, il quale scrisse un Libro, conservato nella Biblioteca Estense, de Ludo Schachorum, o pure de Moribus hominum. Quivi nel Lib. II. Cap. 1. così scrive : Populares discant suis officiis et Artibus intendere. Consilia vero et Civitatis regimen, ac bellorum ordinem , Nobilibus permittant tractare . Qualiter enim sciret consulere Popularis, qui numquam studuit circa consilia? Quale dabit consilium, qui adhuc ignorat naturam rei, super qua consilium est habendum? Vacent ergo et intendant officiis aut ministeriis, quibus sunt apti etc. Ma si potrebbe dire: Adunque il Popolar Governo farà flato un Caos, giacchè entravano a configliare, anzi prevalevano ne' configli teste si fatte, prive non poche fiate di discernimento e ragione, con doversi ubbidire ai loro giudizi e sentenze. Adagio di grazia. Comunque accadessero talvolta disordini in un Consiglio Generale, doye i favi, e di gran lunga più numerosi gl'ignoranti Cittadini concorrevano; pure dal Minor Configlio, cioè di Credenza, o Segreto, in cui si trattavano e risolvevano i più importanti affari della Repubblica, per lo più non procedevano incomodi tali; Tom.III.Part.I.

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

perchè questo era formato dal Podesta, e Capitano del Popolo, personaggi quati sempre scelti fra i più avveduti e prudenti. Costume ancora fu, che a tutte le deliberazioni, massimamente degli affari scabros, interveniffero gli Anziani o Savi, eletti per la lor Prudenza e oporatezza dal Popolo, de' quali anche nel Governo Aristocratico sempre su fatta singolare stima ed uso . Perciò anticamente la Laurea Dottorale era affaissimo prezzata, e gli stessi Nobili con particolar cura attendevano allo studio delle Leggi per poscia addottorarsi : perchè così erano poi più facilmente ammessi agl'intimi Consigli della Repubblica, e gloriofa cofa riputavano essi di effere chiamati Dottori e Cavalieri . La sperienza nondimeno sempre mostrò, che meglio si governarono le Città, quando i foli Nobili, o pure i Nobili e il Popolo con animi concordi e podestà temperata regolarono gli affari. Certamente esaminato il Governo de' foli Nobili. o del folo Popolo, fi troverà per lo più effersi raccolti maggiori frutti di faviezza e felicità dal Reggimento de' primi, che dall' altro. S' introdusse ancora in que' tempi il costume, che quantunque andassero d' accordo Nobili e Popolari nel Governo della Repubblica, pure non vi si ammettevano que' Nobili, che in potenza andavano innanzi agli altri . Imperocchè temevano troppo, che non restasse assai libertà a' voti e alle deliberazioni de' Cittadini. fe si concedeva qualche autorità ne' Configli a persone, che abbondavano di ricchezze, d'amici, e dipendenti, e però di superbia. Per questo si escludevano dal Configlio, come spezialmente apparisce dagli Atti antichi della Città di Modena, dove fono espressamente nominate le Famiglie più potenti, che non doveano aver parte nel Governo. Lo freffo fu praticato in Brescia nel 1330. come scriffe Iacopo Malvezzi nella Cronica di quella Città Tom. XIV. Rer. Italic. Nè mancavano in altre Città esempli di somigliante cautela.

### DISSERTAZIONE CINQUANTESIMATERZA.

Della Istituzione de' Cavalieri, e dell' Iasegne, che noi chiamiamo Arme.

RA i costumi de' Secoli barbarici, uno, particolarmente allora in gran credito, ci si presenta, ma che da gran tempo è andato in disuso, e che solamente fa bella comparía nella Storia d'allora. Voglio dire l' istituzione de' Militi, ora appellati Cavalieri. Già vedemmo nella Differt. XXVI. che spezialmente presso gli Italiani fi dava il nome di Militi ai foldati, che militavano a cavallo nelle guerre, laddove i chiamati oggidi Fanti, e Soldati a piè, erano appellati Pedites, e da taluno Plebeji Milites. Ma fotto altro fignificato, e di lunga mano più nobile, fu adoperato il vocabolo di Miles, cioè a difegnar que' Nobili, che con alcune particolari cerimonie venivano ornati del cingolo Militare. L'origine di questa Milizia, Cavalleria detta da' nostri Scrittori, si dee ricercare ne' Popoli Settentrionali, le innumerabili Schiere de' quali , Goti , Longobardi , Franchi, e Germani, impadronitesi dell'Italia, in queste Provincie introdussero i loro costumi. L'antichissimo e diligentissimo pittore de' costumi de' Popoli della Germania Tacito al Cap. 13. scriffe : Arma sumere non ante cuiquam moris, quam Civitas suffecturum probaveris. Tum in ipso Concilio vel Principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto frameaque juvenem ornant . Hæc apud illos toga, hic primus juventæ honos: ante hoc domus pars videntur, mox Reipublica. Ecco con qual folennità usaffero una volta que' Popoli d'effere per la prima volta ammessi all'onore della Milizia, cioè all' esercizio che più decoroso di tutti era tenuto fra loro. Nazione Germanica, per attestato ancora del medesimo Tacito, fu quella de' Longobardi, e però costume era fra loro, che i Figli de' Re, non dal Padre, ma da un Re d'altra Nazione fossero promossi al grado della Cavalleria. Racconta Paolo Diacono Lib. I. Cap. 23. de K 2

Gest, Langobard. che desiderando i Longobardi, che il Re loro Ardoino tenesse seco a tavola Alboino suo figlio. effo Re rispose: Se hoc facere minime posse, ne ritum gentis infringeret. Scitis enim, inquit, non esse apud nos consuetudinem, ut Regis cum patre filius prandeat. nisi prius a Rege gentis exteræ arma suscipiat . Nè pure i Franchi, Nazione anch' esti Germanica, cignevano la fnada ai figli de' Re fenza la pompa di alcuni riti, L'Autore della Vita di Lodovico Pio Augusto all'anno 701. Scrive : Patri Regi Rex Ludovicus Ingelheim occurrit . indeque Renesburg cum co abiit; ibique ense jam appetens adolescentiæ tempora accinetus est . Ciascuno può comprendere, farsi dallo Storico menzione di tal fatto, perchè esso era una funzione di momento, e che si eseguiva con molta folennità. Per la stessa ragione l'Anonimo Salernitano ne' Paralipomeni da me pubblicati nella Parte II. del Tomo II. Rer. Ital. Cap. 80. scriffe, che Sicone Fanciullo, figlio di Siconolfo Principe di Salerno, per alcuni anni dimorò nella Corte di Lodovico II. Augusto. Sed dum adolescens factus fuisset; ex more ipsi iam dictus Rex arma donavit, atque cum honore Salernum misit. Dice ex more, perchè radicato era il costume, che i figli delle persone illustri per la prima volta ricevessero l'armi dalle mani de' Re e de' Principi, che loro le donavano. Dare l' Armi lo stesso era che crear Milite, o sia Cavaliere. Trovando noi menzione ne' vecchi tempi del Cingolo militare, non altro fignifica che la Spada cinta ai fianchi delle persone ammesse all'onore della Milizia. Più volte si truova menzione di questo nel Codice Teodofiano; ma allora aveva un fignificato più largo, perchè abbracciava tutti i Soldati tanto a cavallo, che a piedi. Non così fu ne' Secoli barbarici. Nella Vita di Santo Autperto Abate del Volturno ai tempi di Carlo Magno, fi legge, che Plurimi ex Aula Regia Militiæ eingulum deponentes in sancto proposito Religionis ei adheserunt .

Ma particolarmente dopo il Secolo Decimo il nome e l' onore del cingolo Militare fu riferbato ai foli Nobili,

## DISSERT. CINQUANTESIMATERZA.

e la funzione di conferirlo divenne ancora più speciosa per alcuni riti. Il tempo in cui i Giovani illustri arrivavano a confeguir questo decoro, fu nelle spedizion militari, o in qualche solennità e festa ne' tempi di pace. Imperocchè quanto più riguardevole fu il Principe o Capitano, che facea Cavaliere un Novizio, e quanto più memorabile era il Luogo e tempo, in cui fi compartiva l' onore della Cavalleria, tanta maggior gloria e riputazione ne ridondava fopra que' nuovi Cavalieri . Si riputavano poscia fortunati, ed onorati più degli altri coloro, che poteano in qualche fatto d' armi effere promossi a questo onore. Perciò i Giovani delle Case nobili volavano alla guerra per isperanza di far comparire il lor valore in qualche impresa, e conseguire in tal maniera, come premio la Cavalleria. Prima dunque di tal promozione, essi nelle Armate erano chiamati Scudieri, in Latino Armigeri, Scutiferi, e Scutarii, la qual diversità di nome si dee ben'offervare per intendere gli Storici, de'quali fovente si truovano menzionati nelle guerre Milites & Scutarii, cioè i Cavalieri, e Scudieri, Non parlo qui degli Scudieri gregari ed ignobili , perchè ciascun Cavaliere costumava di menar seco uno o più Scudieri, che gli portavano lo scudo e la lancia, per consegnargliela, allorche veniva il tempo delle zuffe. Scudieri tali non erano semplici spettatori in occasion delle battaglie, ma anch' effi colla spada o con altre armi allora combattevano. Di costoro penso, che si tratti negli Statuti del Popolo di Verona dell' anno 1228. al Cap. 183. dove fi legge: Item prohibebo, ne quis deferat lanceam vel lanzonem, nec hastam acutam, vel paratam ad ponendum intus ferrum lanceæ vel lanzonis, vel arcum baleflum cum pilotis & sagittis, per Civitatem vel ejus districtum, nisi sit Miles, vel ejus Scutifer, cum vadit cum domino suo sine fraude, qui possit portare lanceam . Anche i Principi guidavano feco gli Scudieri, certamente Nobili. Ruggieri, poscia Conte di Sicilia, come abbiamo da Gaufredo Malatesta nel Lib. II. Cap.4. della Storia Siciliana Tom. V. Rer. Ital. inermis , exce-

pto elupeo solo, et ense quo accinetus erat una notte andava spiando certi siti della Sicilia: Armiger namque cum armis subsequebatur. Incontratosi ail'improvviso co' nemici , per longum ducens ab Armigero arma recipere. solo ense super eos irruit. Parlo dunque degli Scudieri nobilmente nati, che si accompagnavano co' Principi, Capitani, o altri illustri Cavalieri, e loro servivano con portar il loro Scudo e la Lancia, finchè colle pruove del valore e della servitù si dimostrassero degni di conseguir le insegne, ed armi della Cavalleria. Armigeri honorarii alle volte fono appellati per distinzione dai Plebei. Landolfo da San Paolo nella Vita di Santo Arialdo presso il Puricelli così scrive: Iisdem temporibus (cioè circa l'anno 1060.) Herlembaldus de Cottis, frater Landulphi, a Hierosolymis redierat, Miles factus. Era stato a militare in Terra santa. Truovasi anche menzione più antica di sì fatti Militi in un Diploma di Ottone III. Augusto, pubblicato dal Campi nel Tomo I. pag. 493. della Storia Ecclesiastica di Piacenza . Esso è un Privilegio conceduto nell' anno 980. da Ottone III. a Lanfranco ed Obizzo de' Brachiforti, i quali, dic'egli, cum nos hodie ante in Missarum folemniis in Ecclesia Sancia Brigida Milites novos creaverimus, deceatque ipsos uti novos Milites nova nostrorum beneficiorum largitione prærogativa lætari &c. Ma quel Diploma per tutti i versi si scuopre un' impostura; si perchè Ottone ivi attesta d'avere sperimentata la fedeltà ne' Nobili Brachiforti in nostris exercitibus, quos tam contra Latinos, quam contra Gracos exercuimus ( il che non suffiste), e maggiormente perchè il Diploma si dice dato XV. Kalendas Decembris. Anno Incarnationis Domini DCCCCLXXXIX. Indictione Prima; Anno Domini Ottonis Tertii, Imperii ejus Quinto. Chi sa che Ottone III. fu dichiarato Imperadore folamente nel 006. fubito intende, di che farina sia questo Documento.

Allora dunque, che si stava in procinto di venire a qualche battaglia o pericoloso cimento, o che dopo il constitto s' era riportata vittoria, si conferiva ai nobili

Scu-

### DISSERT. CINQUANTESIMATERZA.

Scudieri l'opore della Cavalleria, o per incitarli a combattere virilmente, o per premio di aver combattuto. Non già a tutti alla rinfusa, ma a chi godeva il pregio di maggior nobiltà, o più era in grazia del Principe, o s' era fegnalato in qualche fatto d'armi; fe pure qualche firaordinario cafo non apriva la porta ad ognuno. Fulcherio Carnotense nel Lib. II. Cap. 2. della Storia Gerofolimitana scrive: Monente Rege, quicumque potuit. de Armigero suo Militem fecit . Per testimonianza ancora di Domenico da Gravina Tomo XII. Rerum Italicarum pag. 649. essendo stata concertata una giornata campale fra Lodovico Principe di Taranto, che fu pofcia Re di Napoli, e gli Ungari nell'anno 1350. Plurimi Neapolitani Nobiles , filii Nobilium Militum occa. sione faciendi prælii , eidem Domino Ludovico honorem Militiæ postularunt : ut quum Nobiles sint , si aliquem corum deficere contingat in prælio fama vel nomen Militiæ sibi restet, ut moris est fellicorum. Ut autem unusquisque dictorum Nobilium ad committendum prælium animosior je demonstret, spopondit, et placuit dicto. rum Nobilium petitio sibi facta . Et eodem die zona Mili. tiæ decoravit nobilissimos Juvenes feptingentos et ultra. Sarà sembrata questa una prodigalità a chi sapeva la moderazione de' tempi precedenti. Furono anche tali Scudieri appellati Domicelli, in Italiano Donzelli, la maggior parte discendenti da persone Nobili e Cavalieri. Tal voce fu ufata dal Boccacio, e da altri Scrittori Tofcani . Negli Annali Genovesi di Caffaro all' anno 1225. vien fatta menzione di cinquanta Militi, cioè Cavalieri di Tommafo Conte di Savoja, ciascun de quali marciava cum Donzello & duohus Scutiferis. Altri cinquanta Militi si trovavano sotto Loteringo da Martinengo, quorum quifque erat cum duobus equis, & cum tribus Scutiferis, & Donzellis bene armatis. In questi passi col nome di Scutiferi fon disegnati i Famigli ignobili, e fotto quel di Donzelli i Nobili . Però Uguccione Grammatico fcriffe: Domicelli & Domicelle dicuntur, quando pulcri Juvenes Magnatum funt sicut servientes. Lo stesso nome

di

di Domicelli Indica la loro Nobiltà, perchè tal vocabolo è diminutivo di Domnicellus, che corrisponde all' Italiano Signorotto o Signorello. Anche Giovanni Villani nel Lib. VII. Cap. 63. scrive, che furono inviati da' Fiorentini a Carlo I. Re di Sicilia cinquanta Cavalieri di corredo, e cinquanta gentili uomini di tutte le principali Cafe di Firenze per farli Cavalieri. Fra Giacopone da Todi circa l'anno 1208, diceva:

Che fui, como a me pare, Donzello en ben fervire, E ornato Cavaliere Bello e costumato.

A questi Donzelli non era permesso di sedere alla medefima Tavola coi Cavalieri: e se pur v'erano ammessi sedevano in sedia più bassa. Portavano gli Speroni inargentati; creati poi Cavalieri, gli ufavano indorati, eper questo si chiamavano Cavalieri a speroni d'oro. V'erano di quegli Scudieri, che si procacciavano luogo nei Tornei, per poter dar pruova del loro valore, e meritarli con ciò il Cingolo militare. Tale usanza spezialmente fu in Inghilterra. Matteo Paris all'anno 1284. fcrive. Die Cinerum captum est Torneamentum magnum, ibique Willelmus frater Domini Regis uterinus, Tyro novellus, ut titulos Militiæ sibi famosos adquireres, se animosa prasumtione ingessit. Sed atate tener, & viribus imperfectus, impetus Militum durorum & Martiorum fustinere non prævalens, mansit prostratus. Coloro poi, che per poca perizia commetteano mancamenti in que'militari cimenti, fecondo le Leggi della milizia fi guadagnavano delle battiture. Però d'effo Guglielmo foggiugne Paris: Et egregie, ut introductiones Militiæ initiales addifceret , baculatus est . Tralascio altri esempli di questo piacevol'uso, giacchè non credo allignato mai in Italia. Un'altra occasione di crear Cavalieri soleva esser qualche magnifica Corte bandita, tenuta dai Principi o pure la venuta dell'Imperadore, di un Re, o Principe di distinzione, o qualche fortunato avvenimento del Sovrano, o del Popolo. Allora chi per la Nobiltà fopravanvanzava gli altri, od era maggiormente in grazia dei Re o de' Principi, facilmente carpiva l'onore della Cavalleria. Nell'anno 1135. come abbiamo da Alessandro Abate di Telefa nel Lib. IV. Cap. 5. della fua Storia, Ruggieri Re di Sicilia e di Puglia duos liberos suos ad Militiam promovit, Rogerium scilicet Ducem, et Tancredum Barensem Principem . Ad quorum laudem et honorem quadraginta Equites cum iifdem ipfis Militari Cingulo decoravit. Avendo Cane della Scala, Signore di Verona e Vicenza, nell'anno 1328. fatto l'acquisto della Città di Padova, come fi ricava dalle Giunte alla Cronica di Paris da Cerreta nel Tom. VIII. Rer. Ital Veronam reverfus ad gloriam ampliorem de obtentu Civitatis Paduæ ultimo Octobris maximum gaudium et Curiam celebravit ; et creavit triginta octo Milites manu sua de diversis partibus Lombardiæ. Leggonsi ivi i nomi di ciascun di essi delle principali Famiglie d' Italia . Quello che ivi e altrove si dee offervare, non folamente i Giovani, ma anche gli Uomini fatti, e i Principi stessi cercavano, e si tenevano ben caro l'onore della Cavalleria . Azzo Marchese d'Este, e Signor di Ferrara, Modena, Reggio &c. fecondo l'Autore della Cronica Estense Tom. XV. Rer. Ital. nell'anno 1294. factus fuit Miles per Dominum Ghirardum de Camino, qui tunc erat Dominus Civitatis Trivixii, super Plateam Communis Ferrarie. ante portam Episcopatus. Et eodem die et hora dictus Dominus Marchio Azzo fecit. quinquaginta duos Milites Juis manibus, fcilicet Dominum Franciscum ejus fratrem, et alios Ferrarienses, Mutinenses , Bononienses , Florentinos , Paduanos , Lombardos, et magna Curia tunc fuit in Ferraria. Odi ancora l'Autore contemporaneo della Cronica di Parma nel Tom. IX. Rer. Ital. che narra quella funzione allo fieffo anno 1294. In festivitate omnium Sanctorum Dominus Azzo Marchio Estenfis , una cum Domino Francischi= no fratre suo congregavit in Civitate Ferraria maximam et honorabilem Curiam omnium Procerum Civitatum Lombardiæ de amicis suis . In qua Curia factus fuit Miles cum prædicto fratre suo per Dominum Gerardum de Ca.

provvisione. Egli avvisato del lieve e vano movimento di quella gente, commise al Patriarca, che in suo nome gli facesse . Il Patriarea non poten resistere a farne tanti. quanti nella via glie n'erano appresentati . E vedendo così gran mercato, affai se ne feciono, che innanzi a quell' ora niun pensiero aveano avuto di farsi Cavaliere, ne provveduto a quello che richiede a volere ricevere Cavalleria. Ma con lieve movimento si faceano portare fopra le braccia a coloro , ch' erano intorno al Patriarca: e quando erano a lui nella via , lo levavano alto , e traevanali il cappuccio ufato, e ricevuta la guanciata ufata in segno di cavalleria, li mettevano un cappu cio accatento col fregio dell' oro, e traevanlo dalla pressa, ed era fatto Cavaliere. Quindi il Villani deride, e tratta da avari coloro, che si aveano procacciato quel grado, Senza avere fatto alcuna solennità in comune, o in diviso a onore della Cavalleria, tuttoché fossero Nobili e ricchi Cittadini, e Uomini di natura pomposi. Ma sì fatti Cavalieri, creati a sì buon mercato, poco o nulla erano flimati, come offervo Michele Savonarola in una Operetta de Laudibus Patavii, che ho dato alla luce nella prefente Opera. Cosa poi si praticasse in Siena quando nelle forme più lodevoli si creavano Cavalieri, e quai doni allora corressero, si può vedere nelle annotazioni del-Sig. Benvoglienti alla Cronica di Siena all'anno 1326. nel Tomo XV. Rer. Ital.

Il far de nuovi Cavalieri soleva appartenere a quei solamente, ch' erano decorati prima del medesimo pregio, come anche oggidì si sa in conferire l'insigne Ordine del Toson d'Oro, od altri nobili Ordini Militari. Contuttociò alle volte accadde, che il Senato e Popolo delle Città Libere si attribuivano la facoltà di crear Cavalieri. Ne abbiamo l'esempio ne' Fiorentini, Senesi, ed Aretini, che talora cossituivano un Sindaco o Procuratore per crear Cavaliere qualche persona di merito dissinto. Probabilmente questo Sindaco si sceglieva dalla schiera de' Cavalieri. Molto più questo si praticava da' Re e da' Principi. Il rito di dar la Cavalleria consi-

fieva in questo, che il Principe, od altro Cavaliere, the conferiva tal'onore, percoteva il collo o la spalla del Novizio inginocchiato, colla spada presa dalle mani di lui, dicendo: Esto probus Miles, cioè: Sii un valoroso Cavaliere. Taluno gli dava anche il bacio. Poscia per ordine del Principe uno o due Cavalieri veterani legava gli Speroni alle calcagna del Cavalier novello. Erano questi indorati, o come si soleva dire d'oro: laonde invalse l'uso di appellarli Cavalieri a speron d'oro sa differenza di chi non era Cavaliere, e le frange d'oro al cappuccio; come poco sa c'insegnò il Villani, ma anche portavano indorata l'impugnatura della spada; il che denotato su da Dante nel Cap. 16. del Purgat.

Dorata in cafa sua giá l'elfa e'l pome.

Cioè era decorato della Cavalleria, come espone quel passo Benvenuto da Imola. Solevano poi questi tali chia. marsi Cavalieri ornati, o sia addobbati, cioè folennemente ornati dell' armi : giacchè in Italiano lo stesso è Addobbare che Ornare. Negli Statuti di Milano Part. 2. Cap. 5. fi legge : Jurisperiti Collegii Judicum Mediolani , et Milites adoptati, sint ipso jure de Consilio majori Communis Mediolani . Non so determinare , fe per errore sia ivi scritto Adoptati in vece di Adobati, o pure se la parola Italiana Adobati sia stata consigliatamente espressa in Latino per quella di Adoptati ; giacchè il Du-Cange pensò, che Adobato venga dal Latino Adoptare. Probabilmente fondò egli tale Etimologia ful fuddetro Statuto di Milano . Ma gl' Italiani dal Latino Adoptare hanno formato Adottare, e non Adobare, e troppo diverso è il significato di questi due verbi . Però non saprò su questo accordarmi con lui, e nè pure col Menagio. che da un fognato verbo Adduplicare (in Italiano Addoppiare ) volle dedurre Adobare , Son forzate Gmili Etimologie. Ora noi abbiamo molte voci, che difcendono dalla Gotica, dall'antica Sassonica, dall'Arabica, e da altri stranieri Linguaggi . Più tosto di là s' ha da prem-

## DISSERT. CINQUANTESIMATERZA.

dere l'origine di Addobbare . Giorgio Hickesio nella Grammatica Franco Tedesca pag. Cr. offerva, che preffo i Popoli d'Islanda, Scandia, e Saffonia, è adoperato il verbo at dubba, dubban, fignificanti Equitem cre are, vel ad honorem Equitis aliquem folemniter provehere. Inde quod Equitem creatum vestimentis et armis Splendidis ornare solebant, Addobbare in speciali sensu Adornare dixerunt . Quel che è certo , presso gl' Italiani il verbo Addobbare è di molta antichità. Fra i primari Cittadini e Confoli di Modena nel 1173. si distingueva Maladobatus de Parma, Anzi molto prima si truova il nome di Maladubatus in un bel Placito di Arrigo Quarto fra gl' Imperadori, tenuto in Governolo del Mantovano nell' anno 1116. Ne efiste l'original pergamena in Modena presso il Marchese Giam-Batista Cortesi . Fra quelli, che intervennero ad effo Placito, fi legge Mala. dubotus, ficcome ancora Warnerius Bononiensis Judex, quello steffo, a mio credere, che fuil primo a spiegar le Leggi in Bologna come vedemmo nella Differt. XLIV.

Presso gl' Italiani furono anche questi Militi appellati Cavalieri di Corredo . Perche quando pigliavano il grado della Cavalleria, facevano un Convito pubblico: così gli Autori del Vocabolario Fiorentino. E veramente Corredo per Convito fu in uso nella Lingua Italiana o per dir meglio nel Dialetto nobile della Toscana. Sarebbe nulladimeno da vedere, se più tosto a' Cavalieri si fosse aggiunto questo nome, perchè erano stati Ornati o fia Addobbati della Cavalleria; perciocchè Corredo fignifica ancora Arredo, fornimento, addobhamento, abbigliamento. Si usò ancora di dare uno schiasso al nuovo Cavaliere o nel collo, o nella guancia. Come Giovacni Villani offerva nel Lib. X. Cap. 54. Lodovico il Bavaro nel 1328. in Roma fece Cavaliere Caftruccio, cingendoli la spada con le sue mani, e dandoli la Collana. Così nell'edizione de' Giunti, ma più rettamente nella mia Tom, XIII. Rer. Ital. e dandogli la gotata, cioè la guanciata. Vediamo offervato questo Rito anche nella facra Cresima , ut sciat Christianus (dice San Car-

#### 148 DELLE ANTICHITA' ITALIANE

lo), fe jam Militem effe . Pare infatti questo Rito paffato dalla profana Milizia nella Spirituale, perchè non ho trovato menzione di questa guanciata nella Cresima in Autore più antico di Durando Vescovo Mimatense. Lo schiaffo militare da altri si dava al collo, o alla spalla del Cavaliere, o pure colla spada si percoteva la spalla, effendo stati varj i costumi secondo la varietà de' paesi . Nell'anno 1354. fecondochè scrivono i Cortusi nella Cronica Lib. XI. Cap. 2. Carlo IV. Imperadore, quum per Marchiam iter faceret , & jam transiffet Flumen Olei, ftant juxta confinia Cremonensium, suo in campo super nivem, probum virum & Nobilem, Franciscum de Carraria, qui continuo fuit cum Imperatore cum maxima comitiva, sedens in equo fecit Militem, & cum palma eum percutiens super collum ait; Efto bonus Miles, & fidelis Imperii . Statim nobiles Comites Theutonici descenderunt de equis, et eidem statim Equitis imposuerunt calcaria. His Dominus Franciscus donavit dexterios, et equos alios de melioribus, quos habebat. Con altre maggiori cerimonie si cominciò altrove a celebrar questa funzione, e particolarmente con premettere il Bagno, onde poi furono appellati Cavalieri bagnati . Tal rito fembra aver avuta origine in Inghilterra, e di la trasferito in Francia, e poscia ia Italia: Cioè la sera precedente al giorno destinato per conferire la Cavalleria, il Novizio veniva condotto con molta pompa ed accompagnamento al Bagno preparato. Quivi per qualche tempo trattenutoli, e ben lavato, era poscia condotto al letto. Quindi sorgendo, e abbigliato colle vesti ordinate dallo Statuto. e accompagnato da parecchi Cavalieri e Scudieri, andava alla Chiesa; per ivi far la Vigilia o sia la Veglia nella notte. Paffava egli tutta la notte fenza dormire, e con far orazione a Dio pregandolo, che l'ordine Cavalleresco, ch' egli era per pigliare, servisse in onore di effo Dio e della Chiefa. Se talun chiedeffe, perchè entraffe il Bagno in quella funzione, risponderei crederlo io fatto affinche il Candidato, per quanto potesse, si proccuraffe la pulizia del Corpo e dell' Anima, prima di

DISSERT. CINQUANTESIMATERZA.

entrare nel ruolo de' Cavalieri. A questo fine si preparava egli colla Confession de' peccati, con la fanta Comunione, Viglia, ed Orazioni. Si puliva poi il Corpo con tofare la barba e la capigliatura, col Bagno, e colle vesti nuovi. Niccola o sia Cola di Rienzo, Tribuno de' Romani, come s' ha dalla fua Vita al Cap. 25. fo fatto Cavalieri Vagniato nella notte di Santa Maria de' Mieso Agosto nell' anno 1347. Costui, siccome uomo fantastico, non volle servirsi di un Bagno volgare; ma per affettar magnificenza fi lavò nella Conca, dove (fe s'ha da credere all' opinion volgare ) Coffantino Magno cercò la fanità, ovvero ottenne il Battesimo. Entrò nel Vagno (fono parole di quell' Autore), e vagnaose nella Conca de lo Imperadore Cofiantino, la quale ene de pretiosissimo paraone. Stupore ene questo a divere. Moito fece la jente favellare. Uno Cittatino de Roma Miffere Vico Scuvtto Cavalieri li cinse la Spata . Puoi se addormio in uno lietto venerabile; e jacque in quello Loco, che se dice li Fonti de Santo Ianni . Là compio tutta quella notte.

Chi bramasse più esempi di tal consuetudine, e di tutti i riti una volta usati nella creazione de' Cavalieri, vegga le Annotazioni di Edoardo Biffeo Inglese al Libro di Niccolao Upton de studio Militari stampato in Londra nel 1654, e il Du-Cange nel Gloffario alla voce Miles e Militia. Consulti ancora il Ditirambo del celebre Francesco Redi, intitolato Bacco in Toscana, dove si truovano raccolte molte notizie intorno a questo argomento. Io viaggiugnerò un paffo di Franco Sacchetti Scrittore Fiorentino, che circa l'anno 1300. scriffe le sue Novelle. Così scrive egli al Cap, 153. In quattro modi Son fatti Cavalieri, cioè Cavalieri Bagnati, Cavalieri di Corredo , Cavalieri di Scudo , e Cavalieri d' Armi . I Cavalieri Bagnati si fanno con grandissime cerimonie, e conviene che sieno lavati d' ogni vizio. Cavalieri di Corredo son quelli, che con la Vesta Verdebruna, e con la dorata ghirlanda prendono la Cavalleria (adunque non per cagion del Convito furono così nominati). Cavalieri

lieri di Scudo son quelli, che son fatti Cavalieri o da Popoli o da Signori, e vanno a pigliare la Cavalleria armati, e con la barbuta in testa. Cavalieri d' Arme son quelli, che nel principio delle battaglie, o nelle battaglie & fanno Cavalieri . Debbo anche ricordare , che nella Biblioteca Estense si conserva un MSto col titolo: De ludo Schacorum , sive de Moribus hominum ; et de officiis Nobilium: quem composuit Frater Jacobus de Z .... (forse de Zoaliis perche mancano le Lettere), Ordinis Fratrum Prædicatorum Januæ natus. Ne ho fatto menzione altrove, e questi fiori nel Secolo XIII. o pure XIV. Nel Cap. 4. egli così parla : Militem super equum , armis omnibus decoratum, impositum et formasum novimus. Habuit enim galeam in capite , haftam in manu dextra . Clupeo protectus fuit in læva . Enfis et Clava in eadem . Gladius in dextera . Lorica vestitus : plectas in pectore : ferreas ocreas in tibia : calcaria in pedibus : in ambabus manibus ferreas chirothecas : equum doctum, et ad bellum aptum cum faleribus . Hi dum accinguntur , balneantur, ut novam vitam ducant et mores. In orationibus pernoctant, a Deo postulantes per gratiam ejus donari, quod eis deficit a natura . Per Regem vel Principem accinguntur, ut cujus debeant esse custodes, ab eo accipiant dignitatem et sumtus . Sapientia , Fidelitas , Liberalitas, Fortitudo, Mifericordia, Custodia Populi, Legum Zelus in eis funt, ut qui armis corporeis decorantur, etiam Moribus polleant; et quanto Militaris dianitas alios excedit reverentia & honore, tanto magis debet eminere virtute . Erano appellati Tyrones , cioè Novizi , i Cavalieri poco fa creati. Nè si dee ommettere, che chi riceveva la Cavalleria, contraeva una specie di obbligo di Fedeltà verso chi gli compartiva quell' onore. E questa obbligazione era tacita o espressa. Presso il Redi IIdebrando Giratasca nell' anno 1260, fu fatto Cavaliere adexpensas publicas Civitatis Arretii. In tale occasione egli juravit fidelitatem Dominis, cioè alla Repubblica di Arezzo. Et post Evangelium juravit alta voce, quod ab illa hora in antea foret fidelis & Vassallus Dominorum.

rum Communis Civitatis Arretii . Contuttochè per lo più non si prestasse questo Giuramento di Fedeltà, pure quest' era una delle consuetudini Cavalleresche, che non dovea giammai il creato Cavaliere impugnar l'armi contro di chi l'avea decorato di questa dignità. Giovanni Villani nel Lib. IX. Cap. 304. della Storia in descrivere l' infelice battaglia de' Fiorentini contro di Castruccio, e di Azzo Visconte, succeduta nel 1325, rivolge la cagione di tanta disavventura contro di Bornio Maresciallo d'essi Fiorentini: il quale si misse prima a fuggire, che al fedire . E ciò si trovò , ch' elli era stato Cavaliere per mano di Messer Galeazzo Visconti padre del detto Az. 30, e stato lungamente al suo soldo. Non mancano altri finili esempi. Inoltre il nuovo Cavaliere si obbligava per patto tacito o palefe ad defendendas Jemper Domnas, Domnicellas (cioè le Donne e Donzelle), pupillos, orphanos, et bona Ecclesiarum contra vim et potentiam injustam potentium juxta suum posse. I Romanzieri, e particolarmente fra' nostri il Bojardo e l' Ariosto, tenendo sempre davanti agli occhi questa Legge, l' hanno fatta valere per inventar curiofi avvenimenti dei lor fint? Eroi. Eranvi altre oneste e pie obbligazioni imposte a tali Cavalieri, ch' io passo sotto silenzio, per dirne solamente una, cioè che doveano ben guardarsi da ogni azion vile, disonesta, ed ingiusta, ed effere talmente fermi in questo proposito, che nè il timor della morte, nè la prigionia li potesse smuovere. Se diversamente operavano commettendo cose aliene dalla dignità e decoro della Cavalleria, in Inghilterra venivano degrada. ti dal Magistrato con tagliar loro gli Speroni d'oro, cioè quel fegno, che principalmente li facea distinguere dal refto de' Nobili. Securi ad talos ejus eadem amputabantur calcaria, dice Tommaso Walsingamo nella Storia de Reb. Anglicis. Ma di tale usanza non truovo vestigio in Italia. Anzi non vo' diffimulare, che il sopra mentovato Franco Sacchetti circa l' anno 1300. scriffe, effere decaduto affatto l' onore della Cavalleria presso gl' Ita. liani, perché ad essa venivano promosse persone mancan-Tom.III.Par.I.

ti d'ogni pregio di Nobiltà, di Valore, e di onesti co-

fumi, ed anche di vile e screditata vita.

Quel nondimeno, che s'ha da offervare, siè, che dal vecchio istituto de' Cavalieri uscirono a poco a poco i facri Ordini Militari, celebratissimi in Oriente ed Occidente, cioè i Templari, fotto Papa Clemente V. distrutti; e gli Spedalieri di Gerusalemme, oggidi chiamati Cavalieri di Malta, che formano un' Ordine insigne; e i Cavalieri Teutonici, i quali si obbligarono ad alcuni Voti della Pietà Cristiana. Poscia i Frati dell' Ordine della Milizia della Beata Maria Vergine, appellati Frati Gaudenti, che presto sparirono. Quindi succederono altri Ordini di Cavalieri, istituiti per lo più a motivo di distinzion d'onore dai Re e Principi, come della Giaretiera, di San Michele, del Tofon d' Oro, di Calatrava &c. de' quali ha trattato più d' uno . Io lasciandoli tutti, passo a dir più tosto qualche parola dell'origine della Infegne, che ora in Italiano si chiamano Arme o Armi; perchè dalla sopradetta Cavalleria pare che s' abbia a trarre l' origine ed uso delle medesime. Non fono io qui per formare una differtazione fopra un punto maneggiato da più Letterati: cioè se l'issituzione di tali distintivi s' abbia da attribuire agli antichi Ebrei, Greci, e Latini, e ad altre Nazioni, che fiorirono prima della venuta del Signor nostro Gesù Cristo, o pure ai costumi de' Secoli barbarici posteriori: la qual controversia è stata spezialmente illustrata da Arrigo Spelmanno nella fua Aspilogia, e dal P. Menestriere della Compagnia di Gesù. Io folamente accennerò, che fenza dubbio urono in uso presso i Greci e Romani le Infegne, spezialmente nelle Bandiere, e negli Scudi. V'ha eziandio dei passi di antichi Poeti, dai quali sembra che si possa dedurre, ch'esse passavano dai Padri ne' Figli, e da' Figli negli altri Discendenti . Però non senza ragione è stato creduto da molti, che le insegne Gentilizie de' nostri tempi sieno procedute per imitazione dai tempi più antichi. Tuttavia quello, ch' io ho detto dell' origine dei Cognomi nella Differtazione XLII. penfo che s'ab-

s'abbia a ripetere qui; cioè aver bensì gli antichi Latini Cognomi e Soprannomi co' quali una Famiglia si di-Ringueva dall' altra, e l' una Linea d' una Famiglia era distinta dall'altra; nulla però di meno, come vedemmo, i Cognomi usati oggidi solamente dopo l' Anno Millesimo cominciarono ad introdursi in Italia. Lo stesso pare che s' abbia a dire dell' Armi Gentilizie. Imperociocchè quantunque se ne truovino chiari vestigi presso gli antichi Latini e Greci, considerandole nondimeno quali fono oggidì, cioè formate con determinati segni e colori, e paffanti per eredità ne' Discendenti della steffa Cafa, e adoperate ne Sigilli, nelle Monete, nelle Bandiere, Pitture, ed altri luoghi, per differenziar tra loro le Famiglie; pare che folamente dopo il Secolo Decimo, anzi anche dopo l' Undecimo, e particolarmente dopo la facra spedizione de' Latini in Oriente, a poco a poco s' introducessero. La qual sentenza fra gl' Italiani Mario Equicola, il Macchiavelli, ed altri, poscia Pietro Pitheo, Filippo Morello, i Sammartani, il Fochet, lo Spelmanno, il Chifflezio, il Menestriere, il Furetiere, ad altri Scrittori giudicarono effere la più vera . Certamente avanti il Secolo XI. non si mostrera Autore alcuno contemporaneo, non verun monumento, per cui apparifca, che fossero in uso questi Segni e Simboli distin. tivi delle Famiglie, nè Sigillo, nè Monete, nè Sepolcri : giacchè non s' ha da badare a' favolofi racconti di alcuni, che fenza prove attribuifcono all'antichità i coflumi de'loro tempi. Servano di esempio coloro, che dagli antichissimi Re de' Franchi deducono l'uso de' Gigli nelle Regali Infegne di Francia, i quali nondimeno, come provò il suddetto Chifflezio, con altri, solamente s' introduffero dopo il Secolo Undecimo. Nè altro ci perfuadono gli antichi Denari de' Re Franchi, raccolti dal Sig. le Blanc.

Accordo ben' io, che anche sotto i Longobardi, Franchi, e Germani antichi le Bandiere Regali sossero ornate di qualche segno, per distinguersi dalle straniere, e per contrassegnare le differenti schiere della Milizia. Ebbero anche i Romani ne' Secoli barbarici questo rito, probabilmente passato sempre in essi sin dagli antichi Secoli. Cioè come riferisce Pietro Diacono nel Lib. IV. Cap. 39' della Cronica Casinense nell'anno 1111. andarono incontro ad Arrigo V. Re di Germania e d'Italia Staurophori, Aquiliferi, Leoniseri, Lupiseri, Draconarii. Simili Insegne usò l'antica Roma, e dal Panegirista di Berengario I. Imperadore nel Lib. IV. è rammentato il Senato Romano:

Præfigens sudibus rictus sine carne ferarum . Ma queste furono Insegne di Re, Popoli, e Legioni, e non già di Famiglie private, ed ereditarie in esse. Che fe gli adulatori Genealogisti hanno inventato molte favole, non occorre fermarsi qui per confutarli. Nè pur fappiamo, se gli Scudi adoperati prima del Secolo Undecimo portassero determinati Segni e Simboli, indicanti la persona e famiglia di chi gli usava. Abbone Monaco di San Germano di Parigi nel Lib. I. del suo Poema, dove descrive l'affedio di quella Città nell'anno 887. rammenta gli Scudi dipinti. Differenti non erano que' de' Popoli della Bretagna Minore nell' anno 818. allorchè il Re loro Murmanno si scoprì ribello a Lodovico Pio Imperadore. Ermoldo Nigello Autore contemporaneo nel suo Poema, da me dato alla luce nella Part. II. del Tom. II Rer. Ital. fa che Murmano dica all' Inviato di Lodovico:

Scuta mihi fucata, tamen funt candida vobis.

Ma in qual tempo precifo si cominciasse a mettere negli Scudi l' Arme gentilizie, resta tuttavia nel bujo, almeno pre me. Sembra bensi verisimile, che o da' pubblici Duelli, o dai. Tornei, istituiti in Francia prima dell' anno 1066. come vedemmo nella Differt. XXIX. o pure dalla Guerra facra satta sul fine di esso Secolo dai Latini per la conquista de' Luoghi santi, e continuata per circa due Secoli, prendesse l'origine il dipignere negli Scudi quel distintivo delle persone e Case. Cioè nelle battaglie, e ne' pubblici Giuochi, affinchè si distinguesse l' un Cavaliere dall' altro, su introdotto qualche particolar contrascentificatione della contrasc

# DISSERT. CINQUANTESIMATERZA.

trassegno nello Scudo. Abbiamo da Guglielmo Malmesburiense Lib. III. de Gest. Angl che Gaufrido Martello I. Conte d'Angiò sfidò a singolar battaglia Guglielmo il baflardo Duca di Normandia, al quale eximia arrogantia colorem equi fui, & armorum Infignia, quæ habiturus sit, insinuat. Pare che ciò avvenisse nell'anno 1047. secondo Guglielmo Gemmeticense nel Lib. VII. della Storia de' Normanni. Di qui perciò possiamo inferire, che i Nobili andando a' combattimenti recaffero qualche fegno nell' armi, per cui fosse riconosciuta la loro persona, benchè non passasse tal Segno per eredità nelle Famiglie, ma folamente ciascuno l'usava a suo capriccio: altrimenti non vi farebbe stato bisogno, che il Conte d' Angiò dichiarasse, quali Insegne egli porterebbe al cimento. Così della medesima diversità di bandiere si fervirono nelle Crociate le Nazioni d'Occidente, Principi e Cavalieri per differenziarti dagli altri, adoperando spezialmente la Croce di vari colori, e in vario campo. E perciocche con quel Segno acquistarono gran fama i Cavalieri, però i lor Discendenti continuarono ad usarlo, e quel che disnzi era arbitrario, divenne distintivo di Famiglia nelle Guerre vere e nelle finte. Armi ed Arme furono chiamati que' Segni in Italia, Armes o Armairies in Francia, perchè costume fu di dipignerle negli Scudi. Francesco Sansovino nel Lib. XIII. della Descrizion di Venezia riferisce, che lo Scudo di Marino Morgo fini, Doge di Venezia, nell'anno 1251. dopo fua morte fu appeso colle sue Insegne in San Marco: il che venne imitato dai suffeguenti Dogi. Inoltre al Sepolcro de' Principi e de' Nobili costume su di mettere la loro Immagine contenente l' Arme d' effi . Poscia i Principi trasportarono un tal diffintivo non folo alle bandiere, ma anche alle Monete battute col nome loro . Così negli Stendardi, Denari, e Sigilli dei Re di Francia solamente, fotto Lodovico VII. Re circa il 1150. fi cominciò a vedere i Giglj, simbolo poscia addottato da tutti i Re susseguenti, come il Blondello, il Chifflezio, e i Denari raccolti dal Blanc ne fanno fede, restando perciò abbattuti

i favolofi racconti d' altri Scrittori .

L' Infegna o Arme avita de' Marcheli Estensi fu l'Aquila bianca. Questa medesima sventolava nelle loro Bandiere militari l'anno 1239. Rolandino Lib. IV. Cap. 12. della Storia scrive a quell' anno: Azzonem Marchionem Estensem ad Castrum de Cittadella quasi cum centum Militibus equitasse. Eccelinus de Romano eadem hora cum Militibus viginti vel circa de exercitu equitabat ad Cittadellam . His ergo duabus Aquilis sibi ad invicem recta linea appropinquantibus equitando &c. Nel Decreto del Popolo di Ferrara, fatto nell'anno 1269, per onore di Obizzo per grazia di Dio e della Apostolica Sede Marchefe d' Este e di Ancona, suo perpetuo Signore, & ad exaltationem Santia Romana Ecclesia, & excelsi Domini Karoli Regis Siciliæ, quorum devotum & fidelem fe clamat Dominus Marchio: si leggono le seguenti cose: Quilibet oftingentorum Peditum electorum, feu qui in pofterum eligentur, teneantur & debeant habere Insignia Domini Marchionis, scilicet Aquilam in suis armis, & cum ipsis trahere, & non cum aliis. Diffi, che l'armi de' Principi paffarono nelle loro Monete, e perciocche le Scudo, in cui principalmente una volta fiufò di portar dipinti questi Simboli distintivi delle Famiglie, fi scolpiva in esse Monete, di la venne la denominazion di Scudi, ristretta oggidi a una specie delle medesime. Nè folamente i Cavalieri armati portavano tai Segni negli Scudi, ma anche talvolta nelle lor Sopravvefti, e nelle gualdrappe de' Cavalli, come lo Spelmanno e il Biffeo mostrarono con vari esempli. Oggidi s' è tanto dilatato l'uso dell' Armi gentilizie, che anche senza Scudo si truovano dipinte, scolpite, ricamate, e stampate. Oltre a ciò ne' vecchi tempi era riferbato ai foli Cavalieri e Nobili il diritto e l'uso delle stesse; ma oggidi in Italia anche il basso volgo degli Artisti, purchè alquanto denarofo, si usurpa questo pregio. Vediamo anche poco conto farsi fra noi dell' Arte Araldica : la quale in altre contrade è in molta stima. V' ha poi di quelli, che credono

dono invenzione affai moderna l' Armi parlanti, cioè esprimenti col simbolo il Cognome di chi le usa: ma s'ingannano. Imperciocchè quantunque io non sia abbastanza persuaso, essere più antiche di tutte l' Armi corrispondenti al Cognome: non però di meno certissimo è. che ancor queste sono di una grande antichità. Così le Nobilissime Famiglie Orsina e Colonna nelle lor Armi pofero un' Orfo, e una Colonna. Così l'illustre Casa de' Torriani, o sia della Torre, Signora una volta di Milano, e così riguardevole anche oggidì in Francia e nel Friuli, elesse per sua Arme una Torre. Parimente la nobil Famiglia Canossa di Reggio, che traffe il suo Cognome dalla Rocca di Canoffa, di cui dopo la morte della Contessa Matilda divenne Signora, usò per Arme sua un Cane portante un' Osso in bocca . Lascio andare tanti altri esempi. Per gran tempo ancora durò in Italia il costume di chiedere agl' Imperadori, o Principi grandi, l' Arme stessa, o pure qualche ornamento di più per la medesima. Ve n' ha più esempli. Un solo ne produrrò. preso da un' Opuscolo di Galvano Fiamma, da me pubblicato nel Tomo XII. Rer. Ital. Mentre Bruzio Visconte nell'anno 1336, militava in Germania fotto i Duchi d Auftria, chiese a' medesimi posse Coronum auream Super caput Briviæ ( cioè della Vipera ) deferre ex maximagratia. Quod ipsi Duces Austriæ cum magna difficultate concesserunt : quia hoc solis Ducibus Austriæ quondam pro magno munere concessum fuit . Tenor Privilegii talis eft . Nos Albertus & Otto Duces Auftriæ &et Più fotto : Bruzio Vicecomiti , viro firenuo Militi concel dimus, totique parentelæ Vicecomitum, videlicet illis, qui de Matthæo & Uberto nati descenderunt : quod Coronam Auream possint portare super caput Bivera in galea. & bandereis , & Clypeis , titulo Feudali &c.

# DISSERTAZIONE CINQUANTESIMAQUARTA.

De' Principi e Tiranni d' Italia .

Opo aver noi offervato cotanti Popoli liberi una volta in Italia, tempo è di mostrare, in qual maniera la maggior parte d'essi passò sotto il dominio de' Principi, o pure oppressa dai Tiranni imparò ad ubbidire, con ripofar poscia sotto il buon governo di legittimi Signori . Ne già fu mai priva di Principi l' Italia , da che piantarono qui il piede le barbare Nazioni. Prendo io qui in un largo fignificato il nome di Principe, per fignificar coloro, che non già portavano il titolo d'Imperadore o di Re, ma pure erano gran Signori, e i primi e maggiorenti, perchè comandavano a qualche Popolo, o reggevano qualche Provincia o Città, fosse questo per autorità ricevuta dal Re, o pure proveniente dall' elezione del Popolo, o per altro titolo legittimo ufato dalle genti . Preso più strettamente questo nome, antica. mente conveniva ai foli Imperadori, Re, o Signori, che non dipendevano dalla fuperiorità di alcun Signore temporale. Sotto il dominio dei Re Longobardi e Franchi, anzi anche fotto gli flessi Augusti Germani, il ruolo di questi Principi minori era costituito dai Duchi, quali furono quei di Benevento, Spoleti, Toscana, e Friuli. Abbattuto il Regno de' Longobardi, i Beneventani co. minciarono ad attribuirsi l'Autocrazia, cioè la totale superiorità senza dipendenza da alcuno: ma questa fu lungo tempo istabile, studiandosi gl' Imperadori di mantenere anche sopra quelle contrade i loro diritti. Per testimonianza di Erchemperto nella Storia de' Principi Longobardi num. 3. Arichis primus Beneventi Principem fe appellari jussit, quum usque ad istum, qui Benevento præfuerant, Duces appellarentur. Prese egli il titolo di Principe, e non di Re, nel suo più stretto significato, cioè per effere confiderato qual fupremo Sovrano del Ducato di Benevento, non foggetto a Carlo Magno, il quale DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. I

quale colla depressione del Re Desiderio, s' era impadronito del rimanente del Regno Longobardico. Così i Dominanti di Salerno e Capoa, nati più tardi, affunfero il titolo di Principi, cioè di Sovrani; del quale tuttochè non si servissero i Signori di Napoli, siccome contenti del nome di Duchi, Maestri de' Militi, o sia Generali della Milizia, o Confoli, ciò non offante erano da annoverarsi anch' essi fra i Principi . Venivano questi ultimi per lo più eletti dal Popolo, da cui, e talvolta dagl' Imperadori d' Oriente, conseguivano la loro autorità. Non diffomiglianti furono una volta i Dogi di Venezia. Inoltre ne' vecchi Secoli nella classe de' Principi entravano anche i Marchesi e Conti (erano questi ultimi chiamati Giudici dai Longobardi), gli uni per elezione del Re Governatori di una Provincia, e gli altri di una Città. Non portavano già questi il nome di Principe, per tali nondimeno venivano riguardati, e qualora menzionati fi truovano nelle Storie di que' tempi Primo. res Regni, Principes Regni, con questo nome fono denotati i Duchi, Marchesi . e Conti , a' quali anche gli Arcivescovi, e Vescovi, ed alcuni potenti Abati s' hanno da aggiugnere. Quello, che in Italia avvenne, si praticò parimente in Germania e nella Francia. Arnolfo Storico Milanese Lib. I. Cap. 2. Tom. IV. Rer. Ital. scrive, che circa l'anno di Cristo 935, statutum fuisse generale Popiæ colloquium cunctorum Regni Principum . Poscia al Cap. 7. racconta, che Ottone il Grande consilio Walperti Archiepiscopi Mediolanensis, aliorumque Regni Principum, calò in Italia. Così altrove quello Scrittore del Secolo XI. nel qual medesimo Secolo Wippone nella Vita di Corrado il Salico, Lamberto Scafnaburgense, e Liutprando Storico del precedente Secolo, ed altri, fotto nome di Principi denotano quelli, che poco fa accennammo. Mostratemi ora, se vi da l'animo, quegli antichissimi Duchi, Marchesi, e Conti, e il continuato loro dominio, e la lor discendenza. La maggior parte d' effi è foggiacinta alle vicende umane . Solamente i Veneti hanno conservata la non interrotta fe-

rie de' lor Dogi, i quali non come una volta per succesfione, ma per elezione, sono alzati a quel grado, e dividono oggidì col Senato ed altri Magistrati quell' ampia notestà, di cui godevano gli antichissimi loro Antecessori, con essere divenuti più tosto di nome che di fatto Duchi. Per dono nondimeno di Dio fopra del torbido corfo di tanti Secoli s' è conservata sino al di d'oggi la nobiliffima Famiglia de' Marchesi Estenst, ora Duchi di Modena &c. pari a cui nell' antichità non si troverà forse altra in Italia, e la quale propagata nel Secolo Undecimo in Germania, quivi alzò ad un grado fublime l' oggidi Regal Cafa dei Duchi di Brunsvieh, dominante ancora nella Gran Brettagna: ficcome con chiari Documenti ho io provato nella Par. I. delle Antichità Estensi. Così con felice successione di sangue, e possesso di un'ampio dominio fino a' tempi nostri dura e fiorisce l' insigne profapia degli antichi Conti di Morienna, Marchesi in Italia. oggidi Duchi di Savoja, e Re di Sardegna. Anche i Marchesi Malaspina, Baroni riguardevoli per l'antica lor Nobiltà, i Colonnesi, ed altri Baroni Romani, confervano le reliquie delle loro illustri Famiglie e Giurisdizioni, ed alcuni-altri pochi, i quali fenza Carte dubbiose o false possono ascendere colla lor Genealogia ai Secoli remoti . All' incontro i Marchesi di Monferrato . i Pelavicini, i Cavalcabò, di Ceva, del Bosco, del Carretto &c. i Conti Guidi, di Lomello, di San Bonifazio, di Biandrate, e fimili, una volta celebri, o fono estinti, o un pezzo sa ridotti alla condizione degli altri Nobili .

Vengo ora alle Città libere, per dire in breve, come la lor fignoria passasse in mano di Principi o Tiranni ne' Secoli addietro. La principal cagione della mutazion di Governo s' ha da attribuire al surore delle Fazioni Guelfa e Ghibellina, delle quali s'è trattato nella Dissert. LI. Ad altre Città su imposto il giogo dal volere degl' Imperadori, o dalla potenza superiore delle vicine Città, o de' Principi confinanti, o pure dall' industria o dalla prepotenza di qualche Cittadino, talvolta col consenso. e

tal -

DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. 171 talvolta al dispetto degli altri Concittadini. Convien distinguere questi diversi casi. Imperciocchè non mancano fra gli stessi antichi Storici di coloro, che senza veruna differenza trattano da Tiranni tutti i Principi nati dopo il Secolo Dodicesimo. Che s'eglino hanno usata questa voce nell'antichissimo suo fignisicato denotante solamente i Re, e i Regoli, può camminar la faccenda. Ma se intendono di rappresentarii per Signori illegittimi, e crudeli verso dei Popoli: certamente s'ingannano, e con troppo precipitoso affetto e sentenza giudicano delle altrui azioni. Dante Alighieri nel Purgat, circa l'anno 1307. scriveva:

Che le Città d'Italia tutte piene Son di Tiranni, & un Marcel diventa Ogni Villan, che parteggiando viene.

Il perchè uopo è ricordarsi, di quanti odi, contese, e guerre civili feconde fossero le Fazioni suddette . Rara ben si può dire quella Città, dove non s'allignaffe la discordia, e dividesse gli animi de' Cittadini, seguitando gli uni il partito de' Guelfi, e gli altri quello de' Ghibellini . Ne feguirono poi battaglie, uccisioni, e abbandonamenti di Patria. Quella parte de' Cittadini, ch' era forzata a mutar Cielo, rinforzandofi coll'appoggio degli Alleati, movea tosto guerra alla propria Città, e se prevalevano le sue forze, costringeva la parte avversaria a provare un somigliante esilio. Però nelle Città afflitte da questa malattia, niuna quiete, niuna sicurezza si potea sperare. Di qui pertanto sovente avvenne, che o l'una delle parti eleggeva per suo Capitano e Signore qualche illustre Personaggio, o Cittadino o Straniere, la cui prudenza, unita col potere trasferito in effa , atta fosse a reprimere gli avversari : ovvero concordemente le parti eleggevano un Capo e Signore, che coll' autorità e balia a lui conferita poteffe confervar la pace ed unione fra le dianzi difunite membra della Repubblica. Che mai troverete voi qui di contrario alla Giustizia, e al Diritto delle Genti? In questa guisa nou rade

rade volte accadde, che richiamati alla Patria i banditi. o la parte oppressa, e stabilita la pace, sotto questo Signore fi quetarono que perniciosi bollori, e coll'ubbidire ad un fol Padrone rifiorirono quelle Città, che prima stando libere si miseramente impazzendo tendevano alla rovina. Questo bene massimamente fra gli altri lo fece provare ai Popoli sudditi suoi Azzo Visconte Signor di Milano, e d'altre Città, che nell'anno 1220. fi fece conoscere ornato di belle Virtu. Galvano dalla Fiamma nella sua Operetta de reb. geft. ejusd. Azonis nel Tomo XII. Rer. Ital. pag. 1040. fra le buone usanze da lui introdotte in primo luogo riferisce la seguente. Prima lex fuit, quod omnes Civitates sibi subjecta absque omni personarum acceptione suis Civibus essent habitatio tutissima et omnes extrinseci reducerentur in suam patriam. Et istius justissimæ legis et sanctissimæ inceptor (fra i Visconti.) fuit illustris Miles Agg Vicecomes, ob cujus meritum possidet Paradisum .

Probabile a me sembra, che i Marchesi Estensi fossero i primi, ne' quali passò il dominio delle Città libere. In due Fazioni era divisa la Città di Vero na sul principio del Secolo XIII. La parte Ghibellina favorevole agli Imperadori, la fostenevano i Monticuli, o sia Montecchi; l'opposta il Conte di S. Bonifazio, i cui Maggiori con titolo di Conti aveano governata quella Città, Collegoffi nell'anno 1207. con Azzo VI. Marchese d'Este, e sece eleggerlo per Podestà di quella Città. Ne fu poi cacciato il Marchefe da Eccelino II. Padre di Eccelino III. crudelissimo Tiranno. Se ne rifece egli appresso coll'armi, e data una rotta al medefimo Eccelino, e ai Montecchi, siccome abbiamo da Rolandino Lib. I. Cap. 9. ex tunc Marchia et Comes Sancti Bonifaci toto tempore vitæ suæ Veronæ dominium habuerunt. Ecco come prevalendo l'una di quelle parti, la Signoria di quella Città pervenne a que'due Principi: cofa, che accadde in Ferrara ne' medesimi tempi. Dopo la morte della Contessa Matilda s' era quella Città meffa in Libertà, ed avea affunta la forma di Repubblica, che poi conservò anche per

DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. molto tempo (1). Anzi anche dopo la morte di Bonifazio Marchefe padre di effa Conteffa cercò quel Popolo la Libertà, come apparisce da un Diploma di Arrigo Secondo fra gl'Imperadori, spettante all'anno 1055. ch'io dard alla luce nella Differtazione LXVIII. Confermerò ora la steffa verità con altre autentiche testimonianze, a me somministrate dall' Archivio Estense. La prima è un Diploma di Arrigo V. fra gli Augusti, Sefto fra i Re, in cui circa l'anno 1 195. concede Potestati et Communi Ferrariense la facoltà di poter eleggere uno de' fuoi Cittadini, qui Cognitor appellationum, que ibidem emerserint, exifiat nostra concessione et auctoritate. S' ha tal notizia da conferire con gli Atti della Pace di Costanza dell'anno 1183. dove si parla delle appellazioni delle Città di Lombardia, ficcome ancor di Ferrara, a cui Federigo I. stabili un tempo per abbracciar la Pace, e tornare in fua grazia. Seguita un' altra Carta ricavata dal medefimo Archivio, contenente la Concordia fatta fra i Brefciani e Ferraresi in occasione di controversie inforte fra i Mer. catanti dell' una e l' altra Città, da cui si conferma, che Ferrara nel 1195. fi reggeva a Repubblica col suo Podestà al pari delle altre Città di Lombardia. Ma anche in effa Città già aveano preso piede due Fazioni . L'una teneva la parte degl' Imperadori, perchè questi, come accennai, credeano di poter esercitare l'alto loro dominio fu quella Città. L'altra era aderente ai Romani Pontefici ; perciocchè eglino in vigore delle antiche donazioni de' Re, anzi in qualche particolar maniera e titolo pre-

ten-

<sup>(1)</sup> Avvisai nella nota precedente (ora 3. alla Diss. 51.) ove bisogna ricorrere, per comprendere la Storia giusta di Ferrara. Molto più deve farsi ora per non lasciarsi empier la fantasia di pregiudizi col ragionamento seguente, che è un compendio di tutte le opinioni dell'Autore già propalate in altre sue opere: non volendo capire che Ferrara non cra sui Juris, e che i Principi Estensi n'ebbero realmente la Signoria, ma Signoria dipendente dal la Sovranità Pontificia. La qual cosa non ha bisogno di nuovi argomenti per esser provata. C.

### DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

tendevano di lor dominio Ferrara. Donizone nella Vita della Contessa Matilda scrive, che Tedaldo Marchese avolo di lei per concessione del Sommo Pontefice avea avuta la Signoria di Ferraga. Ribelloffi poi questa Città alla Contessa, che nel 1101. la ridusse di nuovo alla fua ubbidienza. Però fra contrari affetti stette quella Città per molto tempo divisa. Capo della Fazione, appellata dipoi Guelfa, era Guglielmo della Marchefella seniore, e i suoi figli Guglielmo ed Adelardo. Da Ricobaldo vien chiamato Guglielmo juniore Princeps in Populo Ferrariensi, cioè della Fazione aderente al Papa. Dell' altra parte fu Caporale Salinguerra feniore, di cui si legge in uno Strumento Veronese del 1151. nel To. mo V. dell'Italia facra: Dominus Salinguerra, cui foli Ferrarienses omnem Reipublicæ curam gubernandam mandaverant . A costui succedette Torello suo figlio . chiamato Taurellus de Salinguerra in uno Strumento del 1186. da me dato alla luce, in cui Stefano Vescovo di Ferrara l'investifce di molti Livelli della sua Chiesa. A lui tenne dietro Salinguerra juniore, che nel 1195. fu Podestà di Ferrara, uomo per la sua accortezza ed azioni affai famoso a' tempi suoi. Per attestato di Rolandino Lib. II. Cap. 2. egli era Vassallo de' Marchesi d' Este . Abbiamo dall' Autore della Cronica piccola di Ferrara nel Tomo VIII. Rer. Ital. che Guillielmus Marchesella de Familia Adelardorum, unius Partis Princeps erat Ferra. riæ; alterius vero Taurellus Salinguerræ. Circa l' anno 1100. mancò di vita effo Guglielmo fenza prole mafchile con lasciare un' unica figlia, che fu poi destinata in moglie al fuddetto Salinguerra juniore, dicendofi, che lo stesso suo padre lodò tal Matrimonio; saluti Reipublicæ Ferrariæ providere cupiens , ne Civitas diecordiis laceraretur et bellis. Ma Pietro da Traversara, Principe o Capo del Popolo di Ravenna ed altri emuli di Torello. avendo levata di casa quella Figlia, la congiunsero in Matrimonio con Obizzo, o più tosto con Azzo VI. Marchesi di Este, ut is Capitaneus esset ejus partis, quam foverat Guillielmus . Narrato è questo fatto dalla Croni-

DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. ca picciola, da Ricobaldo, e da Fra Francesco Pinino nelle Storie da me pubblicate nella Raccolta Rer. Ital. Con ciò venne a maggiormente ampliarsi la potenza de' Marchesi, che prima signoreggiavano la nobil Terra d' Este, Montagnana, Rovigo col suo Polesine, ed altre Terre e Castella in uno de' più felici paesi d' Italia, oltre ad alcune altre Castella ed Allodiali in gran copia, che loro pervennero dalle nozze fuddette, e fecero lor confeguire parte del dominio in Ferrara. Sappiamo ancora, che per alquanti anni questi due Principi del Popolo, a guifa de' Confoli dell'antica Roma, con buena concordia mantennero la tranquillità in quella Città, e si studiarono di conservare o restituire la pace colle Città confinanti. Negli Atti pubblici del Comune di Modena ti vede un Compromesso delle discordie vertenti fra i Modenesi e Reggiani nei Podestà di Cremona e Parma, fatto nell' anno 1202, in præsentia Domini Marchionis Azi , et Salinguerræ . In altra Carta dell' anno 1199. fi truovano concordi esso Marchese Azzo (allora Podestà di Padova ) e Salinguerra in un' aggiustamento stabilito fra i Mercatanti di Modena, e gli Affaggiatori del fale di Ferrara. Ma da che, siccome di sopra accennai, entrò la discordia nell' anno 1207, fra esso Marchese, ed Eccelino poscia Monaco in occasione della Podesteria di Verona, Salinguerra collegato a cagion del Ghibellinismo con Eccelino, non solamente a lui diede soccorso, ma commossa anche in Ferrara una sedizione, ne cacciò il Marchese e tutti i suoi aderenti. Ma siccome già dimoftrai nelle Antich. Estensi Par. I. Cap. 39. e lasciò scritto Antonio Godio nella Cronica Trevifana Tom. VIII. Rer. Ital. nell' anno feguente 1208. il Marchese cum parte sua expulit de Civitate Ferrariæ Salinguerram, e su creato Dominus generalis ac perpetuus di quella Città dal Popolo. L' Atto d' essa elezione su da me pubblicato nelle fuddette Antich. Estensi. Poco dopo duro questo suo dominio, perchè nel seguente anno 1200. 0 1210. fu re-

stituito Salinguerra in Ferrara, per avere Ottone IV. Augusto conchiusa pace fra lui, e il Marchese Azzo. Avendo suffeguentemente esso Marchese terminato il corfo del fuo vivere nell'anno 1212. venne il governo della parte Guelfa in Ferrara ad Aldrovandino Marchese d'Este suo figlio, che ne era allora Podesta. Ruppesi la concordia, e toccò a Salinguerra di uscire dalla Città; e perciocchè egli ritiratofi nel Castello del Ponte del Duca infestava i Modenesi, questi con buon' esercito si portarono all'affedio di quel Luogo, e s'accordarono col Marchese e Comune di Ferrara di smantellarlo, come apparisce da uno Strumento del 1212. efistente nell' Archivio della Comunità di Modena, e da me dato alla luce. Segui nell' anno feguente 1213. un' accordo fra il Popolo di Modena e Salinguerra per conto d' effo Caftello, che restò perciò distrutto. Apparisce ancora da altra Carta del 1213. che Salinguerra colla fua Fazione fu rimesso in Ferrara, ed ammesso al pubblico Governo. Pini di vivere nel 1215. il Marchese Aldovrandino, ed ebbe per successore Azzo VII. suo fratello, che continuò ad effere Capitano della parte Guelfa, ciò apparendo da una Carta del 1216: Succederono poi varie vicende, effendo stato cacciato l' Estense da Salinguerra coll' ajuto prestatogli da Federigo II. Augusto, e da Eccelino da Romano. Ma nell' anno 1240. abbattuto che fu Salinguerra, e condotto prigione a Venezia, tornarono i Marchesi d'Este al pacifico dominio di Ferrara, eletti con animo concorde per Signori da quel Popolo, e furono ivi col tempo confermati anche dai Romani Pontefici. Nell' anno poscia 1288, troyandosi la Città di Modena lacerata dalle fazioni e perpetue guerre civili, per mettere fine a tanti guai, volontariamente prese per suo Signore il Marchese Obizzo Estense, ed altrettanto fecero appresso anche i Reggiani .

Or venga innanzi alcuno, ed ofi di chiamar Tiranni i Marchesi d' Este. Costui senza fallo si meritera il titolo di Giudice iniquo e stolto. Se da Omero nel Lib. II. dell' Iliade l' imperio di molti non fu creduto buono, anzi fu da lui preferito il Governo Monarchico; quanto più G dee desiderare la Monarchia nelle Città troppo sconcer-

DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. tate, e piene d' irreconciliabili fazioni ? Quello che fecero le Città fuddette, fervi poi d' esempio ad altre per praticar lo stesso. Quasi niuna si contava, che non fosse malmessa dalle interne discordie, gareggiando il Popolo coi Nobili, o pure i Ghibellini coi Guelfi. Offervifi Milano, Durante il Secolo XIII. bolliva in quella nobil Città un grave scisma, perchè tanto la Nobiltà, che la gente popolare affettavano la superiorità nel Governo. Fu la prima la Plebe ad eleggersi per suo Capitano nel 1240. Pagano poi Martino, ed altri della Torre. Così i Nobili presero per loro Capo Ottone Visconte, e poscia Matteo suo nipote. Per lungo tempo, e con varia fortuna durò la contesa fra quelle due Case e Fazioni ; ma finalmente abbattuți i Torriani, Matteo acquistò per se. e per li discendenti suoi, coll'approvazione ancora de. gli Augusti, il dominio di Milano. Il che non può negarfi che tornaffe in bene di quella Città, da che per mezzo de' Visconti tanta ampiezza di dominio, e tanta copia di ornamenti le si aggiunse, che se ne formò poscia un' infigne Ducato . Sarebbe un' indegnità il chiamar Tiranni i Visconti . Lo steffo è da dire de' Signori della Scala. Estinto che su il crudele Eccelino da Romano, fra i Guelfi e Ghibellini in Verona insorse gran contesa per cagion del Governo, Però nell' anno 1262, per attestato di Paris da Cereta nella Cronica di Verona Tomo VII. Rer. Ital. Mastino I. della Scala, che alcuni pretendono di bassa schiatta, anzi i Padovani, secondochè abbiamo da Albertino Muffato Lib. X. Rub. 2. chiaramente dice. vano, che ex sordido Olei venditorum genere editus, factus fuit & creatus Capitaneus totius Populi Civitatis Veronæ de communi voluntate & consilio Populi Civitatis, ejusdem . Succederono poscia Alberto , Bartolomeo , Alboino, Can Grande, ed altri Scaligeri, de' quali, come

ognun vede, legittimo fu l'ingresso alla potenza, con vantaggio poi della Città di Verona, che crebbe di dominio e di gloria, se non che gli ultimi di quella prosapia degenerando dalle virtù de lor maggiori, oscurarono il proprio nome, e perderono quella Signoria. Convien

Tom.III.Par.I.

### DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

certamente confessare, che sembra poco decoroso il principio della Cafa di Gonzaga nel governo di Mantova, manifesta cosa essendo, che l'esaltazion sua cominciò nell' anno 1328. dall' uccifione di Rinaldo foprannominato Pafferino, che in Mantova era Vicario dell' Imperadore. Ma Passerino anch' egli con arti cattive s'era procacciato quel dominio, e odiato dal Popolo, non ebbe chi piangesse la sua morte. Comunque sia, tal fu l'onoratezza, il valore, e buon governo di questa Famiglia, che si conciliò l'amore e la stima di tutto quel Popolo, e degna fu che gl' Imperadori la decoraffero con molti Privilegi, e che ogni Storico ne parli con onore . Furono portati anche i Carraresi alla Signoria di Padova nell' anno 1318, dalla discordia de' Cittadini, i quali 6 unirono ad eleggere Giacomo da Carrara, conoscendo ognuno, che in quelle scabrose congiunture meglio era il conferire ad un folo l'autorità divisa in tanti, come già usarono i Romani creando il Dittatore. Abbondò poscia quella Famiglia di nomini valorosi, che in fine cederono ad una maggior potenza. Lascerò dire ad altri ciò che s'abbia a giudicare de' Malatesti una volta dominanti di Rimini ed altre Città (2); degli Alidosi in Imola; de' Traversari e Polentani in Ravenna : degli Ordelaffi in Forli ; de' Pepoli e Bentivogli in Bologna; de' Conti di Montefeltro in Urbino : de' Varani in Camerino : de' Trinci in Foligno : de' Rossi e Correggeschi in Parma ; degli Scotti in Piacenza ; de' Tarlati in Arez. zo; de' Cafali in Cortona; dei Beccheria in Pavia; dei Tizzoni in Vercelli . Lascio andare altre Città; perciocchè appena vi fu Città libera (ne eccettuo fempre Vene-

<sup>(2)</sup> Basta leggere l'istoria di Cesare Clementini per formar giudizio retto de' Malatesti signoreggianti in Rimini Formato poi tal giudizio, per conto degli altri qui nominati nelle Città della Chiesa ciascuno può dire a se stesso: Crimine ab uno nosce omnes. Toltine però sempre i Principi Estensi, del cui savio governo non può parlarsi, che con lode. C.

DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. 179
zia), la quale qualche volta o fpontaneamente non ri-

cevesse un Signore, o per forza un Tiranno.

Quello che si dee avvertire, allorche in tanta confusione si trovavano le Città per le dissensioni e odj interni, non mancavano mai i Cittadini più faggi ed amatori della pace, e i Vescovi, Sacerdoti, e persone Religiofe, di tentare ogni mezzo per conciliar gli animi, e rimettere fra loro la concordia . Ma oggi era pace , domani guerra; ne maniera utile ed efficace si trovava di acquetar si forsennato bollore. La via più spedita, e comprovata dalla sperienza, per frenar tanti sregolati movimenti, fu quella di mutar la forma del governo. e di trasferire in un folo i diritti dell' imperio, acciocchè questi divenendo come Padre e Rettore di tutti, forzasse colla sua autorità ciascuno ad offervar la pace. Però il trattar da Tiranni simili Potenti, non cadrà in mente a chiunque abbia un po' di tintura della Giurisprudenza e della Politica. Nè dello stesso tenore furono tutti que' Principi, perchè non a tutti fu conferito un'egual potere. Città ci furono, nelle quali anche fotto il Principe restava in vigore l' ordine e l' autorità della Repubblica, o sia del Comune o Comunità, di modo che il Principe altro non era che Capo del Senato e Popolo. O come Capitano della Milizia, e amministrator della pace e della guerra, spediva gli affari più difficili, in maniera nondimeno che nelle risoluzioni più gravi si richiedeva il confenso della Repubblica; perciocchè non tutti i diritti della maesta si concedevano a questi Regoli, nè si aboliva tutta la forma e balia della Repubblica. Il perchè noi vediamo i Visconti, Scaligeri, ed altri, allor. chè furono innalzati al comando, non aver usato altro titolo che quello di Capitani, Che se taluno veniva anche appellato Signor perpetuo e generale, non perciò la fua dignità escludeva il Governo della Repubblica, siccome anche presso gl' Inglesi, Pollacchi, Svezzesi, Veneziani, &c. l' elezione o successione dei Re e Duchi non toglie la sussissanza d'essa Repubblica, la cui autorità ove più, ed ove meno resta illesa. Con che ampiezza di M a po-

13

potere, e formole pregnanti, fosse conferito dal Popolo di Ferrara nell' anno 1264. il dominio di quella Città
e distretto ad Obizzo Marchefe d' Este e di Ancona, si
raccoglie dal Decreto, e da altri Atti esistenti nell' antichissimo Codice degli Statuti Ferraresi, conservato
nella Biblioteca Estense. Gli ho io pubblicati (3). In
leggerli sembra, che quel Popolo si spogliasse di ogni
suo diritto per conferirlo a quel Principe, siccome ancora secero i Modenesi e Reggiani: pure si conosce; che
molta autorità si conservava nel Comune, e gli Atti si

(3) Questi antichi Statuti Ferraresi sono rispettabili e per il luogo ove si conservano MSti, e per l'edizione fattane dall' Autore delle Dissert. Ma come s'accordano con tanta prodigalità del Popolo due lettere d'Innocenzo III. ? Nella prima (Baluz. lib. 14. ep. 76.) dice il Pontefice al suo Legato: "Dilectus filius nobilis vir Marchio " Estensis nobis humiliter supplicavit, ut in Ferrariensi " Civitate construendi Castrum, per quod ipsam melius defendere valeat, et ad Fidelitatem Romanae Eccle-, siae conservare, licentiam concedere dignaremur. Nos " igitur id tuae prudentiae committentes, discretioni ", tuae per Apostolica scripta mandamus, quatenus su-, per hoe statuas, ad honorem et profectum Ecclesiae . , quod videris expedire. VII. Id. Jun. 1211., Adunque con pace degli Statuti gli Estensi dal primo loro ingresso in questa Citta Pontificia, non dal Popolo, ma dal legittimo Sovrano, cioè dal Romano Pontefice sapevano dover dipendere. L'altra lettera riguarda la Signoria d'Ancona accennata qui seccamente ad arte. E nello stesso tempo avverte, come dominavasi, e si domina legittimamente nelle Città e dominj della S. Sede (lib.16.ep.102.). Perciocche il Pontefice investendo Aldovrandino della Marca invasa dai Conti di Celano gli dice, che se imiterà l'esempio del suo Genitore Azzo, l'obbligherà a prendere altro partito: " Interalias rationes, ca consideratio-", ne potissimum cl.me. patri tuo Anconitanam Marchiam " in feudum duximus concedendam, quia promiserat , nobis quod cam valida manu ingrediens, ipsam ad Ec-" clesiae Romanæ dominium revocaret. Sperantes autem , te in codem negotio processurum etc. , C.

DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. 181

facevano a nome del Principe e della Repubblica. Così la Grecia, anche a' tempi di Ottone, ebbe dei Re, il poter de' quali non era affoluto. Comandavano i Re e Regoli al Popolo, ma le Leggi comandavano agli stessi Re, e una parte della giurisdizione restava al Comune: il che si praticò anche sotto i primi Imperadori Romani. Ma col progresso del tempo a poco a poco passò tutto il complesso della Signoria ne' Principi Italiani. Furono essi prima cossituiti Vicari Imperiali dagli Augusti, come si osserva ne' Principi Estensi, Visconti, Scaligeri, Carraresi, Gonzaghi &c. e poscia decorati col titolo di Marchesio Duchi. Pari titoli conseguirono altri nelle terre della Chiesa Ròmana.

Continuò nondimeno in molte Città, e dura tuttavia il nome di Comunità, cioè la Congregazione e Corpo de' foli Nobili, o pur de' Nobili mischiati coi Popolari, e colli Arti, col possesso di assai Beni e rendite pubbliche: contuitociò s'è ristretta la loro autorità all' elezione di alcuni Magistrati per provvedere all' Annona, e all'ornato della Città, per curare le Vie, i Ponti, e . gli argini de' Fiumi, con aver dimesse al Principe quali tutte le Regalie. Anche nel Secolo XIII, fotto Lodovico VII. Re di Francia, come hanno offervato gli eruditi Franzesi, e particolarmente il Du-Cange nel Glossario Latino, s' introdussero, e presero gran piede anche le Comunité in Francia, ma diverse molto dalle antiche Comunità d' Italia . Imperocchè nelle nostre contrade ne' vecchi tempi lo stesso era Comune o Comunitá, che Repubblica, o Città libera, che godeva il diritto di formar le proprie Leggi, di eleggere i propri Magistrati, e d'imporre tributi, foggetta folamente all'alte dominio degl' Imperadori, o de' Romani Pontefici. Ma le Comunità di Francia furono bensì ornate di Privilegi dai Re o Principi, ma non mai goderono la Autocrazia o diritto del Principato, e fomigliavano a quelle, che oggidi si mirano in Italia. Anche sotto i Romani antichi ogni Città godeva il titolo di Repubblica con autorità di lunga mano maggiore, che le Comunità Italiane de'

M 3 . no

nostri tempi. Del resto non si può negare, che ne' Se" coli barbarici, cioè dopo il 1200. l' Italia producesse de" Tiranni, ed anche non pochi. Il determinar nondimeno, a quali con giusto titolo convenisse questo infame titolo, non è si facile. Solamente potrà forse ciascuna particolar Città, col ben considerare le sue Storie, e le varie fituazioni e avventure degli sconvolti vecchi tempi, e il volere o bifogno de' fuoi Cittadini, decidere, qual nome competesse a chi una volta ivi comandò. Imperciocchè vi furono anticamente di coloro, che colla forza impofero il giogo della fervitù alle proprie Città, e perciò tirannicamente ne cominciarono il dominio : ma perchè poscia con giustizia e dolcezza trattarono quel Popolo, e posero ogni siudio per proccurargli quiete. gloria, ed accrescimento, buoni e legittimi Signori divennero, e particolarmente da che fu approvato dal supremo Principe il loro dominio. Sanno gli Eruditi, quanto si disputi di Giulio Cesare, e di Augusto Imperadori Romani. S' ha anche da riflettere in si fatte controversie ai diritti della guerra (4); perciocche non s'hanno tosto da incolpare di tirannica violenza i Fiorentini. perchè spogliarono Pisa della sua libertà; nè i Visconti, perchè aggiunsero al loro imperio Pavia, con varie altre Città, per tralasciare altri simili esempli di Città Italiane. Altri poscia si truovano, che per lodevole via, e col precedente consenso de' Popoli presero il dominio di qualche Città, ma a poco a poco si lasciarono trasportare alla tirannia, per la cieca cupidigia di regnare a fuo talento . Nel 1342. i Fiorentini per loro Signore eleffero Gualtieri Duca di Atene. Poco stette costui ad abusars della fua autorità in danno del Popolo. Laonde mossa contro di lui una fedizione, ebbe per grazia di poter falvare la vita colla fuga. Nè da questo ruolo s'ha da rimuovere Bernabo Visconte, essendos egli colle sue crudeli

<sup>(4)</sup> Acciò la guerra fondi un diritto legittimo conviene che sia giusta, cosa, che non è così facile a provare, generalmente parlando delle guerre. S.

# DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. 183

deli maniere talmente renduto odiofo al Popolo di Milano, che niuna persona saggia si dolse dell'oppressione a lui fatta dal Nipote. Un pari trattamento provò dat Forlivesi Cecco degli Ordelaffi . Finalmente ci furono di coloro, che colla violenza e con arti indegne si procacciarono il Principato, e poscia andando di male in peggio, crudelmente trattarono i miferi Cittadini, così che di comun concerto vennero proclamati per Tiranni. Nel numeto di questi s' hanno senza fallo a contare Eccelino da Romano Tiranno di Padova, Gabrino Fondolo in Cremona, Ottone de' Terzi in Parma, Giovanni da Olegio in Bologna, Buccalino de Guzzoni in Ofimo.

Degli altri ne somministrerà la Storia.

Solamente s'ha da avvertire, che tal volta alcuni de Principi fi fervirono della scure e delle carceri, o con gravi tributi affaticarono i Popoli : ma nè pure per quefto s' ha subito da gridare ai Tiranni. Ciò fanno alle volte anche i Re e Principi legittimi, dovendoù considerare le necessità di una inevitabil guerra, la difesa delle Città e del paese, e certi pericolosi o sventurati tempi, ne' quali può effere lecito ciò, che nella somma quiete e pace della Repubblica farebbe biafimevole . Neque quies gentium sine armis ; neque arma sine stipendiis ; neque stipendia sine tributis haberi queunt : scriveva Tacito nel Lib. IV. Hifi. Cap. 74. Da mali maligniera allora infestata l'Italia, anzi ogni Città : perchè incolpare i rimedi forti e disusati, a' quali convenne allora ricorrere, se così efigeva la cura e salute de malati? Quello bensì; che degno affatto di abbominazione si è, in que' torbidi ed inquieti tempi si videro alcuni de' Principi, che tratti da detestabile cupidità di regnare, tolsero la vita ai lor Parenti. Di tali esempli di ambizione e crudeltà ne abbiam più d'uno nelle Famiglie degli Scaligeri, Carrarefi, Gonzaghi, Polentani, Malatesti, e d'altri. Credesi ancora, che sossero allora molto in uso i veleni, di modo che ho veduto il vecchio Pietro Paolo Vergerio ferivere, che niun' de' Principi de' fuoi tempi pagava il tributo della natura fenza fospetto di esfere stato attoffi -MA

cato. E veramente non mancano esempli di questa infame iniquità negli antecedenti Secoli. Per tralasciar altri esempli, noto è agli Eruditi il sospetto formato ful principio del Secolo XIV., che Arrigo VII. Augusto nel distretto di Siena fosse tolto di vita col veleno infuso nella facra (5) Eucariffia. Corfe fama eziandio, che l' Angelico Dottore San Tommafo d' Aquino in questa maniera fosse spinto all' altra vita. Giovanni Villani, che copiò Ricordano Malaspina, e notò lo scritto da Dante, nel Lib. IX. Cap. 217. della Storia così scriffe d' effo Santo: Si dice, che per un Fisiciano del detto Re, per veleno li misse in confetti, il fece morire, credendone piacere al Re Carlo: però ch' era del lignaggio de' Signori d' Aquino (6). Vedi ancora gli estratti de' Comenti di Benvenuto da Imola, da me dati alla luce nel Tomo I. di quest' (7) Opera. Nè pure in que' Secoli barbarici su molto in uso di mantener la fede nelle Leghe, patti, e promesse: male nondimeno, di cui nè pure vanno esen-

(5) Quel sospetto è stato pienamente disbrigato . Vedi la nota 4. all'anno 1313. S.

(6) Nel passo di Dante (Purgat. Canto xx.) dove la comune lezione dice

Carlo venne in Italia, e per ammenda Vittima fe di Corradino, e poi Ripinse al Ciel Tommaso per ammenda : in qualche antica edizione si legge,

Dipins' al Ciel Tommaso per ammenda: il che varierebbe affatto il senso, e distruggerebbe l'accusa data al Re Carlo. Ma la lezione non regge, mentre nella precedente terzina si accoppia del pari a minor delitto un maggiore:

Li cominció con forza e con menzogna La sua rapina, e poscia per ammenda Ponti e Normandia prese e Guascogna. Ma

(7) Antiquitat, medui avi num. 1. col. 1216. Ma comunemente si crede, essere questa una delle molte imposture inventate da i Ghibellini contro Carlo I. Re delle due Sicilie. S.

DISSERT. CINQUANTESIMAQUARTA. 185

ti i Secoli nostri. E mentre io rammento questi disordini, non posso nè debbo tacere una prerogativa della nobilissima stirpe de' Marchesi Estensi. Imperciocchè essi non mai dimenticarono di usare un'amorevol governo coi loro Popoli, senza imitare l'asprezza di altri Signori il che cagionò, che non mai volontariamente loro si ribellò alcun di essi Popoli, nè imputò loro la tirannia, anzi ognuno per loro disesa più d'una volta espose i beni di fortuna e la vita. Perchè sebbene nell' Anno 1306. Azzo VIII. cadde dal dominio di Modena e Reggio, non ne su cagione la sua crudeltà, ma bensì la trama e il potere de' Bologness, Parmigiani, e Giberto da Correg-

gio, nemici di quel Principe.

Nè solamente cominciarono i nostri Antenati dopo il Secolo XII. a provare la rabbia de' Tiranni. Anche prima di que' tempi aveano conosciuto di queste mal' erbe. Da che per la morte di Carlo il Groffo Augusto nell'anno 888, fini la schiatta legittima di Carlo Magno, si divise l' Italia in varj partiti, e su soggetta talvolta a più d' un Re : sicchè cominciò di nuovo a vestir la barbarie e la fierezza. Ruppersi allora i legami della pubblica tranquillità, e cessò la venerazion delle Leggi in casa de'Potenti. Niuno più fi facea scrupolo di usurpare i Beni del Clero, purche non gli mancasse la forza; ne i Laici deboli andavano esenti dalle altrui violenze. Prima s' ereno introdotti i Vassi, o vogliam dire Vassalli, domiminanti nelle Castella, si cominciò ad accrescerne sconciamente il numero, studiando ognuno di profittare di que' torbidi tempi, e i Re di donar largamente per guadagnar danaro, ed aumentare i fuoi fedeli. Dalla giurisdizione de' Conti Urbani staccati questi Vassi, chiamati dipoi Conti rurali, si diedero a fortificare le loro tenute, e stavano tutto di all' erta per ampliare il loro dominio alle spese de' vicini . Che fra questi piccoli Signorio Regoli se ne contassero molti per la lor probità degni di lode, non fe ne può dubitare; ma non ne manca. vano altri, che efercitavano a mifura delle loro forze la Tirannia. Nell' Archivio del Capitolo de Canonici di Me

Modena si conserva un Sacramentario di San Gregorio il Grande, firitto nel Secolo Nono o Decimo con caratteri majuscoli. Nel margine di esso si truovano memorie scritte nell' Anno 1003. che fanno conoscere la maggior antichità del testo. Ora quivi si legge Missa contra Tyrannos, presa dagli antichissimi Sacramentari della Chiefa Romana, dove è intitolata Contra Judices male agentes , e Missa contra obloquentes . Per più Secoli durò la razza di questi Tirannetti. Nè solamente nella Storia d'Italia, ma in quella ancora dell' altre Nazioni, s' incontra alcuno di fimili malvagi e prepotenti nomini. E ne resta anche memoria delle antiche Carte degli Archivi. In pruova di che ho rapportato un documento del 1:07. dove fon le querele degli Uomini di Savignano davanti alla Contessa Matilda, e una Sentenza de' Giudici Imperiali proferita nell' anno 1185. contro di Manente Conte di Sartiano, usurpatore de Beni del Monafierio di Vivo; e la Concordia seguita nel 1099. fra i Canonici della Cattedrale di Lucca , e Guido figlio d' Ildebrando in occasione dei danni da lui inferiti ad essi Canonici. Proprio di questi piccioli Tiranni era di suscitar guerre contro i men potenti, e d'infestar le strade a guisa degli as. fassini, talmente che non era mai sicuro il passare per la loro giurifdizione. Quanto più nobili e ricchi erano i pellegrini, tanto più grande era il loro pericolo di effere imprigionati , e forzati poscia a redimere la lor siberta con isborfo di molto oro. Non è una Favola quella di Gino di Tacco fra le Novelle del Boccaccio, e nella Par, II, delle Antichità Estensi ho io riferito ciò che accadde a Niccolò III. Marchefe d' Este, Signor di Ferrara, Modena &c. che in un fuo viaggio fu preso dal Castellano del Monte San Michele . Motivo abbiam di rallegrarci di questi ultimi Secoli, ne' quali son ceffati quesi piccioli prepotenti. Dirà alcuno, essere passata una tal malattia ne' Principi maggiori, che tanti danni recano colle lor guerre. Ma si vuol ricordare, che non finiranno mai le tribulazioni in questo paese d'esilio, e potremo folamente sperare una vera pace e felicità nella PaDISSERT. CINQUANTESIMAQUINTA. 187
Patria, dove fono istradati i buoni, e potremo giugnere ancor noi. se non cefferemo d'effere veri Cristiani.

DISSERTAZIONE CINQUARTESIMAQUINTA.

# Delle Rappresaglie .

Acopo Malvezzi nella Cronica di Brescia da me data alla luce nel Tom. XIII. Rer. Ital. così scrive nella Dift. 8. Cap. 115. Per hæc tempora (cioè nel 1289.). Represalia in fingulis Civitatibus Lombardorum concessa fuerunt. Quod factum adeo contra rempublicam invaluit, ut non dumtaxat mercimonia per nulla loca discurrerent, fed neque ad alienas Civitates ullus iter arriperet . Denique harum Reprefaliarum abhorrendus ufus non folum Lombardiam , fed & totam Italiam , alias quoque nonnullas Provincias discordiis ac malis plurimis conturbavit. Famosa invero una volta su, e sommamente perniciofa, e quasi diffi detestabile la consuetudine delle Rappresaglie; le quali cosa fossero, ce lo dirà l'Autore del Breviloquio presso il Du-Cange, che cosi le definisce : Represaliæ dicuntur , quando aliquis oriundus de una Terra spoliatur, aut damnificatur ab alio oriundo de alia Terra , vel etiam si debitum non solverit ei . Tunc enim datur potefias ifli spoliato , quod ibi Satisfaciat contra quemlibet de Terra illa , unde est spoliator vel debitor . Se accadeva per esempio, che qualche Modenese da un Bolognese venisse spogliato, e portatane la querela ai Magistrati di Bologna, niuna giufiizia potea ottenere; allora lo spogliato implorava il sussidio del proprio Magistrato, il quale perciò gli concedeva il Gius della Rapprefaglia , cioè di spogliare qualfivoglia Bolognese per levargli altrettanto . quanto era stato tolto a lui. Lo stesso succedeva, se il Debitor Bolognese non voleva pagare. Gli Autori del Vocabolario stella Crusca così definirono questa voce : Il ritenere e l' arrestare quel d'altrui per forza , quando capita. in tua podeftà . Il Vossio nel Lib. III. Cap. 43. de Vitile

Sermonis cercal' Etimologia di questo nome, e ne attribuisce l'origine all' Italia, e con ragione, perchè presfo i nostri Maggiori sembra nato l'uso delle Rappresaglie; e dalla voce Preso e Represo, o sia Ripreso, cioè ripigliato quello, che dianzi era stato tolto, abbia avuto origine questa azione. Nè il Latino Clarigatio, come volle Ermolao Barbaro, nè il Greco Androlepsia, come stimò il Budeo, ci presentano il vero fignificato della voce Rapprefaglia, secondochè apparirà a chiunque attentamente pesi la forza e l'uso di questi Vocaboli. Molto ha favellato il Salmasio della Clarigazione nel suo Libro de mod. Ufur. Certo è, che presso gli antichi non fu in uso questa maniera di rifarsi delle cose sue con torne un' equivalente alle persone innocenti. Anzi fu ciò o apertamente o tacitamente vietato, per quanto apparisce dall' Authent, ne fiant pignorationes Collat, V. e l. ficut S. 1. ff. Quod cujufque univers. nom. che il Grozio offervò nel Lib. III. Cap. 2. de Jure Belli & Pacis. Certamente in niun luogo apparisce, che questa violenza sia stata approvata dalle antiche Leggi, perchè sempre parve a que' saggi Legislatori un' ingiustizia il far pagare ad uno ciò, che era d ovuto da un' altro. Contuttociò qualche vestigio di questo rimedio irregolara fembra comparire nel Capitolare di Sicardo Principe Beneventano, spettante all' anno 836, che fu pubblicato da Cammillo Pellegrini Tom. II. pag. 259. Rer. Ital. Quivi è decretato, che se alcuno non avrà potuto ottener giustizia dal Giudice, tunc habeat licentiam foris Civitatem qualiter pignus facere tam in Langobardos, quam etiam inquilinos, vel qualibet persona prætendere potuerit, excepto negotiante. Ma queste espressioni sono affai scure. Egli è bensì evidente, che familiari divennero le Rapprefaglie dopo il Secolo Decimo o Undecimo dell' Era Cristiana, cioè dappoichè le Città d' Italia si misero in Libertà, e formarono delle Repubbliche, siccome vedemmo nella Differt. XLV. Allora tante Città accese ciascuna dall'emulazione, o dalla cupidigia di accrescere il dominio, si lasciavano facilmente traspor-

## DISSERT. CINQUANTESIMAQUINTA. 189

tare allti e guerre contro le vicine. Effendo poi fuccedute le fiere dissensioni fra il Sacerdozio e l'Imperio, e fopravvenute le fazioni de' Guelsi e Ghibellini , più che mai bolli la discordia per quasi tutta l'Italia. Insorfero allora de' prepotenti, che ai viandanti, e massimamente se ricchi o mercatanti, usavano violenze, e sotto qualche pretesto li spogliavano delle loro sostanze. Rara cosa era il gastigo di costoro per negligenza de' Magistrati, o perchè non si ofava di esercitar la giustizia contro di chi avea gran feguito e protettori delle fue iniquità, o pur facea paura a tutti. Eranvi ancora non pochi, i quali avendo qualche Debitore fuori del fuo Contado e distretto, per quanto ricorressero ai Giudici del Luogo, trovavano fempre la Giustizia, che non avea nè orecchie, nè mani per loro. Che doveano far que' miseri, da che speranza non restava di ricuperare il suo nel territorio altrui? Allora per disperazione ricorrevano al proprio Podestà chiedendo sjuto, e questi prendendo la protezione del Creditore, ne scriveva al Podestà dell'altro Luogo per ottenerne soddisfazione. Se frutto non ne rifultava dalle istanze fue, allora si concedevano le Rappresaglie al ricorrente, cioè licenza di poter terre colla forza ad un Cittadino di quella Città o Terra, che avea negato di far giustizia, quel tanto di roba o danaro, che bastasse alla soddisfazione del credito suo. Tutto questo può ricevere lume dagli Attl pubblici della Città di Modena.

Apparisce dagli Statuti MSti del Popolo Modenese dell' anno 1327, che prima di concedere le Rappresaglie ad alcuno, che sosse prima di concedere le Rappresaglie ad alcuno, che sosse prima di soncedere le Rappresaglie ad alcuno, che sosse postito sono avesse pottuto conseguire il danaro a se dovuto, si avea da usare un diligente esame per ben pesare le ragioni del pretensente. Se compariva giusta e chiara la di lui pretensione, il Comune scriveva per lui all'altro Comune. Nulla giovando le Lettere, esso Comune inviava una pubblica persona alla Citta, dove abitava lo spogliatore o debitore, per ivi chiarir meglio la verità del satto e delle ragioni, e chiedere i

rimedi approvati dal Diritto delle genti. Caso che & cantaffe ai fordi, allora fi dava permiffione di venire alle Rappresaglie . Tutto quel , che si toglieva a qualche Cittadino o abitatore del Comune negante giustizia. si metteva all'incanto, e ne veniva poi foddisfatto chi avea ragione. La cura di queste Rappresaglie era raccemandata ai Confoli de' Mercatanti, Che se qualche Città decretava effe Rappresaglie contro di alcun Modenefe, ufizio era del Podesta di Modena d'interporsi per divertir questo fulmine per via di accordo, e per esentare il Popolo suo, per quanto era possibile. da ogni molestia. Nel volume Manoscritto delle Leggi suddette Libro I. Rubr. 55. fi legge: Statutum eft pro publica utilitate Mercatorum , quod Potestas Mutinæ tenea. tur præcise in primo Mense sui regiminis ponere ad Consilium generale de Represaleis omnino tollendis . & de atsendendis , qua funt inter Comune & Homines Mutina. & Communia & Homines Civitatis Parma, Cremona. & Regii , & omnia alia Communia & Civitates , que habent Represaleas contra Commune & Homines Mutina, ad hoc ut Homines Civitatis Mutinæ possint ire . & flare fecure cum personis & rebus in distis Civitatibus . Per conoscere poi come dal Consiglio Generale del Popolo di Modena si concedessero le Rappresaglie, si osservi il seguente Decreto fatto nel 1306. Nicolaus filius quondam Domini Montecli , Spoliatus & derobatus in Civitate Cremonæ per quondam Dominum Melium de Comitibus Civem Cremonæ, de una pezia de Blaveto de zalaono : item de sex brachiis panni Persi ; item de duabus paribus caligarum de Salia ; item de una braga ; & una camifa ; & decem filzis de Pater nostris ; item de decem & octo faldis feltri : item tantumdem boracium : item de uno Codice scripto in Chartis hadinis; item de uno suo equo existimato decem & octo Libras Imperiales de bona Moneta de Mutina : item de quadraginta Solidis de Turonensibus. quos habebat cum eo. Quæ res existimatione communi valebant septuaginta & offo Libras Imperiales de bona moneta de Mutina . Petiit Reprefaleas contra personas & bona

# DISSERT. CINQUANTESIMAQUINTA. 191

bona Communis Cremona, & singulos homines & perfonas Civitatis Cremonæ & ejus diftrictus, insuper petens damna & interesse. E perciocchè la Repubblica di Cremona, benche per mezzo di Lettere, anzi anche per mezzo di Ambasciatori spediti dal Podesta e Comune di Modena, pregata ed esortata a fare restituire le robe tolte, o il prezzo di esse, niuna soddisfazione avea dato: però fi concedono ad effo Niccolò le Rapprefaglio: Tralascio altri esempli, Scrive il nostro Vedriani nella Storia di Modena, che Saraceno Lambertini Bolognese uno degli Antenati del gloriofo regnante Pontefice BE-NEDETTO XIV, esercitò la Pretura di Modena per li fei ultimi mesi dell' anno 1272, e che fe la passò con molta quiete. Ma dagli Atti pubblici della Repubblica Modenese e dagli antichi Annali di questa Città da me dati. alla luce nel Tomo XI. Rer. Ital. apparifce, che effo Saraceno, essendo nate delle gravi controversie, senza compiere l'anno, se ne tornò alla sua Patria. Lamentavasi egli che contro la dignità sua tali cose avessero operato i Modenesi, ch' era flato sforzato a prendere quella risoluzione. Pretendevano all'incontro i Modenesi, ch' egli spontaneamente, e senza giusto motivo, si fosse ritirato, Giunto a Bologna il Lambertini dimandò al Popolo di Modena una gran fomma di danaro per l'ingiuria, come egli diceva, inferita al fuo onore. Per lo contrario non minore era la fomma pretefa dai Modenesi, per aver egli contro i patti e giuramenti abbandonato il suo ufizio, come si raccoglie dagli Atti, che pubblicai nella Differt. XLVI. Pertanto portata la lite alla Repubblica di Bologna, egli nell'anno 1273. impetrò le Rappresaglie contro de' Modenesi . Ne ho io divulgato il Decreto . Avanti di valersene il Lambertini , ne spedi copia al Popolo di Modena, e questi non su pigro a dedurre le sue ragioni e difese. Andò affai in lungo questa disputa, e selamente dopo molti anni dall' uno e l' altro Comune fu rimeffa la caufa ad Arbitri concordemente eletti, che la terminarono.

Costume fu, siccome dissi, che qualor sapeva una

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

192

Città concedute contro di se le Rappresaglie da altra Città, tosto si spedivano Lettere o Ambasciatori per esa. minar le pretensioni colla dovuta equità, affin di levare i femi di maggiori discordie. Per questa cagione nell' anno 1270. e nel 1281. furono costituiti degli Arbitri dai Bologness e Modeness con facoltà di decidere tutte le liti spettanti alle Rappresaglie. Ne restano gli Atti MSti nell' Archivio della Comunità di Modena. Quivi a legge, che nell'anno 1281, coram vobis Arbitris, qui estis deputati ad examinandum, definiendum, & terminandum omnes quæftiones, lites, & causas, quæ sunt. vertuntur, seu verti possunt inter utrumque Commune, & singulares personas utriusque Civitatis & districtus, comparisce Buonagrazia figlio del su Sig. Raimondo Prete di Castelfranco, il quale si lamenta, perchè avendo condotto al mercato di Modena un pajo di buoi, e tornando a cafa, cum fuisset inter Castrum Leonem & Genam in Burgo novo in Strata publica, i Birri di Modena gliel' aveano levato, e però ne chiede il prezzo ascendente ad viginti quatuor Libras pecuniæ Bononiensis, & damnum ad decem Libras . Fu condanuato il Comune di Modena a pagare 22. Lire moneta di Bologna. Nel feguente anno 1282, ai Mercanti Veneziani furono accordate le Rappresaglie per Lire secento sessantotto, e Soldi tre contro i Modenesi. Comparvero in Venezia questi ultimi, e li presentarono coram Scribanis tabulæ Lombardorum ; si fecero i conti, e il Comune di Modena pagò Lire 29. e Soldi 18. di pecunia Modenese pro liberatione Maltolia, qua Civibus Mutinensibus tollebatur in Civitate prædicta Venetiarum, come apparisce dalla Carta da me prodotta. Ma si può chiedere, perchè il Comune di Modena affumeva in se il pagamento dovuto dai privati. Cioè per provvedere alla quiete degli altri, ed affinche per cagione d' un reo non patissero tanti altri innocenti. Ma non erano si liberali gli uomini d' allora, che pagando i debiti de' privati, nulla poi ripeteffero da' debitori, se restava loro maniera di poter pagare. Odali ciò, che nell'anno 1316, fu determinato

DISSERT. CINQUANTESIMAQUINTA. :

în Modena . Nobilis Mile x ( cosi è scritto ne' pubblici Atti ) Dominus Henfelminus de Henfelminis de Padua , honorabilis Capitaneus Populi Mutinensis, in Palatio Populi ad fonum Campana, & voce Praconis congregati, in quo de conscientia & voluntate Dominorum Sexdecim Defensorum Libertatis Communis & Populi Mutinensis. proposuit infrascripta, super quibus consilium postulavit . Quid placet Consilio providere , ordinare , & firma. re super infrascriptis postis, deliberatis & approbatis per dictor Dominos Defensores, tenor quarum talis est: Item cum alias sit provisum, quod per Commune Mutinæ mittantur ad Commune Venetiarum duo boni homines et legales de Mutina, expensis Communis Mutina, caufa tractandi & pacificendi cum creditoribus de Venetiis quondam Domini Ambroxii de Ymola pro Reprefaleis sedan dis &c. Da tutti fu approvata questa risoluzione, e que' debiti vennero pagati in Venezia. Ma i fuoi figli confegnarono al Comune tanto de' lor beni, quanto importavano i pagamenti da esso fatti per loro .

Queste, per dir così, private guerre presero un' accrescimento notabile sul finire del secolo XIII. di modo che non fenza ragione il Malvezzi nella Storia Bresciana da me pubblicata nella Raccolta Rer. Ital. le detestò . ficcome invenzione, che stranamente turbava la quieto d' Italia. Certamente a prima vista non sembra meritevole di condanna una tale usanza. Imperciocchè è ufizio e debito del Principe e della Repubblica il difendere non tanto i Beni dell'Università, quanto anche de' privati. e qualora co' mezzi ordinari non fi può ricuperare l'ufurpato dagli stranieri, dev' effere permesso il valersi degli firaordinari. Che se ne resta aggravato un' innocente, la colpa si rovescia sopra il Principe o Città, che ha negato di far giustizia, E perciocchè in guerra giusta vien creduto lecito l'occupar le robe e fostanze de nemici. così nelle Rappresaglie, le quali sono una specie di guerra, fembra permeffo lo fteffo, mentre per la non impetrata giufizia fono accordate da chi ha legittima facoltà di accordarle. Non mi stendo maggiormente per mo-Tom.III.Part.I.

strare introdotto l' uso d'essa Rappresaglia fenza offendere la Giustizia, siccome pretendono di avere mostrato vari Giurisconsulti e Scrittori di Politica. Tuttavia non mancano ragioni capaci di condannare, e far conoscere per ingiufto e perniciofo troppo all' umano Commerzio l'uso delle medesime Rappresaglie, si familiari una volta per le Città Italiane. Non fembra mai conforme alla ragione, che per mancamento d'uno s'abbia a veffare un' intera innocente popolazione, e che s' apra la porta a tanti mali, che provenivano ne' tempi andati dalla concessione delle Rappresaglie. Immaginatevi conceduta la Rappresaglia per qualche delitto o debito di un Cittadino contro la di lui Città : allora niun de' Mercatanti, anzi nè pure de' Cittadini ofava di entrare nel territorio della Città, che avea conceduta essa Rapprefaglia; ed ecco rovinato affatto il commerzio o d' una o pur di amendue le Città, con grave incomodo tanto de' privati che del Pubblico. Oltre a ciò di rado avveniva, che l'innocente spogliato o ricuperasse la roba toltagli, o fosse soddisfatto pel danno da ciò provvenute. Spesse volte ancora accadeva, che lo sdegno degli spogliatori si scaricava sopra degli altri innocenti senza pubblica autorità, e crescevano le violenze e ladrerie, cercando molti di trarre guadagno dal potersi far giustizia dapersestesso. Però non lieve imbroglio e fastidio era quello de' Rettori pubblici il prevenire questa picciola guerra, e il rimediare alle pessime sue conseguenze; il che spezialmente vedo praticato dai Modenesi, come apparisce dagli Atti del loro Archivio nell' anno 1318. Ivi Glegge: Nobilis vir Dominus Ylarius de Zochis Civis Parmensis, honorabilis Potestas Civitatis & Communis Flacentia, nomine Communis Placentini, ex nunc fu-Spendit omnes et singulas Represalias, concessas in Civitate Placentiæ contra omnes et singulos Cives et distri-Etuales Mutinæ, omnibus et singulis Placentinis hinc retro quacumque ratione & causa . Et hæc ad postulatio nem et infiantiam Domini Lambertini Gracia Ambaxatoris, Syndici. et Procuratoris Dominorum Potestatis. Com-

# DISSERT. CINQUANTESIMAQUINTA. 19

Communis, et Hominum Civitatis Mutinæ &c. Dans et concedens plenam, liberam et integram bayliam, au-Horitarem, ac fidantiam, quod omnes et singuli Civitatis Mutinæ Cives et Districtuales possint et valeant ad egrum liberam et omnimodam voluntatem ire , redire , stare , et transire per Civitatem et Episcopatum Placentia cum rebus , personis , mercaturis etc. Et hac facta funt de licentia et mandato Magnifici Militis Domini Galeatii Vicecomitis, Civitatis et Districtus Placentia Domini Generalis etc. Molto prima nondimeno il Popolo di Modena avea provveduto in maniera che non fosse luogo alle Rappresaglie fra' suoi Cittadini e i confinanti, e questo fu negli anni 1108. 1213. e poscia nel 1319. Dal che impariamo, che non sì tardi, come pensò il Malvezzi nella Storia Bresciana, ebbe principio in Italia l' uso pericolofo e barbarico delle Rapprefaglie. Ho io rapportato gli Atti della Concordia feguita per questo nel 1 198. fra i Modenesi e Bologuesi; e un' altra del 1210, fra essi Modenesi e Veronesi. Trassi parimente dall' Archivio Estense il Mandato de' Mercatanti Bresciani, anzi della medesima Comunità, per trattare co' Ferraresi la mapiera di schivar le Rappresaglie, spettante all'anno 1226. Così pubblicai la fospensione di questo straordina rio ripiego, in cui nell' anno 1318, convennero i Modenesi e Piacentini. Truovasi ancora nella Cronica Senefe di Neri Donato Tomo XV, Rer. Italiche nel 1371. erano tuttavia in vigore le Rappresaglie fra i Genovesi, Sanesi, e Pisani. Penetrò anche in Germania questo abbominevol rito, siccome eziandio ad altri paesi fuori d' Italia. E perciocche tutto di per questo inforgevano liti, e quistioni, Bartolo Principe de' Legisti del suo tempo trattò questo argomento, pubblicò un Trattato de Rapresaliis, che da li innanzi tenuto fu in venerazione a guifa delle Leggi. Ma da che venne mancando il bollore delle matte Fazioni in Italia, allora le Città seriamente considerando, quante turbolenze e danni producesse questa forta di guerra, finirono di concedere le Rapprefaglie, di maniera che ne resta bene il nome in N 2 ItaItalia, ma non mai, o ben di rado, alcuno vien turbato in questa irregolare Giustizia. Che anche dalle Leggi Germaniche sieno esse riprovate, e che gl'Imperadori si guardino dal concederle, l'osservarono il Gaglio, si Regnero, il Sistino, il Limneo, lo Schiltero, ed altri; ch'io tralascio. Certamente è da desiderare, che non tornino più tempi tali, ne' quali questa violenza risorga. Imperocchè quantunque possa esse giusta in caso di denegata Giustizia, tuttavia le pessime sue conseguenze consigliano il non valersene giammai.

#### DISSERTAZIONE CINQUANTESIMA SESTA

Della Religione de' Cristiani in Italia dopo l' anno 500, dell'Era Cristiana.

Affiamo ora a cercare, qual fosse lo stato e la faccia della Religione in Italia, dappoiche riusci alle Nazioni barbare di fiffar qui il piede . Veramente i Goti e i Longobardi portarono qua l' Arrianismo, che n'era stato bandito ne' tempi addietro. Ma da che abjurarono anch' essi quella pestilente dottrina, Popolo non si contò in Italia, che non professasse la Fede Cattolica, e non ederisse alla Chiesa Romana Maesira di tutte. Nè poscia fino ai di nostri tempo ci fu, in cui alcuna Eresia di qualche nome, e pubblica rompesse questa unità e concordia. Perciocche quantunque per cagion del Concilio Quinto Generale alcuni Patriarchi di Aquileja, e i lor Suffraganei steffero molto tempo divisi dalla Sede Apostolica: nientedimeno niun Dogma abominevole giunse ad infeflar la loro credenza. E tuttochè dopo il Secolo IX. e X. alquante Città della Calabria, e in altre parti del Regno di Napoli, fossero sottoposte alla Signoria de' Greci, niuna perciò d' esse negò l'ubbidienza ai Romani Pontefici, o certamente poco durarono nello Scisma delle Chiese Orientali. Si vuol nondimeno confessare, che dopo il Mille penetrarono in Italia alcune clandestine Eresie, e si sparsero fra il rozzo Popolo; ma niuna d'esse

# DISSERT. CINQUANTESIMAPRIMA.

alzò mai il capo, nè fi attaccò agli uomini dotti, di maniera che la vera Fede regnò fempre dappertutto, e le pene usate contro i contumaci ne troncarono in fine le radici. Di tali Eresse tratterò io nella Dissert. LX. Nè s' ha da dissimulare, che insorfero talvolta dei lagrimevoli Scifini nel seno della stessa Italia o per l'elezione dubbiosa de' Sommi Pontefici, o per l'intrusione di qualche Antipapa, e che sì fatte scissure durarono talvolta per più anni. Ma fra cotali discordie non lasciarono mai gli animi d' andar sempre concordi nella confessione della vera Fede, e della dottrina ortodossa. Anzi allorchè Leone Isauro infuriò contro del pio uso e culto delle sacre Immagini, col minacciar anche la morte a Gregorio II. Papa, per testimonianza di Anastasio nella Vita di esso Pontefice, e di Paolo Diacono nella Storia Longobarda, tutta l' Italia fece relistenza allo sconfiglia. to Imperadore, et confilium iniit, ut alterum fibi Imperatorem eligerent (1). Anche gli stessi Longobardi, pa.

(1) Così è. Ma S. Gregorio II. sperans conversionem Principis, come si legge presso il medesimo Anastasio, validamente s'oppose, In esso Pontefice però si vedono peco dopo segni evidenti di Principato, esi ha certezza, che i Romani aveano scosso il giogo Imperiale, a cui mai più non furono sottoposti: sebbene risvegliato poi l'imperio in Occidente, per volontà del Pontefice S. Leone III. Autor del novello Imperio, e giurassero fedeltà all'Imperatore, e alle due autorità Pontificia, e Imperiale con bella armonia congiunte prestassero la dovuta ubbidienza. La vittoria da loro riportata contro Eularato Duca di Napoli, e il di lui figlio Adriano, che invasa la Campania volevano ricuperarla all'Imperatore, e vi perderono esercito, e vita; e la lega dell' Esarco co' Longobardi per espugnar Roma, sono indizi assai chiari, che Roma e'l Ducato Romano s' erano ribellati all'Imperatore, e in forma di Repubblica, di cui era capo il Pontefice, si governarono. Nel successore S. Gregorio III. e in San Zaccaria vi sono poi argomenti non oscuri, che il Pontence era riguardato da Principe dagli stessi Re de' Longo-

## DELLE ANTICHITA ITALIANE.

droni allora di quasi tutta l'Italia, si scaldarono sorte per la disesa della Chiesa Cattolica, e del Romano Pontesice, ancorchè si possa sospettare, che più volentieri entrassero in quella briga, per potere impadronirsi di Ravenna, e dell'altre Città dell'Esarcato, sottraendole al dominio de Greci.

Quali poi fossero gl' impieghi principali della Santissima Religion nostra in que' tempi, e quale il culto esterno, resta ora da esaminare. Fu allora uno de' più usati siudi de' Popoli Crissiani quello di fabbricar Basiliche, Oratori, Monasteri, e Spedali per viandanti, infermi, e bisognosi, o pure in ampliarli ed arricchirli. Gareggiavano in ciò quasi tutti i buoni, se provveduti di molte facoltà; ed anche talora senza osservare, se più del dovere destraudassero le speranze de' figli e parenti sulla

bardi. La sostanza è che in questo tempo, circa l'anno 728. debbono stabilirsi i fondamenti del dominio temporale della S. Sede. Che poi le azioni principali de' Pontefici fossero intorno alle Chiese, perchè di ciò si ha conto esattissimo presso Anastasio, come osserva qui sotto l'Autore, è assai disputabile: mentre S. Gregorio III. ricuperando Gallese dalle mani de' Longobardi; e S. Zaccaria ricuperando quattro altre Città da medesimi invase nel Ducato Romano, con restituzione di prigionieri, e con stipulazione di pace tra 'l Re de' Longobardi, e'l Pontefice perventi anni, ci dimostrano, che i Pontefici senza ommettere ciò che apparteneva al Sacerdozio esercitavano le funzioni di veri Principi; benchè nulla curassero il Principato, e sempre tenesser conto degl'Imperatori d' Oriente; finchè se ne videro totalmente abbandonati; onde collegaronsi co' Principi Carolini, già esaltati al soglio da loro stessi, a difesa non solo del loro dominio, ma di tutta l'Italia. Anche queste cose si leggono presso il Bibliotecario adoprato qui sotto per testimonio delle sole azioni Ecelesiastiche. Vedasi la mia Append. più volte citata nell' Esame del Diploma di Lodovico Pio: e si troverà il tutto in una chiarezza, che non ammette colori che l'adombrino . C.

# DISSERT. CINQUANTESIMASESTA.

loro (2) eredità. Non faceane di meno coloro ancora. che abbondavano di vizi e peccati, purchè nel cuor loro avesse luogo il timore dell'ira di Dio. Siccome i Giusti esercitavano la lor liberalità verso le Chiese per la ben fondata fiducia di riportarne un premio eterno in Cielo, così gl' Ingiufii concorrevano a far lo stesso, per isperanza di non patire i gassighi preparati per li cattivi nell'altra (3 vita. E veramente nell'uso di questa pia munificenza veniva allora coffituito un gran requifito della Pietà e della Religione, e una via molto facile per obbligar Dio in sno savore. Perciò in gran numero i sacrì Pastori, i Monaci Religiosi, i Cherici, ed anche gli fteffi Laici più dati alla pietà, si fludiavano di fondar o abbellir Tempii, o di ornar gli Altari con preziosi vasi d'oro e d'argento, e d'altre ricche supellettili. Leggansi le Vite de' Romani Pontesici, date alla luce sot o nome di Anastasio Bibliotecario, Il più delle loro imprese si riduce a Chiese o fabbricate, o ristorate, o ad ornamenti di gran prezzo : ch' essi alle medesime con-N 4 tri.

(2) Se erano buoni, quali li suppone, e chiama il nostro Autore, si saranno guardati dal commettere ingiustizia, defraudando i figli, ed i parenti di quello, che ad essi era dovuto. S.

<sup>(3)</sup> Giacchè ai nostri giorni alcuni Scrittori, che si spacciano per Cattolici, o per ignoranza, o per malignità, hanno avuto l'ardire di affermare che in alcuni temdi fu riputato il lasciare, o il donare per testamento alle Chiese anche senza un verace pentimento delle colpe commesse fortissimo rimedio per ottenere la remissione de' peccati, e per non patire i gastighi preparati per li cattivi nell'altra vita ei crediamo in obbligo di avvertire i Lettori, che questa è una manifesta calunnia, mentre mai, e perciò neppure ne' tempi barbari, si è pensato dai Cattolici, che l'uomo senza essersi pentito de' suoi peccati, e aver adempito ciò, che dalla Divina legge vien prescritto, e riacquistata la grazia di Dio, possa salvarsi per aver offerto o lasciato beni alla Chiesa. Vedi la nota r. alla Dissertazione LXVIII.

tribuivano. Altrettanto si può offervare fatto da que' Vescovi ed Abati, che annidavano in lor cuore, non le cupidità Secolaresche, ma le massime della Pietà. Pochi erano fra loro, che prima di paffare all' altra vita non avessero edificata qualche nuova Chiesa, o non ne avessero arricchita alcuna delle vecchie. Ne recherò pochi esempli. Basilica insigne tuttavia in Milano è quella di S. Giorgio. Quivi nel pavimento (per attestato di Francesco Castelli . una cui Raccoltà scritta circa l' Anno 1550. ho io avuto fotto gli occhi ) si leggeva l' Iscrizion sepolcrale di Natale Arcivescovo di Milano, e fondatore di quella Chiesa. Il Chiariss. P. Papebrochio nel Trattato de Episcopis Mediolanensibus Tom. VII. Actor. Sanct. Maji, fu di parere, che questo Arcivescovo Natale, venerato per Santo da' Milanefi nel di 13. di Maggio, fosse ordinato nell' Anno di Cristo 740., e che pasfasse a miglior vita nell' anno seguente. Il Castelli do po l' Iscrizione, nota: Obiit autem Anno Incarnationis Domini DCCLXIV. Pridie Idus Maji, Indictione Quarte . Se queste parole si leggessero nel Marmo, gran divario pafferebbe fra l'Iscrizione, e l'opinione del Papebro. chio. Ma perchè nell' Anno 764. correva l' Indizione Seconda, e non già la Quarta, probabile è, che quella giunta venga dalla penna del Castelli. Ecco lo stesso Epitaffio, da cui ancora apprendiamo, che anche il Re de' Longobardi avea contribuito plurima dona pel mantenimento de' Sacerdoti di quella Chiefa.

MARMORE CONCLUSUM TEGITUR VENERABILE CORPUS .

NATALIS PRAESVL , QVI FVIT ORBE BONVS .

GRANDIS HONOR PATRYM EVERAT, NAM PASTOR ET ALMYS.
NOBILITATE (a) VIXIT, REXIT OVESQVE PATER,

CONDIDIT HANG AVLAM, CHRISTO PRAESTANTE IVVAMEN,

REX DEDIT ET RECTE PLVRIMA DONA QUOQVE.
WINDE QUEANT VIGILES DOMINO SERVIRE PER AEVA

PROQUE SVIS CVLPIS POSSIT MABERE PRECES .

BECLESIAM REXIT BIS SEPTEM MENSIBVS, ANNOS

SEXIES ATQUE DECEM QUOQUE (b) DUOBUS HABENS .

An-

<sup>(</sup>a) Lego Nobiliter. (b) Legendum videtur Cumque.

DISSERT. CINQUANTESIMASESTA. 201

Anche in Pavia nella Cattedrale fi leggeva la memoria incisa in lastre di serro, spettante ad un Longobardo, che avea sabbricato un' Oratorio in onore della Santissima Vergine. Probabilmente andò a finire quest' anticaglia nella bottega di qualche Fabbro serrajo. Me ne mandò copia il su dottissimo P. D. Gasparo Beretti Monaco Benedettino. Si osservi in questa memoria, quanto sia durato nelle Iscrizioni l'uso di que' Segni, che da alcusi surono una volta creduti Cuori, ma più verisimilmente erano Foglie d'alberi, che i Marmorai o per ornato, o per interpunzione vi aggiugnevano.

NOMINE GUODO CITANS ORNAVIT MARMORE PULCHRO

INTIMA CVM VARII TEMPLI PVIGORE METALLI
TEMPLVM DOMINO DEVOTVS CONDEDIT AVSO
TEMPORE PRAECELSI LIVTPRANDI DENIQVE REGIS
AEDISVS IN PROPRIIS MARIAE VIRGINIS ALMARE.
O ORANTES PENITRENT HINC CAELOS VOTA GCD.
Ho anche rapportato il Catalogo ben lungo di tutti gli
ornamenti, che Teobaldo Abate Benedettino nell' Anno
1019. fomministro al Monasterio di San Liberatore, pofto nel territorio di Chieti. (4) Ma qui convien' avvertire, che quanto la pia liberalità contribuiva di doni e
ricchezze mobili, rimaneva esposto in que' torbidissimi
tempi al saccheggio de' ladri, de' nemici, de' Principi
empj, anzi talvolta anche de' Pastori delle Chiefe, che
si gittavano dopo le spalle il timore di Dio. Il perchè i più

<sup>(4)</sup> La gran Raccolta delle Iscrizioni Cristiane sino all' anno 1000. di nostra salute, già preparata per le stampe dal ch. Sig. Ab. Gaetano Marini Prefetto degli Archivi Apostolici, spertissimo giudice d'ogni antichità ci fornirà anche in questo genere di autorevoli testimonianze intorno alla pietà e religione de'nostri maggiori nel fondare Monasteri, dedicar Chiese ed altari, offerir doni ai Dio in onore de Santi, ergere memorie e sepolcri ad uomini insigni, e lasciare sussidi abondanti e perpetui a poveri. M.

faggi (5) credeano meglio fatto di dispensare ai Poveri que' tesori, conoscendo, che impiegati che fossero in tal guifa, non verrebbero i ladri, nè le tignuole, nè la ruggine a far guerra ad effi . Veggafila Difs. XXXVI. degli Spedali . Un' altro più usato esercizio della gente pia era l'attendere al divino culto ne' facri Templi col canto de' Salmi e degl' Inni, e il compiere tutte le parti della Liturgia, colla maggior decenza e divozione. In ciò spezialmente si distinguevano i Monaci esemplari . Il loro canto, le lunghe preghiere, la compostezza del corpo', le veglie notturne, davano talmente negli occhi e nelle orecchie del Popolo, ed affezionavano ad effi la maggior parte di effo, che oltre ad altre cagioni si può credere, che l'ultima non fosse questa, per cui seguirono le fondazioni di tanti Monasteri, e arrivasse tant' oltre la munificenza de' Fedeli verfo l' Ordine Monastico. Restava la gente rapita all'offervare, come non solamente salmeggiassero si lungamente il giorno, ma anche forgeffero la notte a lodare e pregar Dio fecondo l'antico istituto, che massimamente San Benedetto propagò in Occidente . Nè questo bastò . Gl' insigni Monasteri si dell' Oriente che dell' Occidente, a questi esercizi comuni di Pietà aggiunsero un' altra nobil prerogativa . coll'introdurre la Salmodia perpetua, cioè il dividere in vari Cori la numerosa famiglia de' Monaci, e sar si che fuccedendo gli uni agli altri, niuna ora del giorno e della notte restasse priva delle lodi del Signore. Perciò non solamente il Popolo, ma anche i Principi e le Principesse, e i più dei Re, e molti ancora de' Vescovi par-

<sup>(5)</sup> Nessun buon Cattolico avrà la temerità di giudicare meno saggi tanti santissimi Pontefici Romani, e tanti
Vescovi, e Abati, i quali nello stesso tempo, in cui abbondantemente sovvennero ai bisogni de poveri, arricchirono con preziosi arredi le Chiese, ben sicuri che la rapacità de' ladri, de' Principi empi, e de' Pastori delle Chiese dimentichi del timore di Dio non avrebbe diminuito il
merito della pia loro liberalità.

DISSERT. CINQUANTESIMASESTA.

ticolare offequio e divozione professavano ad essi Monaci, e gareggiavano in fondar nuovi Monasteri dappertutto. Ansperto Arcivescovo di Milano, per valermi di un folo esempio, avea fabbricato uno Spedale, e una Basilica. Nell' Anno 879, a' tempi di Carlomanno Re d'Italia, ne diede la cura ai Monaci Benedettini, comandando, che ivi quotidie ollo Monachi Monasterii iplius Sancti Ambrofii esse debeant , qui in jam dicta Bafilica mea Officium et luminaria faciant, et pro me et jam dictis parentibus meis Missas , Vesperum , Vigilias , et Matutinum defunctorum faciant . Traffi io questo Documento dallo Zibaldone del Puricelli , illuftratore della Basilica e del Monasterio di Santo Ambrosio. Ma in questa Carta è parlato della Corte Palazzuolo, quam per Preceptum memorande ac reverende recordationis piissimo Arnolfo Rege adquisivimus. Più fotto fi legge: Pro remedio anime Dive memorie Regis Arnulfi . Ma chi è questo Re Arnolfo? Non già il figlio del fuddetto Re Carlomanno, che fiori dopo il Padre. Niun' altro ne so trovar io a cui fi poffa addattar questa afferzione; e che abbia regnato in Italia. Però che è da dire di questo Documento ? O finto, o interpolato convien fospettarlo:

Non lieve fplendore aggiunsero all' esterno culto della Religione Cattolica i Canonici, l'istituto de' quali spea zialmente nel Secolo Nono fi propagò per l'Italia, Francia, e Germania, come vedremo nella Differt. LXII. Imperocchè effendo allora in gran credito presso i Monaci l'uso della facra Salmodia e Imnodia, ne potendo în tale ornamento competere le Chiese Secolari con le Monastiche: si conobbe, che tornerebbe in singolar decoro, e in aumento della Pietà, l'iffituire almeno nelle Cattedrali persone sacre, che in Coro cantassero di giorno e di notte le Lodi di Dio: il che infatti fi cominciò con molta lode a paticare, e tuttavia si pratica. Ma chiederai: Non c'era forse nel Clero Secolare prima dell' istituzione dei Canonici la Salmodia, e il canto delle divine lodi e preghiere ? C' era al sicuro sin dai primi Secoli della Chiesa, ma non con quell'ordine, pienezza,

e maestà, che su poi introdotta dai Monaci e Canonici. E ne' Secoli barbarici quali niuna Chiefa Battelimale. o sia Parrocchiale si trovava tanto nelle Città, che nelle Ville, la quale ne giorni di Festa non cantasse la Messa. o qualche parte del divino Ufizio, pagando a Dio il tributo delle lodi o col Matutino, o col Vefpro, o con altri Salmi ed Inni. Nella Differt. LXXIV. ho rapportato una Carta dell'Anno 715. dove fi tratta di una Parrocchia rurale. Vien' ivi incolpato Adeodato Vescovo di Siena, per avere ammesso all' Ordine Sacerdotale Infatulum habentem annos non plus duodecim, qui nec Vespero fapit , nec Madodinos (cioè i Matutini) facere Mif. Sa cantare novit . Ma da che fu isituito l' Ordine de' Canonici, allora cominciarono con più frequenza e dignità a farsi le sacre funzioni della Chiesa, e ad esercitarsi i Ministri dell' Altare nel Canto Gregoriano nelle Cattedrali. Anzi all' esempio d'esse, molte Chiese delle Città e Ville fondarono un Colleggio di Canonici (ora si chiamano Chiese Collegiate ), per foddisfare con più decoro al culto divino. Però a gara concorreva il Popolo pio, venendo le Domeniche ed altre Feste, ad udire la Salmodia, e qualche grave e divota Musica delle voci Sacerdotali . L'ascoltar la Messa, e l'intervenire a queste divine Lodi, era in que' tempi la principal divozione de' Fedeli. Anzi si faceva scrupolo ogni persona, se non interveniva, oltre alla Messa, anche alla suddetta Salmodia. In molti luoghi ancora i Laici concorrevano al Coro e al canto. Mirabilmente poi crebbe la contentezza, e il concorfo alle Chiese del Popolo, dappoiche dall' Oriente su portato in Occidente l'uso, e la melodia degli Organi pneumatici. Non fi può esprimere con qual flupore e giubilo fosse per la prima volta accolta questa ingegnosa invenzione, cioè nell'Anno 826, nel qual tempo un certo Prete Veneziano presentatosi in Aquisgrana a Lodovico Pie Augusto, si esibi di formare un Organo, e infatti eseguì la promessa, e poi ne fece il concento. Vedi quel che n' ho detto nella Differt.XXIV. Furono foliti anche gl'Imperadori e Re, e all' esempio loro altri.

VXIV

DISSERT. CINQUANTESIMASESTA. 205

minori Principi avere nel lor Palazzo un' Oratorio o Capella, dove i Cappellani ogni giorno e notte falmeggiavano in onore di Dio. Il P. Tommasini P.I. Lib. II. Cap. 109. de Beneficiis pensa, che i Re di Francia dellaprima stirpe avessero Oratorium in Palatio Regio cum suo Clero. Crederei che meritaffe più fede Paolo Diacono. che tale invenzione attribuisce a Liutprando Re de' Longobardi, ferivendo nel Lib. vr. Cap. 58. de Geft. Langob. Intra fuum quoque Palatium Oraculum (cioè un' Oratorio ) Domini Salvatoris ædificavit; & quod nulli alii Reges habuerant , Sacerdotes & Clericos instituit , qui ei quotidie divina Officia decantarent. Ciò fu fatto, affinchè i Principi più comodamente potessero accostarsi al culto divino, e alle Ore Canoniche, perchè anch' effi coftumavano di affiftervi con tutta la lor famiglia. Tralasco altri esempli per rapportarne un solo di Donizone, il quale nel Lib. I. Cap. 14. della Vita di Matilda Tom. V. Rer. Ital. così scrive di Bonifazio Duca e Marchese, Padre di effa Conteffa .

Pfallebant femper Capellani reverenter Horas no Surnas fibi quotidieque diurnas . Nemo Capellam super ipsum Præful habebas .

Cioè un' Oratorio co' fuoi Cantori,

Del resto ne' tempi barbarici il maggiore ssego della divozione, e pietà de' Fedeli, riposto era nell' onorare, e invocare i Santi: del che parleremo nella Dissertazione LVIII. Qui solamente dirò qualche cosa della loro pietà verso i Desunti. Non v'ha dubbio, fino dal nascere della Cristina Religione si costumò di procurare presso il mifericordioso Iddio pace e riposo all' anime Cristiane nell' altra vita per mezzo dell' incruento Sacrificio, delle limosine, e delle orazioni; del che abbiamo innumerabili testimonianze dell' antichità. Con pari, anzi maggiore studio, ne' sussegnitati Secoli usarono i Cristiani di procacciare a se stessi dopo la morte, o agli altri già desunti il sollievo suddetto. Per questo sine prosondevano a gara o tutto o parte delle loro sossanze e deredità in sene de' Monaci, e del Ciero Secolare, o in ajuto de' por pori a

veri. Trattandosi di cose chiare, non occorre ch'io le confermi con pruove, ed esempli. Perciò solamente due notizie recherò. La prima è, che anticamente costuma. rono bensì i Fedeli privati di rendere propizio, Iddio alle anime proprie, e a quelle de parenti, amici, e benefat. tori : ma questa pia munificenza non li stendeva a tutti, i Fedeli . Pare, che uso ed obbligo del solo Clero fosse di provvedere al bifogno di tutti coloro, ch' erano morti in signo Fidei ; e per questo nelle quotidiane Messe , e nella Salmodia sempre si facea, come anche oggidi, commemorazione di tutti i Defunti, e per loro si offerivano preghiere a Dio . Fu anche istituito ne' vecchi Secoli barbarici l' Ufizio de' Morti , per attestato di Amalario, che scriveva i suoi Libri circa l'anno 836. Furono ancora istituite antichissimamente Misse pro Defunctis : e da San Benederto Abare Ananiense, che fiori sul principio del Secolo Nono, su inventato quinarium Pfalmorum pro omnibus Fidelibus defunctis, per tralasciar altre pie consuetudini . Finalmente fu determinato un particolar giorno dell' anno, in cui si facesse una solenne commemorazione e preghiera per tutti i Morti: del quale istituto molti tengono per autore Santo Odilone Abate Cluniacense circa l'anno 1040. Questo piissimo ritrovato venne poi steso dai Romani Pontefici a tutta la Chiesa. Il perchè più tardi si svegliarono tanta dispute intorno alle pene del Purgatorio, e allo stato dell' anime in quel luogo. Cioè a un Dogma certiffimo della Chiefa furono aggiunte molte Quistioni, delle quali qualche verifimiglianza bensì, ma non certezza fi può (6)

<sup>(6)</sup> Certo è, che le Animo del Purgatorio r. sono prive della visione beatifica. 2. soffrono una pena, che i Teologi chiamano pena di senso. E quantunque la Chiesa non abbia definito, che le predette anime tormentate vengano da un fuoco corporeo, tuttavia questa sentenza è probabilissima e a sodissimi fondamenti appoggiata. Vedi il Ven. Cardinal Bellarmino de Purgatorio lib. II. cap. 3.6849.

DISSERT. CINQUANTESIMASESTA. sperare. Finalmente nulla si ommise per commuover le menti, e gli occhi de' fedeli a prestare tutti i soccorsi della pietà ai Defunti, con ridurli per lo più (7) alla celebrazion di Messe e di Ufizj. Questo rito principalmente prese vigore, da che l'uso de' Canoni Penitenzia. li si rallentò (6), e molto più dappoichè questi vennero totalmente disusati. L'altro punto, che qui si dee offervare, appartiene al falutare e propiziatorio Sacrificio della Messa, il quale è costante ed antichissimo Dogma della Chiesa, che giovi ancora ai Fedeli defunti. Non folamente nel giorno della morte si celebravano Messe, ma anche ne' più vecchi tempi s' introdusse di far l' Anniversario, o il Trigesimo; e la Terza, e la Settima si veggono riferite da Hincmaro Arcivescovo di Rems nel fuo Capitolare ai Preti Cap. 14. Anche Alcuino, e Amalario, ed altri antichi confermano il medesimo Rito; e che questo fosse molto più antico; pare che si possa dedurre da un'antica Ifcrizione Romana, riferita dal Tur-

DEP. EST BOETIVS CL. P.
OCT. KAL. NOBER IND. XI.
DOM. N. IVSTINO PP. AVG. ANN. XII.
ET TIBERIO CONST. CAES. ANN. III.
DEPVTAVIMVS IN ISTA SEPVLTVRA NOSTRA

rigio; e poi dal Bosio nella Roma Sotterrata Lib. II.

Cap. 8. Quivi fi legge.

<sup>(7)</sup> La Chiesa in tutti i tempi ha insegnato, che le anime de' Fedeli defunti nel Purgatorio detenute ricevono giovamento dai suffragj de' Fedeli viventi, e particolarmente dall' accettevole sacrifizio dell'Altare, e fra le opere colle quali le medesime Anime possono essere suffragate ha sempre annoverato le limosine ai poveri distribuite. Vedi il Concilio di Trento sess, xxv. de Purgatorio. S.

<sup>(8)</sup> Le omelie de' Padri raccolte dal P. Combesis e stampate nella Bibl. Cencionatoria sotto il titolo in comm. omnium Fidelium defunctorum, abbastanza mostrano, che ancora quando erano in vigore l'uso de' Canoni Penitenziali si raccomandava colla maggiore efficacia a' Fedeli viventi di suffragare le anime de' Fedeli trapassati.

# B DELLE ANTICHITA' ITALIANE EX TM PAGINM AD OBLATIONE VEL LVMINARIA NOSTRA ORTI TRANSTIBERINI VNCIAS SEX FORIS MVROS &c.

Appartiene all'anno 577, e leggo ex Testamenti pagina. Se non erro, le rendite di quel fondo aveano da servire per le Oblazioni, cioè per le Messe, e per la Luminaria

in fuffragio dell' Anima di quel Testatore .

Oltre a ciò i Monaci istituirono gli Anniversari de' lor Confratelli, come avverti il P. Mabillone nella Prefazione al Secolo III. degli Atti de' Santi Benedettini . Truovasi tuttavia acclamato da essi Benedettini Rosio Ve scovo di Padova per avere fondato il Monasterio di Santa Giustina: oggidi molto celebre. Se sia da attribuire a Ini tal fondazione (come pensano l'Orsati, il Cavaccio, e l' Ughelli ) l'ho ricercato di fopra nella Differtazione XXXIV. (9) Certo è bensi, che quel Vescovo fondò in Padova uno Spedale, il cui Strumento, perchè il P. Mabillone negli Annali Benedettini all'anno 870. desidero che fosse dato alla luce, io perciò l' ho pubblicato, particolarmente perchè ivi si yede ordinato l' Anniversario della sua morte. Non vidi il suo Originale, ma si bene un' antichissima copia, che quivi egli è chiamato non già Rosius, ma ora Rorsus, ed ora Rorius (non so se per ishaglio del Copista), appartenendo la Carta all'anno 874. e non già all'anno 870. come s'è creduto finqui. Benchè Lodovico Pio nella Legge LV. fra le Longobardiche Par. II. del Tomo I. Rer. Ital. ayeffe ordinato: Ut omnis Ordo Ecclestarum secundum Legem Romanam vivat:pure questo Vescovo si scorge, che offervava la Legge Salica . Ma non mancavano Ecclesiastici, i quali tenevano

que-

<sup>(9)</sup> Ivi anche si è notato, (not.7.) che molto più antica sembra tal fondazione di quel Vescovo nella carta si fa fondatore dell'insigne Monasterio, ma anzi lo suppone esistente, e ricorda il solo Ospedale come fondato da se: Vel senacdochium, quo ego ipse a fundamentis pro remedium anima mea adificare precepi. M.

DISSERT. CINQUANTESIMASESTA. questa Legge per consultiva, non per precettiva. Veggasi la Differtaz. XXII, dove ho rapportato altri simili esempli. Determina ivi il Vescovo Rorio, che in Annuale meo pro remedium Anime mee pascere debeatis ter Sacerdotes, & Levitas numero quadraginta. In alio vero die, quod post Annuale evenerit, .volo atque instituo, ut reficiantur ibi in prædicto loco pauperes numero centum . Offervifi, qual cura fi avesse una volta della Carità verso i Poveri. Certamente non usarono i nostri Maggiori di ridurre i Suffragi per li Defunti al folo Salutar Sacrifizio, come per lo più si fa oggidì; ma insieme ordinavano Messe e Limosine, perche assicurati, che anche l' Opere della Misericordia gran forza aveano per impetrar da Dio grazie sì per li viventi, che per li morti. Di ciò ho io trattato abbastanza pella mia Operetta della Carità verso il Prossimo. Qui nondimeno voglio confermarlo coll' esempio de' Romani Pontefici, col produrre un Decreto di Papa Alessandro IV. dell'anno 1359. cavato dal Registro di Cencio Camerario. Ordina egli quivi che nel di della Commemorazione de' Morti il Pontesice du centos Pauperes reficiat, & vigintiquinque Cardinalium unusquisque. Morendo il Papa, die defunctionis ipsius Cardinales celebrent Officium pro Defunctis, & esum quinquaginta Pauperibus pro anima defuncti Pontificis Cardinalium quilibet subministret, Missas totidem pro defunctis faciens postmodum decantari. Mancando di vita un Cardinale, ordina che Romanus Pontifex ducentos Pauperes pro anima ejus pascat, & viginti quinque quilibes Cardinalis. Questa pia confuetudine è svanita in moltisfime contrade. Truovesi poi, che i fondatori di Monasteri o Chiese alle volte prescrivevano Messe da celebrarfiper la loro Anima; cosa nondimeno, che di rade si praticava ne' tempi antichissimi . Innumerabili Carte abbiamo tanto date alla luce, che nascose negli Archivi, dove compariscono donazioni grandiose di Beni fatte ai facri luoghi, e alle Congregazioni dell'uno, e dell'altro

Clero. Ma quivi o niuna obbligazione viene imposta ai ricevitori di quei beni ( il che era assai familiare ne' tem-

Tom.III.Part.I.

pi di allora), o pure con general preghiera fi facea istan. za ai Cherici e Monaci di raccomandare a Dio ne' Sacrifizi, e nelle Orazioni l'Anima del donante. Nè si determinava alcun numero di Messe, nè si esigeva, che i Sacrifizi si offerissero pel solo Oblatore, perchè nè pure nel Secolo Nono non erano molto approvati que' Sacerdoti i quali singulas oblationes pro singulis offerrent, come pare che dica Walafrido Strabone (10) de Reb. Eccles. Cap. 22. Imperciocchè tuttavia i Sacerdoti, avvegnachè ricevessero Limosine ed Oblazioni da molti. non per questo offerivano il Sacrifizio per que' foli, ma sì bene per tutti i Defuuti: del che parla il Concilio Romano tenuto nell' anno 837. Contuttociò esempi ci sono di Messe spezialmente applicate per l'Anime de' particolari , ma fenza dimenticare la Repubblica degli altri Defunti. Nell'Archivio Arcivescovile di Lucca Carta fi legge della fabbrica, e dotazione di un' Oratorio fatta nell'anno qué. da Rotruda Monaca e da Gumberto Suo figlio, con ordinare, ut Presbyter ille, qui pro tempare ibidem fuerit, et luminaria, incensum, Salmorum vigilantia, et Missarum . . . ibi pro anime nostre face . se debeat .

Per quanto ho io detto non intendo di asserire, che fosse ignoto agli antichi Secoli l'ordinar Messe perpetue per determinate persone. Solamente a me sembra ciò satto di rado, e per lo più dai Principi e gran Signori nel sondare, o maggiormente arricchire Monasterio o Chiese. Lodovico II. Augusto, come abbiamo da un suo Diploma dell'anne \$74. pag. 812. della Cronica Casauriense Par. II. del Tomo II. Rer. Ital. vuole, che i Monaci Casauriense tres quotidie pro nobis Missas, et omnibus diurnis ac nocturnis Officiis Centesimum Vigesimum decantare non desinant Psalmum. Anche Angilberga, vedova dello stesso Augusto, sondatrice dell'insigne Monasterio di S. Sisto di Piacenza, ne Isuo Testamento dell'

<sup>(</sup> o) Confutato con ragione da Benedetto XIV. De Saerosante Missæ Sacrificio lib. III. cap. XXI. num. 6. S.

anno 877. pubblicato dal Campi nel Tom. I. della Storia Ecclef. Placent. fra l'altre cose ordinò : Volumus atque instituimus, ut pro requie jam dicti Domini et Senioris mei et mea, quotidie in ipso Monasterio Missa celebresur, et ad omne diurnum et nocturnum Officium singuli Pfalmi in comune cantentur . Anche nell'anno gos. Sergio III. Papa, come apparisce da suo Strumento presso l' Ughelli, nel far molti doni alla Chiefa di Selva Candida, esige in avvenire dai Sacerdoti ivi deputati tres oblationes in Missarum solemniis. Così Aldrico Vescovo Cenomanense nella metà del Secolo Nono coll' ultimo suo Testamento si lasciò molte Messe per l'anima sua, come s' ha dalla Vita di lui pubblicata dal Baluzio. Del pari Notchero Vescovo di Verona nel suo Testamento edito nel Tomo V. dell' Italia facra destinò molte limesine da farli pro anima Domini Berengarii Senioris mei amabilis Imperatoris. Poscia vuole, ut in tribus diebus ante ejus Annualem , et tribus postea , omnes generaliter Sacerdotes de intus et de foris omni die Missas cantent. et Domine preces offerant pro ejus anima . Fu scritts quella Carta Imperante Domno nostro Berengario Imperatore Anno Sexto, sub die X.de Mense Februarii, Indictione Nona, cioè nell'anno di Cristo 921. Se s'avesse a riposare su questa Carta, non suffisterebbe la sentenza del Valesso, e del Pagi, che mettono la Coronazione Romana nel di 24. Marzo dell' anno 916. Ma l' Ughelli troppo sovente si truova poco accurato nel riferire i Documenti. Io tralascio le Note Cronologiche d'altri Decumenti, ch'io ho addotto quì, e addurrò nella Differt. LXVI, che compruovano il sentimento de' suddetti due Scrittori. Sovente ancora tanto a' Preti Secolari, che a' Monaci per aver cantato Messe in suffragio dei Defunti si dava la Limosina. Testimonianza di questo Rito s'ha in una Carta del Beato Bonifazio, Fondatore del Monasterio di San Michele di Pisa, oggidi spettante al Camaldolesi, che fu scritto nel 1048. Quivi confessa egli di aver fatto un' infigne Campanile con fette Campane: et omnes facte sunt helemosinis, que nobis facte sunt.

et de Misse, quas ego et Monachi mei decantaverunt . Peraltro di molta antichità è l'uso degli Anniversari per le persone defunte, e la destinazion delle Messe da celebrarfi . Ho io prodotto una Carta dell' anno 831, efiftente nell' Archivio del Monasterio Pistojese di San Bartolomeo, da cui apparisce, che Gausprando Abate di quel facro Luogo concede in Livello alcuni Beni obbligandofi i Livellarj, ut in capite anni depositionis tue pro medela anime tue tam per nosmetipsos, aut per alios Sacerdotes canere studeamus Missas Sexaginta, & in eleemosinis & frugis de suprascriptis rebus pascere faciamus Pauperes ducenti. Abbiamo ancora da un'altra Carta dell'anno 1018. o più tofto 1017. che Pietro Abate del Monanerio della Pomposa ricevendo Beni a livello da Arnaldo Arcivescovo di Ravenna, promette: Missas duodecim per fingulos Sacerdotes cantare volumus &c. Die vero decessionis omnes Fratres Missam celebrent . Le Note Cronologiche di questa Carta sono dubbiose intorno agli anni di Benedetto VIII. Papa, e però con altre Carte ho esaminato questo punto; ma qui tralascio di riferir questa briga.

Per provare ancora il Rito delle determinate Meffe in suffragio dei Defunti, potrà servire una pergamena dell'anno 1046. efistente nell' Archivio Lucchese del Monasterio di San Fridiano, cioè un Diploma di Arrigo Secondo fra gl' Imperadori, il quale concede al Monasterio suddetto due Mansi, con obbligo ad un Sacerdote, ut per fingulos dies pro recordatione Diemari specialiter Missam celebret, tum pro omnium Fidelium Defunctorum commendatione ad predictum Altare. Ecco l' esempio di una Messa perpetua. Del resto nelle Carte de' precedenti Secoli di rado si vede, che i Donatori alle Chiese prescrivessero un numero determinato di Messe da celebrarsi in suffragio dell' Anime proprie. Ma ne' fuffeguenti invalse molto quest' uso, quantunque innumerabili Carte si truovano di pie Donazioni, nelle quali niun peso si vede imposto alle Chiese. Ne ho pubblieata una, in cui Ardoinus Comes Comitatus Parmensis

nell'

nell' anno 1058, dona non pochi Beni alla Cattedrale di Reggio per quattro Preti Mansionari, qui cantent Primam & Completam , & cum Letaniis celebrent Miffas omni tempore ufque in perpetuum , exceptis Festivitatibus : ideft unum diem pro salute vivorum, alium diem pro omnium Fidelium defunctorum , & pro animabus Arduini et Julitte , seu genitoris et genitricis prefati Arduini . Nel Secolo suffeguente una Certa dell'infigne Monasterio di Monte Casino ha, che Rao filius quondam Rahelis, Thiana Civitatis Dominus, offre Beni al fuddetto Monasterio, acciocchè i Monaci faciant in eisdem diebus, nec non per Anniversarios dies nostros in commemoratione nostra plenarium Defunctorum Officium . Tralascio altri esempi, bastando dire, che dappoiche surono istituiti gli Ordini Mendicanti, non ci su più misura în questo; perciocche nella moltitudine delle persone donanti loro dei Beni (11), poche se ne contavano, che non caricassero l' offerta con obbligo di determinate o di perpetue Messe. E giacchè s' era già introdotto l' uso di dar la Limofina per qualfivoglia Messa ai celebranti, mirabilmente questo si aumentò, avvenendo poi, che fondi non pochi si offeriffero così caricati d'oneri, che non rendevano la sperata Limosina, e pure pochi erano coloro, che fe li lafciaffero fcappar dalle mani. Se poi foddisfacessero all' obbligo loro imposto, io nol so dire. Per questo cominciarono fra i Maestri della Teologia Morale ad inforgere varie quistioni , e il Concilio di Trento. e i Sommi Pontefici furono forzati a pubblicar varj decreti per curare i mali dell' Avarizia, la quale è così ardita, che talvolta entra nel Santuario fieffo.

Di gran folennità furono ancora preffo i nostri Maggiori le Dedicazioni, e Consacrazioni de' facri Templi.

3 10

<sup>(11)</sup> Gli ordini Mendicanti per lungo tratto di tempo non ebbero possesso di beni stabili, e a questo possesso furono solo generalmente abilitati dal Concilio di Trento sess. xxv. de Reformat. cap. 111. toltine i Frati Minori
Cappuccini, e quelli dell'Osservanza. S.

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

solendosi queste fare con somma pietà, pompa, e concorfo di gran Popolo. Quei spezialmente fortunati si riputavano, che potessero ottener questa sunzione dal Sommo Pontefice nel suo passaggio per quelle parti, o invitato apposta a portarsi colà. Cresceva allora a dismifura la Divozione, e la gloria del Luogo per la maestà del Successore di San Pietro dedicante la Basilica. A questo fine si differiva per molti anni la Confacrazione de' Templi maggiori, sperando i Cittadini o i Monaci, che occasion verrebbe di ricevere tal grazia da qualche Papa. Con quanta magnificenza fosse dedicata nell' anno 1071. la Basilica del Monasterio Casinense da Alessandro II. Pana, diffusamente vien raccontato da Leone Ostiense nel Lib. III. Cap. 30. della Cronica Casinense. Lascio andare altri esempli. Peraltro è palese, che questo solenne Rito delle Dedicazioni de' templi viene dalla facra Disciplina de' Giudei (12), Nè diversamente usarono di fare gli stessi Gentili, come dimostrò Lorenzo Pignoria nelle Epistole Simboliche Epist. 32. e dopo di lui eruditamente trattò delle Dedicazioni il Chiarissimo Canonico Alessio Simmaco Mazzocchi nel suo Trattato de Amphiteatro Campano . Infigni parimente erano le Traslazioni de' Corpi de' Santi. Può vedere il Lettore nel Tomo VI. Rer. Ital. quello che scriffe un' Anonimo contemporaneo nel 1106. della Traslazione del Corpo di San Geminiano Vescovo, Protettore di Modena. Con quali cerimonie poscia si celebrassero le Consacrazioni delle Chiese, e tuttavia si eseguiscano, è cosa assai nota agli Eruditi. Ciò non ostante ho io creduto bene di mettere fotto gli occhi de' Lettori l' Ordine tenuto una volta in ciò dalla Chiesa Romana, tratto dall'antichissimo Codice MSto della Biblioteca Ottoboniana in Roma, a cui qui non è luogo. La restaurazione delle Basiliche spezialmente fi truova effettuata dopo il Secolo Decimo . Ne ho la testimonianza di Glabro Rodolfo egregio Storico.

<sup>(12)</sup> Vedi Benedetto XIV. de Sacr. Missæ Sacrificio lib. 1. cap. 1. num. 9. seq. S.

DISSERT. CINQUANTESIMASESTA.

di cui fono le seguenti parole presso il Du-Chesne Tom. IV. Script. Francic. Lib. III. Cap. 4. Infra Millesimum tertio jam fere imminente Anno, contigit in universo pene terrarum Orbe , præcipue tamen in Italia , & in Galliis , innovari Ecclesiarum Basilicas , licet pleræque decenter locata minime indiguissent. Æmulabatur tamen quæque gens Christicolarum adversus alteram decentiore frui . Erat enim instar , ac st Mundus ipse excutiendo semet , rejecta vetuftate , paffim candidam Ecclesiarum veftem indueret . Inoltre nel medefimo Secolo XI. fiori San Giovanni Gualberto, fondatore dell' Ordine di Vallombrofa, di cui si legge nella sua Vita scritta dal Beato Andrea Abate Strumense : Quæ enim lingua, etiamsi effet ferrea, ipsius cuncta posset referre bonn ? Ipso exhortanse , & magnum auxilium impendente , super diversas aquas firmissimi ædificati sunt Pontes . Quæ usque ad suum tempus per Tufciam erant Hospitalia ? Quæ Clericorum congregatio vitam erat ducens communem ? Quis Clericorum propriis & paternis rebus folummodo non studehat? Quin potius perrarus inveniretur ( proh dolor!) qui non effet uxoratus vel concubinatus. De Simoniaca quid dicam? Omnes pene Ecclesiasticos Ordines hac mortifera bellua devoraverat, ut qui ejus morsum evaserit. varus inveniretur . Ecco lo flato infelice . in cui fi trovava allora la Religione. Ma il mifericordiofo Iddio in quel medesimo Secolo, oltre al suddetto Giovanni Gualberto, diede alla Chiesa San Romualdo uomo di santissima vita, San Gregorio VII. Papa, San Pier Damiano, ed altri uomini di fomma Pietà, che diedero infigni esempi di Virtù, e con vivo zelo vinsero la pertinacia della Simonia, dell' Incontinenza pubblica, e d'altri Vizi, che regnavano allora. Oltre a ciò da che la barbarie si fu împadronita dell' Italia, fino all' anno 1200. rara fu la frequenza de Sagramenti, rara la predicazione della parola di Dio . Certamente nè pure in que' Secoli mancarono Concilj, che ricordavano ai Vescovi, e Parrochi l'obbligo loro, e si può credere, che alcuni corrispondessero ai doveri del sacro ministero: ma più erano gli

#### 6 DELLE ANTICHITA' ITALIANE

altri che cercavano molto il proprio ben temporale, poco lo spirituale del Popolo. E questo Popolo per la maggior parte, purche si accostasse una volta l'anno al Tribunale della penitenza, e alla facra Menfa, si credeva di avere futificientemente corrisposto alla Religione. S'ha da ringraziar Dio, che finalmente sul principio del Secolo XIII. faltò fuori il pio insieme e dotto Ordine de' Predicatori, i quali cominciarono ad annunziare più frequentemente al Popolo la parola di Dio, a fradicar le pubbliche nemicizie e gli altri Vizi, e a promuovere con gran zelo il regno della Pietà. Nello stesso tempo si unirono ad effi in questo fanto esercizio i Frati Minori, ed altri Ordini pii di Mendicanti, di maniera che non mancarono da li innanzi esempj ed esortazioni d'ogni Virtù al Popolo Cristiano. Contuttociò la gloria della Pietà pienamente restaurata è dovuta al sacro Concilio di Trento nel Secolo XVI. e a vari Santi, che allora fiorirono, e promossero la frequenza de' Sagramenti, le Prediche al Popolo, la spiegazione della Dottrina Cristiana, la buona educazione della gioventù, con altri pii lstituti : per le quali cose ci dobbiam sommamente congratulare anche col Secolo nostro. Nè pur noi ci possiamo vantare esenti da' peccati: quando mai fu, o sara priva di questi la misera nostra creta ? Ma in comparazione de' tempi barbarici, siccome i nostri nel sapere, e nella leggiadria, così anche nell'onestà e miglioramento de' costumi, vanno ben molto innanzi a quelli, e convien chiamare cieco o maligno, chi ciò non vede, o non confessa. Furono aucora in credito dopo il Secolo XII. le Donne Estatiche, fra le quali ancorche piamente si possa credere, che alcune surono illustrate con doni soprannaturali, ed ammesse agli arcani celesti: giustamente nondimeno si può dubitare, che l'altre avessero per fucina delle loro Rivelazioni la vigorosa lor Fantasia, ripiena d' immagini della fanta Religione e Pietà. Il perchè è da lodare la rigorosa Disciplina de' nostri giorni, che tenendo ben'aperti gli occhi, non permette che escano alla luce nuovi Evangelj, o se escono, li proibiDISSERT. CINQUANTESIMASETTIMA. 217 fce; o almeno permette, che altri chiami ad efame si fatte novità.

DISSERTAZIONE CINQUANTESIMASETTIMA.

Dei Riti della Chiesa Ambrosiana .

A Liturgia della Chiesa Cattolica Romana, che abbraccia i Riti, co' quali si celebrano i divini Ufizi, fi amministrano i Sagramenti, e massimamente si offervano nell' incruento Sacrifizio, qual fia ai tempi nofiri, lo sa e vede, chiunque è nudrito nel seno di questa Chiefa. Quafi da tutti i Sacerdoti, e in ogni luogo fi offerva la steffa maniera di onorar Dio ne' facri Templi, e di dispensare i tesori del Cielo, che si pratica dalla Chiesa Romana Maestra di tutte . Ma questa grande uniformità non era già la steffa ne' vecchi Secoli. Imperciocchè per nulla dire delle Chiese Greche, ed altre Orientali, e dell' Egitto, e dell' Etiopia, che usarono, e tuttavia usano altri Riti, Regni e Provincie alcune surono una volta anche nell' Occidente, che non feguivano i Riti della Chiefa Romana, e per lungo tempo ritennero le lor particolari usanze, cioè le Chiese Gallicana, Spagnuola, e Franco-Germanica. Anzi in quelle medefime contrade alcuna fingolar Chiefa fi trovò, che teneva i fuoi propri Riti, e fino nell' Italia, benchè più strettamente soggetta al Romano Pontefice, non mancarono somiglianti esempli. Fra l'altre massimamente la Chiefa Milanese divenne celebre per questo anche presso git antichi . Ma col tempo fi studiarono i Romani Pontefici . per quante poterono, d'indurre tutte le Chiese di Occidente ad abbracciar gli usi della Chiesa Romana, e ad abbandonar le lor diverse Liturgie, per andar tutti concordi nelle facre funzioni. Erano anche forzati una volta i Vescovi, spettanti all' ordinazione del Sommo Pontefice, a promettere questa uniformità, come apparisce dal Libro Diurno Cap. 3. Tit. 7. Fu senza effetto la lor cura; perciocche a poco a poco cedendo i Prelati alle efor\_

esortazioni, o al comando, tutti, a riserva de' Milanesi, si ridussero a eseguire i Riti di quella Chiesa, da cui tutte le Occidentali trassero, o si crede che traessero la loro origine ed issituzione. Avvenne ciò spezialmeute regnando in Francia Pippino e Carlo Magno. Perchè essi Monarchi professaro un sommo ossequio ai Romani Pontessi, e probabilmente andavano meditando di aggiugnere l'Italia ai lor Regni, e di trasserire in se la Dignità Imperiale (1) (cosa che avvenne poi in esso Carlo

(1) Questa con buona pace è una mera congettura, ripugnante a ciò che operò nella Gallia S. Bonifazio; e poscia il commercio di que' piissimi Principi con Roma, e l'amicizia fingolare co' Romani Pontefici perfezionarono. Da Eginardo sincero testimonio abbiamo riscontri certi della causa, perchè questi Principi portavano tanto affetto a' Romani Pontchici : Pippinus autem , egli dice ) de Vita & gest. Car. M. dap. 3.), per auctoritatem Romani Pontificis ex Præfecto Palatii Rex constitutus Gc. percio sprezzando le minacce de suoi Consiglieri intraprese la spedizion d'Italia; e non ebbe altra mira, che d'obbligare Astolfo (ibid. cap. 6.) Re de' Longobardi, & obsides dare, & erepta Romanis oppida restituere, atque ut reddita non repeterentur, sacramento fidem dare. Carlo Magno poi il quale, oltre alla predetta, tante altre cause ebbe di esser vere amico de' Romani Pontefici, non ebbe per iscopo il Regno d'Italia, e la dignità Imperiale; ma le vessazioni del Pontefice amico, e de' di lui sudditi Romani, l'obbligarono a soggettarsi il Regno d'Italia per reintegrare Adriano. Finis, segue a dire Eginardo, hujus belli fuit subacta Italia, & Rex Desiderius perpetuo exilio deportatus , & filius ejus Adalgisus Italia pulsus , & res a Langobardorum Regibus ereptæ Hadriano Rom. Ecclesiæ Rectori restituere. E in ordine alla dignità Imperiale era egli tanto lungi dal proccurarla, che gli dispiacque forte di averla conseguita. Quo tempore, segue l'istesso Autore Segretario Regio, Imperatoris & Augusti nomen accepit, quod pri:no tantum adversatus est, ut affirmaret se eo die quamvis præcipua festivitas esset, Ecclesiam non intraturum fuisse, si Pontificis consilium præscire potuisset. Si fa

# DISSERT. CINQUANTESIMASETTIMA.

il Grande), e ben conoscevano di che importanza fosse per riuseire in questo disegno l'amicizia e la protezione della Santa Sede : perciò nulla più aveano a cuore, che di compiacere ad ogni lor richiesta. Di quà venne, che per l'impulso di essi Pontefici la Chiesa Gallicana rinunziando agli antichi fuoi Riti accettò i Romani. Racconta Landolfo feniore Storico Milanefe del Secolo XI. la cui Storia pubblicai nel Tom. IV. Rer. Ital. effere stato ordinato fotto Adriano I. Papa nel Concilio Romano, che Carlo Magno per totam Linguam proficisceretur Latinam, & quidquid diversum in cantu & myfierio divino inveniretur a Romano, totum deleret, et ad unitatem Romani mufterii uniret . Così Landolfo nel Lib.II.Cap.10. il qual poscia soggiugne, che Carlo tolse tutti i Libri della Liturgia Ambrosiana, eccettuatone un folo; ma che intervenne un Miracolo, per cui apparì, che il rito della Chiefa Ambrofiana fu approvato da Dio. Da questo Autore presero poi Beroldo, Guglielmo Durando, Galvano dalla Fiamma, Bonino Mombrizio, ed altri Scrittori Milanesi, quello che scriffero di essa Liturgia miracolofamente fra quel turbine confervata. Un poco diverso Miracolo troviam riferito dagli Autori Spagnuoli, che Dio, se loro crediamo, operò per la conservazione del Rito loro Mozarabico. Galvano dalla Fiamma in una sua Opera MSta attribuisce a Papa Leone III. ciò che gli altri dicono di Adriano I.

Veramente io nella Prefazione alla Storia del fuddetto Landolfo non lascia di mostrare, quanto quelle Storico sossi inclinato alle savole, e di sede anche dubbiosa. In questo racconto ancora egli commise più di un'
errore di Cronologia, e però non saprei contradire

dunque un grave torto a questi ottimi Principi immagianando secondi fini nella loro retta intenzione. Se la noctra immaginazione c'induce a creder così ne' tempi presenti: non dobbiamo secondarla per li tempi addietro, apecialmente quando abbiamo contraria l'istoria. Altrimenti arrischiamo il nostro credito presso gli eruditi. C.

chi fospettasse falso, o non volesse credere il suddetto prodigio. Tuttavia fra le stesse favole pare che traluca quello, che poco fa proposi, non solendo gli Storici anche più inetti, a guisa de' Poeti, fabbricar di pianta un falfo racconto, ma riferito quale l' han ricevuto dal volgo, od essi han creduto verisimile, mischiando qualche popolar favola col vero. Non così facilmente avreb. be fognato Landolfo, che a' tempi di Papa Adriano e di Carlo Magno fosse stata usata violenza al Rito Ambrofiano, fe non ne aveffe ricevuto dalla fama, o da qualche precedente Storico qualche notizia. E da che abbiam veduto, che in que' medefimi tempi i Romani Pontefici impetrarono, che tutte le Chiefe Gallicane abbracciassero la Liturgia Romana, sembra ben verisimile, che in sì propizia occasione non dimenticassero d' indurre. ed anche costringere i Milanesi ad accettarla. Ma che il Clero Ambrofiano costantemente ripugnasse, nè volesse permettere abolito ciò, che pretendevano istituito dal celebratiffimo lor Vescovo Santo Ambrosio, i fatti lo dimostrano, perchè dopo tanti Secoli dura il Rito loro particolare. E in vero prima dell' Anno 640. veniva creduto autore di esso rito quel Santo ed insigne personaggio, per testimonianza di Walafrido Strabone, il quale fiori in quel tempo, e scriffe nel Lib. 22, de Reb. Eccl. Ambrosius Mediolanensis Episcopus tam Missa, quam ceterorum dispositionem officiorum, sua Ecclesia & aliis Liguribus ordinavit. Qua & ufque hodie in Mediolanensi tenentur Ecclesia . Nè si dee tacere . che anche nell' Anno 1440. Branda Castiglione Cardinale si mise in testa di abolire la Liturgia Ambrosiana. Ma il Popolo Milanese mosso a sedizione contro di lui il forzò a defistere, e l'obbligò a mutar cielo : del che parlano il Corio e l' Oldoino. Del resto si sa, che sotto Carlo Magno alcune Chiese tenacissime de' loro Riti non volessero accomodarfi ai Romani, o che ne' fuffeguenti Secoli ripigliaffero gli antichi, o faceffero altre mutazioni, abbastanza apparisce, che anche dopo esso Carlo Magno alcune Chiese ritennero la sor propria Liturgia, in non

DISSERT. CINQUANTESIMASETTIMA.

poche cose diversa dalla Romana, e che tale sosse Coira, principal Città de' Grigioni, ornata di Vescovo Cattolico, il quale ne' Secoli antichi era suffraganeo della Metropoli di Milano. Quali sosse i Riti di quella Chiesa anche nell' Anno 1589. certamente in non pocha cose disferenti dai Romani, l'ho io osservato in un Messale stempato di quell' anno in Costanza con questo titolo: Missale secundum Ritum Curiensis Ecclesiae diligenter emendatum, & in meliorem ordinem digessum, mandato Reverendis. et Sereniss. Principis ac Domini, B. Petri Episcopi Curiensis. Ho io rapportato alquante delle molte particolarità della Messa di Coira diverse dalla Romana, come notizie poco note agli Eruditi. Io qui le tralascio. Se durino oggidi gli stessi Riti, nol so dire.

Torniamo alle Liturgia Ambrofiana, i cui Riti fono ben più celebri in Europa. Di essi hanno trattato Giuseppe Visconte Dottore del Collegio Ambrosiano nel Lib. de Ritib. Missæ Lib. II. e il Cardinale Bona Lib. I. Cap. 10. Rer. Liturgic. Ne parlò ancora Radolfo Decano di Tongres circa l' Anno 1300, nel Lib. de Canonum observantia. E Jacopo Pamelio fra le Liturgie Latine stampò anche la Messa Ambrosiana, le Prefazioni, e le Orazioni di tutto l' Anno in Colonia 1571. Noi fperiamo, che il vigilantissimo Pastore della Chiesa Ambrosiana, cioè l' Éminentiss. Sig. Cardinale Pozzobonelli, pienamente farà illustrare questo celebre antichissimo (2) Rito . Intanto sia lecito a me dirne qualche cofa . Certo è, che anche prima di Santo Ambrofio la Chiefa Milanefe avea. la propria Liturgia : perchè dove fu Chiesa di Cristiani . quivi ancora fi ufavano i Riti facri. Qual mutazione o

<sup>(2)</sup> In una nota a penna a questo passo dell'edizione di Monaco della esistente nella celebre Biblioleca Casanatense pag. 185. leggo: "Il Sig-Canonico Trico mio amiso co prima Bibliotecario dell'Ambrosiana, ed ora (1768.) "Prevosto di Trino di Monferrato sua Patria, di cui ha, stampata la Storia, ha in più volumi dilucidato il Rito "Ambrosiano, e piaccia a Dio, che il pubblico giunga "a godere un giorno di questa erudita fatica. "S.

DISSERT. CINQUANTESIMASETTIMA.

sto non fusfiste, Il Salmo Judica me Deus non ha luogo oggidi nella Messa Ambrosiana, e nè pur l'avea a' tem. pi di effo dottiffimo Cardinale. Avrà egli ciò preso da qualche antico Messale senza consultare quei de suoi giorni. Infatti vi furono de' tempi, che da quel Salmo si dava principio alla Messa. In un Messale dell'Anno 1957. vidi questo titolo : Liber celebrationis Missæ Ambrosiana scriptus a Johanne Belo de Guertiis de Melegna. no , Rectore Ecclesia Sancti Victoris Porta Romana. Quivi è ordinato, che si reciti il Salmo suddetto. Così in un' altro Messale stampato l' Anno 1522, vien prescritto il medefimo Salmo con divisione di versi differente dalla Romana. Lo stesso si truova in altri Messali, e massimamente nello stampato l'Anno 1594, per ordine di Gasparo Visconte Arcivescovo. Ma il suo Successore. cioè il Cardinal Federigo Borromeo, fondatore della Biblioteca Ambrofiana, e personaggio per li suoi fatti, e scritti d' immortale memoria, avendo preso a spurgare il Rito Ambrosiano per ridurlo all' antica sua purita, e avendo avvertito, che gli antichi Messali, ed alcuni ancor sampati non portavano questo Salmo, lo tralasciò, e questo rito poscia è sempre durato nella Chiesa Milanefe.

Ora ecco quali diversi Riti furono ne' Secoli addietro introdotti nella Meffa Ambrofiana, i quali sono ora o mutati, o levati, per ridurla nell' antico fuo fiato. Nel sopreddetto Messale dell' Anno 1257. dopo il versetto Confitemini Domino etc. fi legge : Poft . Sit nomen Dog mini benedictum etc. Tunc Sacerdos sublimet oculos et manus , et inclinet , circumstantibus dicens : Rogo altiffimam Virginem Mariam, omnes Santios, et vos fratres, orate pro me ad Dominum . Responder Chorus : Exnudiat te Dominus in oratione tua, et benedicat te. Sacerdos plane dicat : Dominus vobiscum . Respondetur : et cum spiritu tuo . Si autem per se solus : Domine exaudi orationem nostram, et clamor noster ad te perveniat, Sequitur Oratio privata ante Altare : Rogo te Deus etc. Dopo la lezione è scritto : Notandum esiam , quod Pafsig-

siones, Depositiones, seu Vitæ Sanctorum leguntur loco Lectionum in solemnitatibus eorumdem, sed in propriis festivitatibus Ecclesiarum . Di questo Rito ne pure una parola ho trovato in altri Meffali Milanefi . Offervinfi ancora nello stesso Messale le seguenti cose : Cantata Ansiphona post Evangelium, iterum dicitur Dominus vobiscum . Postea a Diacono proferatur : Pacem habete , Choro respondente: A te , Domine . Deinde Dominus vobiscum . Sequitur Oratio super Sindonem . Poscia fi legge nel medesimo Messale ; Sacerdos in manibus tenendo patenam cum pane, sub silentio dicat: Immola Deo facrificium laudis, et redde Altissimo vota tua . O Domine, ego fervus tuus etc. Domine, Sanctissime Pater, sanctifica hunc panem , ut fint Unigeniti tui Corpus. Amen . Vel : Deprecor te , Santte Pater , ut hic panis transeas in Corpus Domini nostri Jesu Christi . Amen . Tenendo Calicem in manibus cum vino et aqua, dicat fecrete : Quid retribuam Domino etc: Domine , Santte Pater, Janetifica hoc vinum aqua mixtum, ut frat etc. Dopo l' Offertorio, e le Orazioni feguenti, manca il resto di quel Codice. Nè si vuol' ommettere; che ivi è citato Giovanni Beletho, il quale perciò non sarà fiorito circa l'Anno 1328, come pensò Casimiro Qudin, ma molto prima, come con Tritemio han creduto gli altri Eruditi. Altre diversità nel Rito Ambrosiano si raccolgono da un Libro frampato in Milano nell' Anno 1400, per cura di Ambrosio da Caponago con questo titolo: Rationale Ceremoniarum Missæ Ambrosianæ . Leggeli quivi : Postquam Sacerdos dixerit : Confitemini Domino etc. Sequitur : Ego infelix Sacerdos confiteor Deo Patri omniposenti , et Filio , et Spiritui Sancto , Beatæ Mariæ femper Virgini , Beato Ambrosio Confessori , et omnibus Sanctis, et vobis circumstantibus, me graviter peccasse per superbiam in lege Dei mei , cogitatione , delectatione , omissio. ne, fensu, taetu, vifu, verbo, et opere etc. Ora più brevemente si fa la Confessione. Nel medesimo si legge : Deinde Celebrans ante Altare aliquantulum se inclinans, dicendo secrete hanc Orationem : Rogo te , Altissime Deus

### DISSERT. CINQUANTESIMASETTIMA. 225

Sabaoth , Pater fancte , ut me digneris tunica castitatis accingere, lumbos meos balteo tui simoris ambire, renes meos caritatis tua igne urere, ut pro peccatis meis possim intercedere, et pro astantibus veniam peccatorum promereri, et singulorum hostias pacifice immolare etc. Fu levata cotal' Orazione dalla Messa Ambrosiana . Per tra. lasciar altre cose, nell' Offertorio si diceva: Suscipe, Domine, Sancte etc. hunc panem, et sanctifica eum, ut transeat in Unigeniti tui Corpus etc. Così al Calice coll' occorrente mutazione. Fra le Benedizioni, che il Sacerdote dava sul fine della Messa, v' era la comune, e poscia nonnullæ aliæ Benedictiones, quæ more Ambrosiano in usu sunt, secundum occurrentiam diei et Missæ. Videlicet in Adventu Domini dicitur: Per Adventum Domini N.J. Ch. benedicat vos omnipotens Pater, et perducato ad gaudia Regni Paradisi . In die Nativitatis Domini etc.

Conservasi nella Biblioteca Ambrosiana un Codice scritto circa settecento anni sono, con questo titolo Manualis de fingulis Dominicis seu Festivitatibus in circuitu anni . Fra l'altre feste v' è quella ancora di S. Barnaba, dove nulla comparifce di particolare indicante, che allora si credesse da lui fondata la Chiesa Milanese, come pol fi credette. Quivi quasi sempre ne' giorni solenni del Signore è notata Antiphona, quæ canitur de Ecclesia in Baptisterio, perchène' vecchi Secoli i Canonici processio. nalmente passavano all' Oratorio del Battistero, vicino in quasi tutte le Città alla Chiesa maggiore. Nel giorno dell'Epifania sono notate Antiphonæ ad primam turmam, ad fecundam turmam, ad tertiam turmam, Responsoria eum infantibus, & Responsoria quatuor puerorum, & Antiphona ad Crucem. Ivi ancora fono menzionati Pfalmi directi, de' quali parla San Benedetto nella Regola, cioè recitati con una voce fola da tutto il Coro. Ma particolarmente a me sembrò degno di luce l'ordine tenuto dalla Chiefa Ambrofiana nel preparamento de'Catecumeni, e nel solenne Battesimo del Sabbato Santo. Io qui lo tralascio. Nè si dee tacere il Rito Ambrosiano nel battezzare i fanciulli . Perciocchè i Sacerdoti battezzano, Tom,III.Part.I. nen

non già coll'aspersione, ma con una specie d'immersione prendendo il fanciullo colle mani, e immergendo tre volte la parte deretana del capo nell'acqua falutare: vestigio dell' antichissima immersione, usata una volta da tutti . In un' antico Antifonario della Biblioteca Metropolitana di Milano, feritto circa l'anno 1150. fra l'altre cofe si legge: Quadragesimæ prima Hebdomada post cantatum Pfalmum Quinquagesimum ad Matutinum dicit Presbyter : Dominus vobifcum . Et cum spiritu tuo . Item Diaconus leni voce : Procedant Competentes , simplum . In alia hebdomada , duplum . Item Oficarius ad regiam ; Ne quis Catecumenus . Ad Vesperas similiter . Dominica de Samaritana post Evangelium lectum dicit Diaconus: Qui vult nomina sua dare, jam offerat &c. In Sabbato Sancto non dicitur Patrinus , fed Pater , quum infantes baptizati funt . Exorcismus Sancti Ambrosii incipit: Omnipotens Domine , Verbum Dei Patris &c. Poi nel descrivere il Battesimo vien prescritta trina mersio; poi le Litanie, e poscia facie Crucem infantis in cerebro, quum Chrisma dat , et dicit , Domine , Pater Domini N. J. Ch. come nel Romano. Seguita poi la comunione,(3) amminifirata colle seguenti parole: Corpus Domini N. J. Ch. sanguine suo tingum conservet animam tuam in vitam eternam . Amen . In un' antichiffimo Meffale della Biblioteca Ambrofiana offervai, che nel dare il Viatico agl'infermi folamente si diceva : Corpus Domini N. J. Ch. . conservet animam tuam in vitam æternam . Amen . Ma in altro parimente antichissimo di essa Biblioteca si legge di un' infermo : Comunica eum , & dic : Corpus Domini N J. Ch. sanguine suo tinctum conservet animam tuam &c. Questo Rito di dare ai fani il Corpo del Signore tinto col suo sangue, da molti Secoli usato nelle Chiese Orien-

<sup>(3)</sup> Vedi il Concilio di Trento sess. xxt. de communione sub utraque specie. & parvulorum cap. iv., e can. iv. ove si definisce, che i fanciulli prima di arrivare all' uso di ragione non hanno obbligo di comunicarsi sacramentalmente. S.

## DISSERT. CINQUANTESIMASETTIMA. 2

Orientali, fu vietato nel Concilio Bracarense l'anno di Cristo 675. Anche Pasquale II. Papa nell' Epistola 32. sul principio del Secolo Duodecimo lo disapprovò, præter in parvulis acomnino instrmis, qui panem absorbere non possunt. Chiunque è pratico dell' Erudizione sacra, sa che per Undici Secoli almeno dal principio della Chiesa, su amministrata anche ai Laici la sacra Eucaristia sub utraque specie. Ma per gl' Insermi non su sempre, nè dappertutto, il medesimo costume. Nel Rituale manoscritto di rara antichità, che si conserva dai Monaci Benedettini del celebre Monasterio di San Colombano di Bobbio, si legge l'Ordine di ministrare i Sacramenti ai Malati, che io ho dato alla luce. Ivi ancora troviamo data

la facra Oftia intinta nel Sangue .

Dalle cose fingui dette impariamo, quanto tempo durasse l'antichissimo costume di battezzare i fanciulli non fubito nati, come si pratica oggidi. Quando non sopraflava pericolo della vita, dai più fi foleva differire questo Sagramento sino alle Vigilie di Pasqua e di Pentecoste, nelle quali la Chiesa celebrava con solennità il Battesimo. Si aspettava talvolta anche più anni a battezzarli. Fernardo Abate di Chiusi nel Secolo Undecimo, come s' ha dalla sua Vita presso il P. Mabillone, trium erat annorum, quando Baptismi gratiam percepit. Abbiamo anche veduto l'antichissimo costume di porgere ai medelimi fanciulli appena battezzati il Corpo del Signore. Nè mancarono Autori, che ciò stimarono precetto di Religione. In un' antichissimo Rituale Casanatense, oggidi della Biblioteca infigne della Minerva di Roma, fi legge Benedictio Fontis, dove fon queste parole che riguardano il nuovo battezzato : Tunc extrahatur foras Cubella (dal Tino), & permaneat in Ecclesia, usque dum Missa celebretur, & Dominicis Sacramentis confirmetur . Et ante perceptionem Corporis Domini dicantur ifta Orationes. Omnipotens &c. Tunc detur Eucaristia his verbis: Corpus Domini N.J. Ch. custodiat te in visam æternam . Amen . Hoc autem omnino præcavendum est ut non negligatur, quia tunc omne Baptismum legiti-

mum Christianitatis nomine confirmatur . Scorgiamo qui, che il folo Corpo del Signore fi dava allora ai fanciulli. Ma varia in questo su la Disciplina della Chiesa. Ugo da San Vittore, che fioriva nel Secolo XII. pretese, che fi avesse a dare pueris recens natis Sacramentum in specie Sanguinis digito Sacerdotis, quia tales naturaliter sugere possunt . Così egli nel Lib. I. Cap. 2. de Sacramentis . In Milano fi dava il Corpo e il Sangue, cioè il primo intinto dall' altro. In un Codice di Beroldo, di cui parleremo fra poco, fcritto nello stesso Secolo XII. si leggeva Ordo qualiter Scrutinia agantur pro Catechumenis, che io ho dato alla luce. Quivi l'ultima delle interrogazioni è tale : Quare renati fonte Baptismatis mox Corpus & Sanguinem Domini percipiunt ? La risposta è: ob hoc vide. licet , ut omnia Christianitatis eis Sacramenta sirmentur. Nam & Salvator noster postquam lavit pedes Apostolorum, tradidit eis sui Corporis & Sanguinis Musteria &c.

Offervasi anche un celebre uso nella Chiesa Ambrosiana, cioè di cominciar la Quaresima, non già nella Feria IV. dopo la Domenica di Quinquagelima, come a poco a poco fi cominciò nel Secolo Nono, e divenne poi precetto universale; ma bensi nella seguente Domenica di Quaresima, la quale perciò in Milano è appellata Domiminica in capite Quadragesima, e la proffima Prima Quadragesima. Non ben sappiamo, quanti giorni digiunaffe il Popolo di Milano vivente Santo Ambrosio, perchè non è di lui un Sermone, dove si dice Quadragesima quadraginta & duos continere dies . Sappiamo ben di certo, effere a' tempi di effo Santo consecrata col Digiuno. Qua rigesimam totam præter Sabbatum & Dominicam, afferendole egli nel Lib. de Elia Cap. 10. Oggidi anche il Sabbato nella Quarefima è fottoposto al precetto del digiuno. All' incontro la Chiefa Romana non commanda il digiuno nei tre giorai delle Rogazioni, laddove l'Ambrosiana severamente l'esige. Che tal digiuno fosse introdotto in Milano dopo la metà del Secolo XI. si raccoglie dalla Vita di Santo Arialdo, scritta in que' tempi da Andrea Monaco Vallombrosano, e pubblicata dal Puricelli

DISSERT. CINQUANTESIMASETTIMA. 22

celli, leggendosi ivi al Cap. 21. Triduanum namque illud sejunium, quod inter sanctos dies Paschales contra antiquorum dista Sanstorum NOVITER est peragi ufitatum , vehementer horrebat .; E quanto rigorosamente 6 offervaffe tal digiuno, più di fotto lo dimoftrano le parole di Arialdo con dire : In istis diebus tam acriter vos affligere cerno, vefiibus laneis induendo, nudis peditus incedendo in pane tantummodo & aqua jejunando &c. L'issituzione di questo Digiuno si conosce, ch'era recente in Milano, ma che le Rogazioni si praticassero anche ivi molto tempo o Secoli prima, pare che si possa dedurre da Landolfo Seniore nella Storia Milanefe Lib. III. Cap. 20. Tom. IV. Rer.Ital. Se poi fosse anticamente in uso nella Chiefa di Milano il Digiuno delle quattro Tempora, io lo ricercai nel Tomo II. pag. 246. de' miei Anecdoti Latini . E perciocche a' tempi de' Santi Ambrosio ed Agostino, per loro testimonianza, non si digiunava in Miland alcun Sabbato, eccettochè il Sabbato Santo, io ne concludeva, che più tardi s' erano introdotti questi digiuni nella Chiefa Milanefe. Anzi non trovandoti alcun vestigio di effi presso Beroldo, di cui fra poco parleremo, e ne pure ne' Sacramentari MSti della Biblioteca Ambrosiana, e nè pur ne' Messali stampati prima de' tempi di San Carlo Borromeo: lo scriffi effere incertum, an antea observarentur. Inoltre il primo su esso San Carlo, il quale aggiunse nel Messale alla Feria V. di Pentecosie le feguenti parole: Feria IV. VI. & Sabbato Junt Tempora Pentecostes jejunanda, Parve ad un singolare, e dottis. fimo amico mio, cioè a Niccolò Rubini Canonico allora Crdinario, e Teologo della Basilica Metropolitana, che tal' opinione pregiudicasse alla nota Pietà e Religione dei Milaneli . E però si studiò di trovar memorie per provare offervati prima di San Carlo i fuddetti Digiuni; e in fatti ritrovò presso persone particolari due antichi Mesfali Ambrofiani MSti, ne' quali, non fo in qual luogo, erano notate le Quattro Tempora. Io aveva lasciato in dubbio questo punto; ed ora non niego, valer più due affermanti, che il filenzio di molti altri. Tuttavia ag-

giungo, non bastar questo a risolvere il dubbio. Imperciocchè se in que' giorni la Chiesa Ambrosiana comandava il Digiuno, perchè mai, come era folita negli altri giorni di Digiuno, non avea Messa alcuna particolare, niun rito, o preghiere per difegnar giorni destinati alla Penitenza? Veggansi i MSti dell' Ambrosiana Biblioteca ed altri, dove niun fegno comparifce di Penitenza in que' giorni. Ma due ve ne sono, che l'affermano. Sia vero: ma chi ci afficura, che non foffero di qualche Monasterio, o Chiesa rurale, dove si offervassero le Quattro Tempora alla Romana, mentre l'altre Chiese Ambrofiane non riconoscevano questo precetto. E qui mi torna in mente un' antichissimo Messale Ambrosiano MSto della Biblioteca suddetta, in cui alla Feria IV. dopo la Domenica di Quinquagesima si legge Oratio super populum, colle seguenti parole; Concede nobis Domine . . . . Militiæ Christianæ inchoare Jejuniis , ut contra spirales nequitias pugnaturi &c. Seguita Oratio super Sindonem . Præsta Domine fidelibus tuis , ut jejuniorum veneranda solemnia & congrua pietate suscipiant, & fecura devotione percurrant. Leggesi nella Prefazione qui corporali jejunio vitia comprimis Oc. e nella Messa della Feria VI. l' Orazione super Populum ha queste parole: Inchoata jejunia, quafumus Domine benigno favore prosequere &c. Chi volesse da ciò inferire, che la Chiefa Ambrofiana cominciava la Quarefima fecondo il Rito Gregoriano, avrebbe contrari altri Messali, e la consuetudine inveterata di quella Chiesa . Ciò sara avvenuto in qualche particolar Chiefa di quella Diocesi, ma non già nel resto. Perciò si dee meglio esaminare in Milano l'istituzione delle quattro Tempora.

Celebri Riti parimente sono della Chiesa Ambrosiana, il trasserirsi le Feste de' Santi, se vengono in Domenica il che si offerva nel Rito Romano, solamente allorchè la Festa è di rito semidoppio, o se s'incontra nelle Domeniche di Quaresima e dell'Avvento. Nè pure celebra la Chiesa Milanese alcuna Festa di Santi nella Quaresima. Inoltre gli Ambrosiani non celebrano Messa ne' Venerdì

di

DISSERT. CINQUANTESIMASETTIMA. di Quaresima, e nè pur usano la Messa de' Presantificati. come s'usa da'Greci, e dalla Chiesa Romana nel Venerdì Santo. Offervasi ancora nella Basilica Metropolitana quella, che una volta era chiamata Sehola Santti Ambrosii . Cioè mantiene essa Chiesa dieci Vecchi Laici , appellati Vecchioni, ed altrettante Vecchie, ufizio de' quali è d'intervenire alle Messe solenni. Questo è un vestigio della più remota antichità, conservato fino ai di nofiri . Portano un' onesto e antico vestito ; e quando è il tempo dell'Offertorio, due d'essi maschi, con bianco velo fulle spalle, si accostano ai gradini del Presbiterio (Beroldo scrive, che entrano nel Coro), e tenendo nella destra le Oblate, cioè l'Ostia, e nella finistra le a npolle col vino, discende il Sacerdote dall' Altare coi Ministri, e portando due vasi d'argento indorati, riceve in essi le Oblazioni . Fanno poscia lo stesso due di quelle venerande vecchie. Sanno gli Eruditi, che negli antichi Secoli folito era il Popolo ad offrir nella Messa il pane e il vino da consecrarsi. Oggidi a nome di tutto il Popolo si offeriscono dalla Scuola suddetta di Santo Ambrosio, co. me attesta Landolfo seniore Storico nel Tomo IV. Rer. Ital. pag 83. Anche nelle pubbliche Processioni essa Scuola procede col Clero. Nell' Ordine Romano viene mentovata l'antica Oblazione del Clero all' Altare : questa tuttavia fi offerva nella Metropolitana fuddetta . Aggiungasi ciò, che de' suddetti Vecchioni, e Vecchie io traffi da un MSto della Biblioteca Ambrofiana, che ha per titolo Status Ecclesiæ Metropolitane. Così è ivi notato: Vegloni apparent in Ecclesia & Processionibus cum corum cottis ; & Sacerdotalibus birettis , & vestibus. Mulieres etiam viduali habitu, & velata. In folemnibus Missarum officiis offerunt Sacerdori celebranti panem & vinum ad instar Melchisedech . Sed mulieres nunquam inerant Chorum; imo Sacerdos celebrans venit ufque ad portam Chori: ibique earum oblationes recipit. Et vulgariter appellatur Schola S. Ambrofii . Et quotiescumque fiunt aliquæ Processiones , eis interveniunt cum particulari vexillo sue Crucis. Prior vero horum defert Pluviale

tem=

temporibus debitis, & Flagellum S. Ambrofii. Temporibus Litaniarum cantant & ipsi Kirie eleison alternatim cum aliis Sacerdotibus Chori . Deefi anche offervare . usarfi Presazioni particolari nella Chiesa Ambrosiana a ciascuna festa di Cristo, della Beata Vergine, di alcuni Santi, e in tutte le Domeniche. Così appunto negli antichi Secoli fi praticava anche nel Rito Romano, come costa dalla mia raccolta col titolo di Romanæ Ecclesiæ Liturgia vetus. San Gregorio Magno le ridusse a poche; ma gli Ambrofiani continuarono l'antico loro costume. Nè voglio io qui tacere, che si conserva nella Biblioteca Ambrofiana un Codice MSto Greco, che contiene le Omilie già stampate di Teofane Ceramita sopra i Vangeli. La pergamena ci fa ora vedere un testo Greco, ma sotto le lettere Greche chiaramente si scorge, che prima su ivi scritto un Messale Romano, e che la scrittura o per l'antichità s'era smarrita, o dal Greco Copista era stata pel suo bisogno lavata. Tuttavia si possono ivi leggere non folo affaissime lettere, ma anche delle intere Orazioni, Epistole, e Vangeli, Fra l'altre cose offervai che a parecchie Messe si aggiugneva la Prefazione propria, e che l'ultima orazione era chiamata super Populum . Può il Lettore, se più ne desidera, consultar l'Opere del piissimo Cardinal Bona, e la suddetta mia Raccolta . Antichissimo dovea ben' essere quel Sacramentario. Finalmente si può offervare, che il Salterio Ambrofiano di oggidi in non poche cofe discorda dall'usato nel Breviario Romano, sì nelle parole, che ne' fenfi, e nell' ordine de' versetti; e non perciò si accorda colla ! Versione, ch'era in uso a' tempi di Santo Ambrosio. Negli altri Libri delle divine Scritture poco o nulla difcordano gli Ambrofiani dalla Volgata.

Qui poi determinai di fare una giunta, che ai coltivatori della facra Erudizione non fara fiata inutile; cioè di pubblicare alcuni Opufcoli di Beroldo, che ne' paffati Secoli descriffe i Riti della Chiefa Ambrofiana. Due Codici MSti di tal' Opera fi confervano nella Biblioteca del Capitolo della Metropolitana, l'uno più copiofo dell'

21\_

DISSERT. CINQUANTESIMA SETTIMA. 334 altro. Una copia eziandio si custodisce nella Biblioteca Ambrofiana. În che tempo fioriffe, e qual' ufizio avelfe Beroldo nella Basilica Metropolitana, l'avea già offervato Gian Pietro Puricelli, infigne illustratore delle . Antichità di Milano nel Libro de Sanctis Martyribus Na. zario & Celfo. Altro egli nondimeno non recò, se non quello, che lo stesso Beroldo scriffe di passaggio di se medesimo, o che ogni Lettore può conoscere in leggere le fatiche di lui da me date alla luce . Scrive egli adunque , varj effere i Monasterj , de quibus , Deo opitulante , Ego Beroldus Cuftos & Cicendelarius ejusdem Ecclefie, quidquid vidi &c. huic nofiro Libello tradere disposui. L'ufizio dunque di Beroldo fu la cura dei luminari del Tempio, e il custodire Cicendelas, cioè le Lampane, i Ceroforari, i Candelieri, ed altri simili vasi e mobili destinati a far luce nella Casa di Dio. Parlando poi degli Ebdomodari, foggiugne : Sed nuper in tempore Domni Olrici Archiepiscopi , Subdiaconi cum Custodibus convenerunt, ut quatuor Cuftodes Hebdomadarii suscipiant in omni cadavere (cioè per ogni Defonto) denarios &c. Pensò il Puricelli dopo il Calchi, il Sigonio ed altri, che Olrico Arcivescovo terminasse il suo vivere nel 1123. Il chiarifs. Sign. Giuseppe Antonio Sassi Bibliotecario dell' Ambrofiana nelle Note a Landolfo juniore Storico Tomo V. Rer. Ital. pag. 507. dimostra con sicure prpove, ch' egli solamente mancò di vita nel di 28. di Maggio del # 1 26. e per confeguente poco dopo fi mise Beroldo a scriwere quelle memorie . Nel MSto Codice primieramente comparisce Cognitio Aurei Numeri , Lunarum , una eum Etimologiis singulorum Mensium &c. dove si legge : Si vis invenire argumentum ; per quod possis probare, quot Anni funt a Nativitate Domini , extende ordines Indictionum, qui funt modo LXXIII. adjunge I. nam Indictio nonnisi ad XV. annos crescit. Questo conto lo dovette copiare da altri Beroldo, perchè indica l'anno 100 400 Seguita un Kalendario antico. Poscia quomodo dividun sur denarii in prædicia Ecclesia, che io ho dato alla luce, per far conoscere le usanze di allora, e le Feste della

Chie-

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

Chiefa Milanese . Seguita ivi Ordo & Ceremonia pradi-Ela Mediolanensis Ecclesia per totum annum . Buona par. te di tal' Opera ho io pubblicato . Succede de fitu Civitatis Mediolani : de adventu Barnabæ, & vita eorum. Questi due Opuscoli ho io dato al Pubblico nella Par. II. Tom, I. Rer. Ital. Quivi ancora si truova De Recuperasione Officii Ambrosiani facta a beato Confessore Eugenio. Si vede stampato da Bonino Mombrizio. V' ha inoltre Expositio Matutini Officii facta a Theodoro Archiepisco. po. Teodoro II. Arcivescovo di Milano ascese a quella Cattedra circa l' anno 735. Ma in questa Operetta si vede citato Amalario, che circa l'anno 825, scrisse il Libro de divinis Officiis. Adunque non sussiste un tale Autore. Altri Opuscoli esistono ivi, ma di poco rilievo. Nel fine d'uno intitolato Expositio Exceptati si legge: Nomen vero Auctoris hujus Operis scire eupiens, computa capitales Literas per ordinem Feriarum, incipiendo a B. Capituli primi usque in finem, et nomen perfectum habebis. Ne risuita BEROLDUS. Questo costume di disegnare il fuo nome per via di Acrostici è di grande antichità, come offervai nella Prefazione al Poema di Donizone Tomo V. Rer. Ital. Pertanto avendo io scelto dagli scritti di Beroldo, quello, che mi è sembrato di qualche utilità per dar lume al Rito Ambrofiano, ho pubblicato il principal fuo Libro Ordo et Cæremoniæ Ecclesiæ Ambrosianæ Mediolanensis circ. annum 1130. Vi ho aggiunto una Costituzione de Reformatione Officii Ambrosiani, pubblicata nell' anno 1440. da Francesco Pizolpasso Arcivescovo di Milano, che io traffi da un Codice MSto della Biblioteca Metropolitana. Finalmente debbo avvertire, che l' Ufizio Ambrofiano ha di grandi obbligazioni ad Orrico, o sia Olrico Scacabarogio, il quale in un Codice della fud. detta Biblioteca Metropolitana è chiamato Ecclesiæ Majoris Mediolanensis Archipreshyter, et I rapositus Basilicæ Apoftolorum , sive Santli Nazarii in Brolio Mediola. ni. Imperciocchè egli nell'anno 1280, come dal medefino Codice fi ricava, tam in dictamine, quam in cantu compilavit molti Ufizj de' Santi, che si leggono in quel LiDISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 235 Libro, ficcome ancora il fuo Epitaffio, e vi fi vede anche il fuo Ritratto. Di questo stesso Codice si servirono non poco quelli, che nell'anno 1605, secro una nuova edizione del Messale ed Usizio Ambrosiano.

## DISSERTAZIONE CINQUANTESIMAOTTAVA.

Della venerazion dei Cristiani verso i Santi dopo la declinazione del Romano Imperio.

7 ON appartiene a questo luogo il far conoscere. quanto sia entico, e come affistito da sode ragioni, e dall' autorità e Tradizione de' Santi Padri . il culto religioso, con cui i Cristiani onorano l' Anime de' Beati, cioè di coloro, che per le loro infigni virtù, e per la fantità de' coftumi fono stati condotti all' eter na felicità, e beata Immortalità, preparata da Dio in Cielo ai suo? Servi fedeli . Spetta alla Teologia questo argomento, e già l' hanno trattato affaissimi fra i Cattolici, ed ultimamente con pienezza il P. Don Gian-Grifostomo Trombelli, Abate de' Canonici Regolari del Salvatore di Bologna. Noi teniamo per fermo, che l'onorare ed invocare i Santi nulla ripugna a quel fommo culto ed onore, che dobbiamo al supremo nostro Padrone Iddio; perciocchè non riputiamo Dii i Santi; nè gli onoriamo come Dio, ma si bene come Servi di Dio; nè chiediamo o speriamo benefizj da loro, qualichè fossero arbitri delle cofe in Cielo; ma sì bene, se così a noi piace, ricorriamo: ad effi, affinche dal Donator d'ogni bene Iddio per li meriti di Gesà Cristo suo Figlio c'impetrino i benefizi, che noi non si facilmente otterremmo colle nostre preghiere. Una fola cofa adunque io mi prefiggo, cioè di mofirare qual fosse la venerazione del Popole d'Italia verso i Santi in que' Secoli rozzi, de' quali ora trattiamo. Due motivi spezialmente incita vano i Popol i professanti la Religione di Cristo all' amore de' Santi, e a procacciarsi il loro patrocinio : cioè primierament e la speranza di ottenere per mezzo d'esti dei benefizi spirituali e tem-P0-

## 336 DELLE ANTICHITA ITALIANE

porali, e fecondariamente il desiderio della lode dirò anche dell' utilità. Quanto al primo, da che restava perfuafo il Popolo dell' approvazione de' Vefcovi e della Chiefa, che alcuno o uomo o donna avea battuta la via della fantità in terra, e ricevuto ch' era nelle beate fedi del Paradifo; molto poteva presso Dio: tosto si eccitava l'affetto e la fiducia della gente verso di lui, e vie più se la fama di molti Miracoli e guarigioni illustrava la di lui Vita, o pur la sua Morte. A misura di questa fama più e meno si raccomandavano le persone pie alla di lui intercessione. E perciocche questi prodigj e cure d'infermi per lo più non altrove si facevano, che ai Sepolcri de' medefimi Santi, o dove si esponevano le loro facre Reliquie al culto pubblico : quindi forgeva un' altro defiderio di aver presso di se uno o più Corpi di Santi, e qualora ciò non riusciva, almeno se ne proccurava con incredibile studio qualche Reliquia . Riputava sua insigne gloria qualfivoglia Città, ed ogni Bafilica, o Collegio di Religiosi, di poter acquistare si preziosi e salutiferi pegni, e l'abbondarne si contava per una somma felicità. Particolarmente poi si pregiava, e credeva se ben fortunata quella Chiefa, a cui toccava il Corpo di qualche celebre Servo di Dio, e di possederne il Sepolcro, e massimamente se egli si distingueva colla gran copia dei Miracoli. Imperciocchè allora da ogni parte per divozione, o pure per isperanza di ricuperare la fanità, colà concorrevano i Popoli a gara, e gli stessi più lontani paesi somministravano divote Processioni di Pellegrini. A quella Città poi si fortunata, o Monasterio, o Basilica, che confervava si preziofo teforo, fi accrefceva fommamente la gloria, erano contribuiti copiosi doni ed oblazioni, e sempre più si moltiplicavano tanto i pubblici che i privati vantaggi . All' incontro quel Popolo . che non avea avuta la fortuna di produrre qualche Celebre Santo, o di possederne almeno il Sepolcro, o di averne tratto alcuno da lontane parti, s' immaginava d'effere privo di gloria, e che infelice foffe la condizione fua. Tali erano le opinioni de' nostri Maggiori, i COB-

configlj, i desiderj; e forse poco diversi sono quei de' tempi nostri; se non che questo pio ardore ne' Secoli barbarici si lasciava trasportare a varie sregolatezze ed eccessi non approvati dalla soda Pietà della Chiesa di Dio, che additerò fra poco, e a' quali finalmente le Leggi Ecclessastiche, e la prudenza degli ultimi precedenti Secoli han posto sine, o almen freno, con lode de'Romani Pontesci, e di tutta la Chiesa Cattolica,

Pertanto anche nello stesso Secolo Quarto dell' Era Cristiana c'insegna la Storia Ecclesiastica, con quanta celebrità i Popoli solennizzassero le Feste de' Santi in que' Luoghi, dove riposavano i lor facri Corpi. Alla pia rinovazione di quel giorno non solamente si commoveva tutta la Città, ma anche tutte le genti confinanti, che a solla si portavano a quella divota allegrezza. Quanto più lungi si stendeva la fama di quel Santo, tanto maggiore diveniva il concorso de' Popoli. Notissimo è quanto lasciè scritto San Paolino nel Natale III. cioè nel Poema da lui composto nell' anno di Cristo 396. per la Festa di San Felice di Nola, celebratissimo Consessore di Cristo; così egli dice:

Stipatam multis unam juvat Urbibus Urbem Cernere, totque uno compulsa examina voto, Lucani cocunt Populi, coit Appula pubes, Et Calabri &c.

Ipsaque calestem sacris Procerum monumentis Roma Petro Pauloque potens, rarescere gaudes Hujus honore die, portaque ex ore Capena Millia profundens ad amica mania Nola, Dimittit duodena decemper millia denso

Agmine: confertis longe latet Appia turbis.

Seguita poi ad annoverar gli altri Popoli in quell' occafione foliti a venire a Nola, e così conchiude:

Una dies cunctos vocat, una & Nola receptat, ...
Totaque plena suis, spatiosaque limina cunctis;
Credas innumeris ut mænia dilatari

Hospitibus: sic Nola assurgit imagine Rome.

Così un' incredibil concorso di gente pia si faceva alla
Fe-

#### 238 DELLE ANTICHITA' ITALIANE

Festa di Santo Ippolito Martire, celebrata fuori di Roma, ficcome attesta Prudenzio, Autore di que' medesimi tempi, nell' Inno di quel rinomato Martire . Per tutto poscia l'anno, non che nella Festa de' Santi Apostoli Pietro, e Paolo si vedevano i Pellegrini andare alla volta di Roma, mossi dalla loro pietà, per visitare. l' insigne Sepolcro di que' primarj Apostoli, dappoiche i Romani Imperadori cominciarono a militare fotto le bandiere della Croce. Che questo pio costume duraste, se non anche crescesse ne' barbarici susseguenti Secoli, sel può immaginar ciascuno. Ne potrei io qui addurre non poche pruove ; ma mi basterà di addurne un solo della Patria mia, col dimostrare in quanto onore una volta foffe il sepolero di San Geminiano Vescovo di Modena. Fu pubblicata la sua Vita dal P. Bollando negli Atti de' Santi al di 21. di Gennajo. Io poi con pubblicare il resto della medefima nella Par. II. del Tomo II. Rer. Ital credendola cosa inedita, trovai che l' Autore d'essa fiorì circa l'anno 920. Ora ecco ciò, ch' egli ferive di questo Santo Patrono de' Modenesi. In loco ergo, ubi B. Geminianus sepultus est, Corpus ejus quotidianis virtutibus veneratur et colitur, atque a Fidelibus assidue frequentatur. Siquidem ab ejus mausoleo

Liquor exundat olei
Sanantur ibi. languidi
A quocumque discrimine.
Vota præstantur congrua,
Reorum cadunt vincula,
Esfugantur Dæmoni a,
Declarantur judicia.

Le ultime parole indicano i Giudizi di Dio per distinguere i rei dagl' innocenti: del che abbiam parlato nella
Dissertazione XXXVIII. Più sotto scrive il medesimo Autore: Onni devotione ad ejus Sepulcrum Plebs urbana,
et rustica, quotidianis miraeulis oblectata, ardentissime
confluebat. Interea revolvente anni orbita, die fancti
ejus funeris anniversaria, infinita Populorum ad Ecclesiam convenit caterva &c. Osservasi qui, che dal Sepol-

cro di San Geminiano Liquor exundabat Olei, con cui unti gl' Infermi ricuperavano la fanità. Che il medefimo fuccedesse alle tombe d'altri non pochi Santi sì di Occidente, che di Oriente, lo raccontano il Surio, il Bollando, l' Ughelli, ed altri Scrittori. Che se ne raccoglieffe anche una specie di Manna di egual virtù per li malati, s' ha dalle medesime Storie. Sovente ho io ricercato col pensiero, perchè la maggior parte di queste emanazioni dai Sepolcri de' Santi fia ceffata, nè duri ai nostri tempi . Sarebbe mai ciò avvenuto , perchè si fosse infiacchita la pia persuasione e fede dei Popoli, che una volta impetrava tanti miracoli e guarigioni con questi Olj, e Liquori? O pure perchè si fosse riconosciuto, che tali cose, credute allora miracolose, altro non erano che effetti naturali dell'aria e del marmo? Poffiam credere che i tempi nostri siano più cauti, quantunque nella Pietà, e nella Fede non cedano, e forse vadano innanzi al paffati . Il Rasponi nel Lib. I. della Basilica Lateranense offervò, che dal Sepolcro marmoreo di Papa Silvestra II. il qual pure non era o non è fituato in luogo umido, distillavano gocce d'acqua, anche in tempo sereno: il che recava maraviglia ad ognuno. Io non ho mai tenuto questo Papa, dianzi Geberto, per Mago, come lo stesso Popolo una volta immaginò, e il falso Cardinal Bennone menti; ma certamente nè pure oferà alcuno di regifirarlo nel ruolo de' Santi . Di questi naturali Stillicidj dal marmo ne ho io un domestico esempio in una tavola di marmo elistente nella Chiesa Pomposiana di Modena, Tuttavia tali cose si raccontano del Sepolcro della Beata Beatrice II. Estense presso i Ferraresi, da cui trasuda un liquore folamente in alcuni determinati giorni dell' anno, le quali se son vere, potrebbero indicare una soprannatural virtù . Ma passiamo innanzi.

Ciò che accadeva una volta alla Città di Modena pel gran concorfo de Popoli a venerare San Geminiano, anche l'altre Città desideravano di sperimentarlo in casa propria, e però niuna diligenza ommettevano per proccurare a se stesse il possesso di qualche sacro Corpo, mas-

uma-

simamente di quelli, che Dio onorava con maggior copia di miracoli. Il perchè tanto i Re, e Principi, quanto i Vescovi ed Abati oltre modo si studiavano di cercare ed impetrare Reliquie di Santi; e beati poi si tenevano potendone ottenere gl'interi Corpi, con persuasione che ne verrebbe loro un'incredibil decoro, e un'infigne gloria, ed anche profitto alla Patria, o Basslica, dove pegni cotanto venerabili fossero esposti alla pubblica divozione. Noto e celebre si è, quanto operò Liutprando Re de' Longobardi circa l' anno 722. Cioè quod Sarrace. ni, depopulata Sardinia, etiam loca illa, ubi offa Augustini Episcopi ( Dottore della Chiesa ) propter vastatio. nem Barbarorum olim translata, et honorifice fuerant condita, fædarent : misit eo, et dato magno pretio accepit, et transtulit ea in Urbem Ticinensem . Sono parole di Paolo Diacono nella Storia Longobardica . Similmente Astolfo Re de' medesimi Longobardi, volendo fabbricare l'infigne Monasterio di Nonantola, impetrò da Papa Stefano II. il Corpo di San Silvefiro Papa (1), e quivi lo ripose. Vedi l'Opuscolo della Fondazione di quel Monafterio nella Par. II. del Tomo I. Rer. Ital. Fu imitato questo Re da Lodovico II. Imperadore, Principe antiofo d' illustrare il più che potesse il Monasterio di Cafauria da lui fondato nell' Abbruzzo, perchè anch' egli circa l'anno 872 fece istanza a Papa Adriano II. per ottenere il Corpo di S. Clemente Papa e Martire (2), pochi anni prima trasportato dalla Crimea a Roma; ed ottenutolo lo trasportò al nuovo suo Monasterio. La Storia del medefimo fi legge nella Par. II. del Tomo II. Rer. Ital. Parimente nel Secolo stesso volendo Everardo Duca del Friu-

(1) Veggasi il Marangoni Chronolog. Romanor. Pont. pag. 163. seq. S.

<sup>(2)</sup> Circa il Corpo di S. Clemente, oltre a prendersi la, parte per il tutto, come notò l'Ill. Giorgi al Martirologio d'Alone, è molto controversa la Storia. Vedi i Bollandisti nella vita di S. Cirillo e Metodio 9. Mar. e il citato Autore 23. Novemb. C.

Friuli edificare il Monasterio Cisoniense, impetrò dalla Santa Sede il Corpo di San Callifto Papa, come abbiamo da Frodoardo Lib. IV. Cap. 1, della Storia di Rems. Lascio andare altri esempli . Di quà poi venne, che quasi tutti i Templi de' Cristiani presero il lor nome e titolo da qualche Santo, ficcome Luoghi dedicati a Dio in onore de' fuoi Beati Servi . E perciocchè quasi ogni Chiesa , e Monasterio prendeva per suo Patrono particolare al uno di essi Santi, avvenne, che passò anche ne' Vescovati, e ne' Monisteri quel titolo, con istabilirsi ivi come diftintivo dagli altri. Così fotto nome di Vescovato di San Zenone s'intendeva quello di Verona; di Santo Apollinare quello di Ravenna; di Santo Ambrofio quello di Milano: di San Geminiano quello di Modena &c. Perciò lo steffo era donare a San Pietro, che alla Basilica Vaticana; a San Benedetto, che al Monasterio di Monte Casino: a San Silvefiro, che al Monasterio Nonantolano, a San Vincenzo, che al Monasterio del Volturno &c. In che tempo s' introducessero si fatte denominazioni, non di può facilmente determinare. Anche nel Secolo Sesto dell' Era Volgare sembra trovarsene qualche vestigio.

Particolarmente poi dopo l' anno Millesimo, e dappoichè buona parte delle Città d' Italia riacquistò la libertà, ciascuna d' esse gareggiò per onorare al possibile il Santo suo tutelare. Gli Storici Fiorentini non han punto trascurato di notare, quanti decreti facesse la loro Repubblica, affinchè colla maggior possibile magnificenza venisse celebrata la Festa di San Giovanni Battista Protettore della Città. Non era inferiore in questo la premura de' Ravennati per la folennità di Santo Apollinare. Fra l'altre cofe doveano in quel giorno trovarsi in Ravenna tutti i Vekovi della Provincia, se pure non erano impediti da infermità, o da altra Canonica scusa. E a questa gabella bisognava che si obbligassero all' Arcivescovo nel di, che ricevevano la confecrazione, come notò il Rossi all' anno 1263. nella Storia di Ravenna. Anche la corfa de'. cavalli al Palio si faceva in quel solenne giorno tanto in Firenze che in Ravenna. Non furono meno attenti i Mo-Tom.III.Par.I.

denest per rendere magnifica la Festa di San Geminiano Vescovo, e Patrono loro. Negli Statuti MSti del Comune di Modena, fatti nel 1327. e conservati nella Biblioteca Estense, 6 legge al lib. VI, Rubr. 1, questo Decreto. De qualibet familia omnium habitantium a Serra de Legorzano inferius veniat unus ad Festum Santi Geminiani in Vigilia . & opportet unum Cereum in mania bus . & flet in Civitate Mutine in sequenti die usque ad Tertiam . Et Potestas Mutinæ in Vigilia Beati Geminiani post Nonam teneatur facere venire Communia Villarum. & Locorum districtus Mutinæ a Serra de Legorzano inferius , scilicet quodlibet Castrum , et quamlibet Villam per se sub suo Vexillo cum hominibus sua Villa vel Castri. secundum quod placuerit Consilia Generali. Et omnes homines Civitatis Mutinæ & Burgorum teneantur in dicta Vigilia Sancti Geminiani ad Festum cum reverentia, & devocione, cum cereis & dupleriis in propriis manibus, cum vicinis post Confanonum sua Societatis. Et debeant omnes intrare per Rezam majorem de Leonibus (cioè per Regiam; così era anticamente chiamata la Porta maggiore del Tempio: nome storpiato, che dura tuttavia in bocca del Popolo di Modena ) in dictam Ecclesiam . Et omnes Confanoni vicinantium dimittantur in dicta Ecclefia usque ad Octavam Sancti Geminiani . Verifimilmente nso fu di offerire tutta quella gran copia di cera alla Cattedrale; giacchè nell' anno 1306, era stato formato quest' altro Decreto . Quod in Festo Sancti Geminiani qualibet Caput domus Civitatis Mutinæ & Burgorum teneatur venire ad offerendum unum Cereum ad dictum Festum . Sub Vexillo sue Societatis. Buona maniera aveano trovato i Canonici di provvedersi a buon mercato di cera. Fiera anche si faceva in Modena tre giorni prima, ed altrettanti dopo la Festa del Santo. Anche i Ferraresi ne' loro Statuti MSti dell' anno 1268, formarono il decreto feguente: Omnis homo de Civitate Ferrariæ habens in valentia centhm Libras Imperialium, & a centum fupra, teneutur apportare, vel apportari facere in Vigilia Beati Georgii ad honorem Dei , et Beate Virginis Maria, & insius

ipfius Martyris, unum Cereum ad Matutinum. Etomnes Ordines Civitatis Ferrariæ, finguli per se, teneantur similiter de Communitate sua mittere ad Ecclesiam prædietam unum Cereum de duabus Libris ceræ. Quanto struttassero tali Feste alla Chiesa, lo può intendere ciascuno.

Non si potrebbe con poche parole spiegare, qual fosse la magnificenza e religiofità, con cui si facevano una volta le Traslazioni de' Corpi de' Santi. Allora i Popoli e Vescovi di tutte le vicine Città colà concorrevano facendo a gara ognuno per vedere e venerare le preziose spoglie de' Santi, per isperanza ancora di riportar grazie spirituali o temporali da Dio per mezzo loro. I PP. Bollandisti ne recano affaissimi esempli. Ne rapportai anch' io un nobile esempio nel Tomo VI. Rer. Ital, cioè la Traslazione del Corpo di San Geminiano Protettore di Modena, fatta nell' anno 1106. Tuttoriò camminava bene fecondo le regole della vera Pietà. Ma conviene ora accennare un' ufanza de' Secoli barbarici, la quale forse si potrà scusare, ma non mai lodare. V' erano Città, abbondavano Monasteri, a' quali niuna parte era toccata d'infigni Reliquie : cioè loro mancava quello, che in essi tempi si credeva l' ornamento più prezioso de' Luoghi; e svegliava tutto di l'invidia in chi ne era privo. Quelle Reliquie adunque, che non si potevano ottener con preghiere, s'introduffe il costume di proccurarsele con frodi, furto, danari, e fin colla violenza, e con altre arti. Tutto pareva a quella gente ben fatto, ed approvato da Dio, purchè fortissero il loro intento. Nello stesso Secolo Sesto si trova qualche esempio di questa per lo più sregolata cupidigia, che nel progresso poi de' tempi diventò, se è lecito il dirlo, una pia frenessa. Fatto notiffimo è quello de' Monaci di Fleury, che circa l'anno di Cristo 653. dalla Francia si portarono a Monte Casino, e finta una Rivelazione, quindi asportarono le sacre ossa di San Benedetto, celebre e principale Istitutore dell' Ordine Monastico in Occidente, e di Santa Scolastica fua Sorella, conducendole al loro Monasterio in Francia. Rubamento in qualche parte scusabile, da che i Monaci

P

Italiani lasciarono come deserto quel sacro Luogo rovinato dai Longobardi, ne mai aveano penfato a ridurre in parti sicure le venerande memorie del loro Patriarca. Vero è, che i moderni Casinensi niegano quella segreta Traslazione, trattandola da favola; ma contro di loro milita l'incontrassabil' autorità e testimonianza di Paolo Diacono, che fu Monaco Cafinense, oltre ad altre memorie dell' Antichità. Una fola cosa pertanto possono effi pretendere, che i facri pegni di San Benedetto fossero dono molte istanze e fatiché restituiti a Monte Casino, come pare che si ricavi dallo stesso Paolo (3) Diacono. Quanto ai potenti cacciatori (4) di facre Reliquie, Aftolfo Re de' Longobardi, mentre teneva uno firetto affedio alla Città di Roma nell' anno 755. Multa Corpora Sanctorum, effodiens eorum cæmeteria, ad magnum animæ suæ detrimentum abstulit : sono parole di Anastasio Bibliotecario nella Vita di Stefano II. o fia III. Papa . Della medesima cupidità si prevalse Sicone Principe di Benevento per arricchire colla violenza la fua Capitale di Reliquie di Santi. Perciocche affediando circa l'anno 832. Napoli, forzò quel Popolo a venire a patti, & Januarii Sancti Martyris Corpus de Bafilica , ubi per longa temporum spatia requievit, elevans, cum magno tripudio Beneventum regreditur: così scriffe l' Anonimo Salernitano pag. 200. Par. I. del Tomo II. Rer. Ital. Nè a lui punto cedette in fimil ricerca Sicardo Principe suo Figlio, per testimonianza del medesimo Anonimo Cap. 47. nella Par. II. del Tomo II. Rer. Ital. Perche anch' egli affliffe i Napolitani, & Corpora Sanctorum effodiens, eorum sacra mysteria abstulit. Di lui parimente è scritto al Cap. 58. Factum est , ut Tirrheni æquoris Infulas , Ausoniæque universa loca idem Princeps circuiret, ut Corpo-

(3) Vedi la nota 2. all' anno DCLXXVII. S.

<sup>(4)</sup> Il Sig. Muratori nello scrivere non ha sovente misurato i termini, che adoperava. Di tal sorta è questo è altri da lui usati singolarmente nella presente Dissertazione. S.

en Sanctorum , quotquot invenire posset , Beneventum cum del ito honore deferret . Atque peridem tempus ex In-Jula Liparitana Bartholomæi beati Apostoli Corpus Beneventum cum magno gaudio deferri justit . Tolfe ancora a quei di Amalfi il Corpo di Santa Trifomene, e lo conduffe a Benevento. Così quella Città si gloriava delle spoglie altrui, come se si trattaffe di un gran trionso in saccheggiar le confinanti Chiese per arricchir le proprie. Nel suffeguente Secolo Decimo Arrigo I. soprannominato l' Uccellatore, Re di Germania, con pari cupidigia, per non dir furore, fi diede a questa caccia. Avendo egli intefo, che una Lancia, il cui ferro era stato formato de' Chiodi della Croce del Signore ( come si facea facilmente credere in que' tempi ) era stata donata a Rodolfo Re di Borgogna, s' invogliò di ottenere tam inæstim 1bile donum caleste non efibir delle magnifiche ricompenfe . Ricufando Rodolfo di darla , Rex Henricus quia mollire hunc muneribus non potuit, minis terrere mognopere curavit. Omne quippe Regnum cæde atque incendiis fe depopulaturum effe promisie. Non volle aspettare Rodol. fo cosi fiera tempesta, e gli consegnò, la Lancia. Il racconto viene da Liutprando Storico lib. IV. cap. 12. della fua Storia. Potrei addurne molti altri emepli, ma di più non occorre.

Era dunque incredibile in que' Secoli di ferro l' avidità delle facre Reliquie, da cui spesso provvenivano surti e rapine. Spezialmente i Vescovi e le Chiese di Germania a gara si segnalarono in queste credute pie conquiste, giacchè essendo tardi passata in quelle contrade la Religion Cristiana, non avea quivi prodotto de' Martiri. Bramando perciò anch' essi di partecipare di si inessimabili ornamenti, si servivano dell' Autorità degli Augusti, delle pregbiere, della violenza; e d'ogni altra arte per soddissare a questo loro intento. Famoso per tal cagione si rendè Teodorico Vescovo di Metz, per tralasciare tanti altri. Era egli stretto parente di Ottone I. Imperadore, siccome suo Cugino, e de' suoi più savoriti, e con esso lui in Italica expeditione per triennium militavit, co-

Q s

#### 16 DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

me scrive Sigeberto all' anno 869. Fece ben' egli fruttare questa sua fortuna ; perciocchè , secondo l'attestato del medesimo Storico, Corpora & pignora multa Sanctorum. de diversis Italia locis, quocumque Modo potuit ( parole 'degne d' attenzione ) collegit . Primum e Marsia Sanctum Elpidium Confessorem, cujus socium Eutychium Episcopum ipse Imperator jam sustulerat . Ab Amiternis Eutychetem Martyrem . A Sulginis ( Scrive Fulginio ) Felicianum Episcopum & Martyrem . A Perusio Afclepiodatum Marty . rem . A Spoleto Serenam Martyrem cum Gregorio Spoletano Martyre . A Corduno ( nome guasto) pignora Vincensii Martyris et Levita, a Capua illuc deportata . A Me. vania alterum Vincentium Episcopum et Martyrem . A Vincentia Leontium Episcopum et Martyrem . A Florentia Mineatem Martyrem . Ab Urbe Tudertina Fortunatum Episcopum et Confessorem · A Corfinio Luciam Syracusanam Virginem et Mariyrem (il cui Corpo altre Città fi attribuiscono). A Sabinis partes Corporum Prothi, et Hyacinthi Martyrum . Hæc omnia cum parte Catenæ San. eti Petri Apostoli &c. a Papa Johanne sibi donata cum aliis Sanctorum pignoribus Præsul Theodericus in Galliam hoc anno transtulit . Di buone griffe avea questo Prelato : ed è da notare, come gli fosse donata quella parte della Catena di San Pietro. Trovandosi egli in Roma colla Corte di Ottone Augusto il Grande, e presente, allorchè essa Catena fu da Papa Giovanni XII. applicata ad un Cortigiano di esso Imperadore, che si stracciava coi denti : eam Catenam Theodericus Metensis Episcopus arripuit dicens, nisi manu abscissa se illam non dimissurum . Tandem Imperator sedato litigio , a Papa Johanne obtinuit, ut anulum hujus Catenæ exsectum I piscopus mereretur, come s'ha dal suddetto Sigeberto, e dall' Aunalista Sassone pubblicato dall' Eccardo. Per questa ca. gione usarono gli antichi , in tempo massimamente di guerra vicina, o fopravvenendo di questi pii affassini, di cavar dalle tombe (con faputa di pochi ) l'offa de lor Santi, e di nasconderle in siti ignoti; dal che è poscia provvenuto, che di molti di effi facri Corpi non fi sa più dove

dove trovare il luogo del loro ripofo. Sopra questo argomento dato fu alle stampe un' Opuscolo mio nell' anno 1730. con questo titolo: Motivi di credere tuttavia ascoso, e non iscoperto in Pavia l'anno 1695, il sacro Corpo di Santo Agostino Dottore della Chiefa: Altri ancora delufero colla frode l'altrui violenza, efibendo Corpi finti di Santi, o dandone de' veri, ma non quei, che si cercavano, per fottrarsi in qualche maniera alla prepotenza di que' Ladri divoti , come particolarmente fu fatto dai Beneventani, i quali, per attessato di Leone Ofliense, invece di dare ad Ottone III, Imperadore il Corpo di San Bartolomeo Apostolo (5), ch' egli con preghiere imperatorie chiedeva, gli diedero quello di San Paolino Vescovo di Nola: con cui se ne andò tutto contento.

Ma questa sì imoderata ansietà di acquistar facre Reliquie si tirò dietro un grave disordine, cioè ne fece faltar fuori affaissime di duddiose, anzi moltissime di false, che dai poco cauti amatori, e ricercatori d' effe erano a man baciate come tefori accolte: il che principalmente con più esempli pruovò Ugo Menardo nelle Note alla Concordia delle Regole. Anzi fino negli antichi tempi, e vivente lo fiesso Santo Agostino, non mancavano Falsari ed Impostori, che per amicizia distribuivano alla troppo credula gente Reliquie adulterine di Santi, e quel che è peggio le vendevano, facendo un'empio mercato e guadagno di tali furberie. Vedi al di 20. di Gennajo negli Atti de' Santi la Traslazione di San Sebastiano Martire al Cap. XV. Altri esempj ne porge il P. Giovanni Ferrando nel Lib. I. Cap. 10. Difquif. Reliqu. A tali eccessi più volte proccurarono rimedio i Sommi Pontefici e i Concili . ma con poco fuccesso, e volesse Dio, che a' di nostri foffe ceffato affatto questo sconvenevole lubidrio. Non si troverà già chi venda sacre Reliquie: pure chiunque ne desidera di qualsivoglia Santo, troverà qualche Santuario, che gliele fomministrerà, non so come, e poco staremo a vedere ogni Chiefa ornata del Legno della Santa Cro-

## B DELLE ANTICHITA' ITALIANE

Croce, di capelli o veste della Santissima Vergine &c. benchè questo un nulla sia in paragone de' Secoli andati, talmente che poche son quelle Chiese, che non posseggano un buon capitale di queste dubbiose o false merci . L'effere stati una volta sì avidi i Cristiani di tali tesori. cagion fu, che veniva tosto ricevuto tutto quello, che portava apparenza di reliquie, e si spacciava sotto nome di qualche Santo, senza punto badare, se pericolo v'era d'ingannarsi, o d'effere ingannato, nè se veri o falsi fossero i Miracoli, che ne vantavano i furbi e i giuntatori della credula gente. Nella Cronica Genovese di Jacopo da Varagine Tom. IX. Rer. Ital. e negli Annali di essa Città scritti da Giorgio Stella nel Tom. XVII. si legge, che la Vera Croce di Crifio, come effi dicono, fu nell'anno 1185, da un certo Pisano rubata, mentre era da Saladino inviata in dono all' Imperadore de' Greci, e non fenza miracolo portata dipoi a Genova. E quel Pisano supradictam Crucem accipiens, et de illius virtute confidens, super mare, tamquam super terram folidam ire capit. Inoltre un Genovese avendo trovata in una Nave de' Veneziani presa la Croce di Santa Elena, felicissimamente la portò a Genova. Anche l'ossa di San Giovanni Battista furono in somigliante forma portate a Genova al dire di quegli Storici, benchè Caffaro, e altri precedenti Storiografi di quella Città non ne dicano parola. Così quei di Bari si gloriavano e si gloriano di possedere il Corpo di San Niccolò Vescovo, portato colà da Mira. E per testimonianza del Dandolo nella Cronica, i Veneziani circa l' Anno 1096. pervenuti a Mira, e fospettando che in un sito fosse ascoso il Corpo del medesimo Santo, cavarono terra, vi trovarono il fuo Sepolcro coll' offa, e coll' Iscrizione in Greco, e tutti allegri se lo portarono a Venezia. Chi fosse ingannato di questi Popoli, o chi fingesse questo racconto, chi mel sa dire? Lo stesso è da dire del corpo di San Luca Evangelista. Tanto Venezia, che i Monaci Benedettini di Padova, e i Genovesi se l'attribuiscono, e raccontano il come. Nè solamente poche Reliquie, ma i Capi, e i Corpi dello D ISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 249
ftesso Santo si truovano in più Citta: motivo a chi non

ci vuol bene di deriderci.

Sanno gli Eruditi, che ogniqualvolta i Corpi dei Santi erano furtivamente asportati dagli antichi loro Sepolcri, questo avveniva con disprezzo de' facri Canoni, i quali ordinavano, che non si poteffero trasferir facre Reliquie fenza saputa del Vescovo, perchè a lui apparteneva di riconoscere la verità del fatto, ed attestare non meno ai presenti, che ai posteri, che non v'era intervenuto errore o frode. Ma valendosi coloro del furto. ognun conosce, che s'avea da prestar fede solamente a persone così poco degne di fede . Al giorno II. di Giugno negli Atti de' Santi, e presso il Du-Chesne abbiamo la Storia della Traslazione de' Corpi de' Santi Pietro e Marcellino, fcritta da Eginardo celebre Storico, che era allora Abate di Selingensiad . Erano stati que' facri Corpi, come ivi è scritto, rubati nella Basilica Romana di San Tiburzio in tempo di notte, nullo Civium fentiente. Ognun vede, quanto sia contrario ai Riti e Canoni della Chiesa un tal fatto; e quand' anche non si volesse dubitare, che Ratleico Notajo di Eginardo non asportasse allora delle vere Reliquie: tuttavia ciascuno confesserà, che un' impresa si tumultuaria, clandesiina, e pericolosa sia soggetta a molti sbagli e frodi. E quand' anche un' egregio Scrittore qual fu Eginardo, e i Miracoli, che fidicono in quell'occasione operati da Dio, possano dare assai credito a quella fregolata azione; abbiamo noi per questo a prestar fede a tanti altri fomiglianti eccessi di divozione e credulità ? Il bello è , che , per testimonianza del medesimo Eginardo; que' ladri creduti si pii delle Reliquie de' Santi Martiri Pietro e Marcellino furono in viaggio burlati da altri ladri : onde poi nacque una grave controversia fra i Monaci di Selingenstad, e quei di San Medardo di Soissons, attribuendofitanto gli uni, che gli altri le medesime Reliquie, e leggendoff anche un' Opufcolo composto nel Secolo X. in favore de' Monaci di Soissons da Odilone Monaco, siccome costa dagli Atti de' Bollandisti. Dicesi in

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

fomigliante forma trasportato a Soissons il Corpo di Sant Gregorio Magno. Lo creda chi vuole. Roma alcerto ha ben diversa opinione (4). Così viene scritto, che in que'

in que

(6) Anzi Roma ha certezza, che il Corpo di questo S. Pontefice si venera nella Basilica Vaticana nella Cappella che dicesi Clementina, fatta da Clemente VIII. dirimpetto alla Gregoriana, e le traslazioni fatte di esso, di cui si serbano gli atti, e le memorie certe nell'Archivio della medesima Basilica, tolgono ogni dubbio. La prima traslazione la descrive Giovanni Diacono (lib.4.c.80.) con queste circostanze: " Hujus beatiss. Gregorii venerabile , Corpus a Greg. IV. Sedis Apost. Præsule post annos cen-, tum viginti quinque translatum ante novellum Secre-, tarium constructis absidibus, sicut modo cernitur, sub ,, altari sui nominis collocatur., V.Baron.(an.604.n.28.) Dice ante novellum Secretarium: perche da prima era stato sepolto avanti la Sagrestia vecchia per testimonio di Pietro Mallio, del Vegio in fine del lib, IV. e d'Onofrio Panvini (lib.3.eap.25.) della Basil. Vatic. Tiberio Alfarano, che vendicò dall'oblivione la vecchia Basilica Vaticana in tempo, che rimaneva in piedi quella parte ove il Santo Corpo fu sepolto da prima, ed ove fu trasferito da Gregorio IV. (Tab. Ichnogr. n. 136.85.) nella sua opera MS. ove spiega diffusamente la tavola, dice (num. 85.) " Ante sepulcrum Pii II. in medio posterioris minoris na-, vis ad meridiem adhuc superest nobilissimum Altare ", S. Gregorii Papæ Magni hujus nominis primi, et Ec-,; clesiæ Doctoris a Gregorio IV. summa cum veneratio-., ne extructum, sub quo ejusdem Pontificis venerabile .. Corpus in conca Aegyptiaca cancellis ferreis circumse-", pta posnit, totumque oratorium exornavit. " Fu poi a tempo di Paolo V. l'anno 1605, a di 30, di Decembre distrutto tale Altare, visto, e riconosciuto il Santo Corpo nello stesso modo, che lo avea collocato Gregorio IV. il che costa dagli Atti del Grimaldi (pag. 38.), e l'anno seguente a 8. di Gennajo, cioè dieci soli giorni dopo fu solennemente trasferito nella predetta Cappella della Chiesa nuova: e tutto è manifesto dagli Atti d' esso Grimaldi (pag. 40. 43.) le quai cose se avesse viste l'Autore. il qua-

DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. medelimi tempi, regnando Lodovico Pio Augusto, da un certo Cherico rubate furono in Ravenna le Reliquie di San Severo Vescovo di quella Città, e portate a Magonza, e poscia ad Erfurt. Tutta la credenza di questo era fondata fopra di un folo ladro . Inoltre al giorno 14. di Febbrajo preffo i Bollandisti racconta Baldrico Vescovo di Dole, che Sacerdos quidam ad Gemmeticense Galliarum Monasterium portò il Capo di San Valentino Martire, con dire che gli era kato consegnato in Roma da un certo suo Albergatore, nè si titubò punto a preflargli fede . Siccome ancora dalle Vite de' Vescovi Cenomanenti pubblicate dal Mabillone ne' fuoi Analetti, abbiamo, che circa l' Anno di Crifto 630. un non fo qual Pellegrino per prædictam Parochiam transiens , & Reliquias Sanctæ Dei Genitricis Mariæ fecum deferens , in loco , qui vocatur Aurion , fessus pervenit : ibique quadam die sub aliqua arbore requiescens , & in ipsa arbore prædifæ Sanciæ Mariæ Reliquias appendens , obdormivit, Surgens autem & ad alia loca properare volens, prædi-Sias Reliquias de jam dicia arbore auferre, neque secum deferre valebat : quod & Dei nutu factum effe haud dubium eft . Se in tale occasione si precautelasse da ogni inganno quel Popolo, e se il Vescovo usasse tutta quella diligenza, ch'efige la Chiefa, la Storia nol dice. Certo è, che questo bastò alla divozione del Vescovo Hadoindo, e di quella gente per fondar ivi e dotare un Monasterio. Del che si potrebbe produrre gran copia, di simili Traslazioni, riprovate dalla Disciplina Ecclefiaftica, ma bafti quefto poco . Certamente non fi pena-

il quale peraltro non crede ciò che scrive, darebbe altro nome, che d'opinione alla indubitata certezza che ha Roma di questo Sacro deposito. Non lascio di avvertire, che l'espressione di questa Dissertazione, cioè Cacciatori di Sante Reliquie, Ladri, Assassini Sacri, e simili, non convengono alla materia, che si tratta, e si potevano impunemente mutare: ma non si debbono alterar gli altrui scritti, specialmente quando sono già divulgati colle Stampe. C.

ad intendere, che in questi rubbamenti di sacre Reliquie, e nell' accettarle per legittime, potea facilmente intervenire della frode, e della troppa credulità. Anzi che già questa sia intervenuta, si raccoglie dall' offervare in tante Chiese de' Regni Cattolici la pretensione di possedere una Tessa, un Corpo di qualche Santo, che poi si truova preteso da altre, senza apparire, in qual parte

alloggi l'inganno A questo proposito insigne è un passo di Guiberto Abate di Novingento, il quale circa l'Anno 1112, così scriveva: Considerandus etiam sub hac occasione plurimus quidem, sed non perniciosus error, qui Gallicanas præcicipue de Sanctorum Corporis obsedit Ecclesias : ifiis illum: illis eumdem ; seu Martyrem , seu Confessorem , se habere jactantibus; quum loca non valeat occupare integer unus . Quod totum contentionis malum inde sumsit originem , quod Santti non permittuntur habere debitæ & immutabilis sepulturæ quietem , Et plane ex pietate descendiffe non ambigo, quod corum Corpora argento cooperiantur , & auro . Sed jam eviedenti de nimium turpi avaritia militant & offium oftensiones, & feretrorum ad pecunias corrogandas circumlationes, quæ omnia desiviffent, si eorum, ut ipsius Domini Jesu, forti opposito obice , immobili clauderentur membra sepulcro . Così quel pio e dotto Abate. Niuno neghera, che in que' tempi la si gran cupidigia di avere delle facre Reliquie, che peraltro è commendabile, a cagion dell'ignoranza allora dominante, fosse esposta alle surberie e frodi delle malvage persone. Racconta Leone Ostiense nel Lib. II. Cap. 32. della Cronica Calinense che Monaci quidam de Hierofolymis venientes particulam lintei, cum quo pedes-Difci. pulorum Salvator extersit, fecum detulerant, & ob reverentiam santi hujus loci devotissime heic obtulerunt . Sed quum a plurimis super hoc nulla fides adhiberetur, illi de fide fidentes, protinus pradiciam particulam in accensi thuribuli igne desuper posuerunt . Quate mox quidem in ignis colorem conversa, post paululum vero amotis carbombus, ad priftinam speciem mirabiliter est reversa.

Immenso fu il giubbilo degli astanti arricchiti di così gran teforo, ed allora questa infigne Reliquia fu posta in loculo mirifico, argento & auro, gemmisque Anglico opere subtiliter & pulcherrime decorato . Temo io forte , che ai buoni Calinenti fosse fatta una folenne burla da que' vagabondi Monaci, voglio dire, che invece di una Reliquia fofse loro donata una particella di tela di Amiànto, o sia di Asbesto (che è lo stesso), pietra, onde si forma filo e tela, come c'infegnano i Fisici, che posta nel suoco s'infiamma, e toltane ricupera il primiero colore e consiflenza (7). Certamente oggidi niuna dotta persona ammirerebbe, nè prenderebbe per miracolo, anzi deriderebbe uno sperimento si fatto, usandosi da noi più diligenza per non effere giuntati dagl'impostori. Con quefia mia conjettura s'accorda ciò, che un pezzo fa scriffe il Mattioli fopra il Lib. V. di Dioscoride Cap. 03. dove parlando dell' Amianto scrive · Ceterum non defunt Impostores ( ut auctor eft Brafavolus Ferrariensis ), qui la. pidem Amiantam simplicibus mulierculis ostendant, vendantque sape numero pro Ligno Crucis Servatoris nostri . Id quod facile credunt, quum ipfe non comburatur.

Le quali cose io qui ricordo, non già per disapprovarei riti della Pietà, nè per turbare chi è in possessioni di Corpisanti, ma per sar conoscere la balordaggine, o poca avvertenza de' nostri Maggiori, e la malizia d'altri. In questi pii usi ha luogo la buona fede, l'antico possessioni de la Prescrizione; nè da ciò ridonda alcun danno alla santa Religione, perchè essanon esige Fede divina in credere le Reliquie; e noi non veneriamo la lor materia terrena, non l'incerta origine di esse, ma bensì i veri Santi, che regnano in Cielo, o per parlare più rettamente, veneriamo ne' Santi i doni di Dio, e lo stesso comune Re nostro Dio. Ma i nostri buoni vecchi bene spesso esna alcune esame, e senza alcuna dubitazio-

<sup>(7)</sup> Leggasi a questo proposito la Dissertazione di Mons . Ciampini stampata in Roma l'anno 1691. De incambustibi . li lino sive lapide Amianto deque illius filandi modo . M.

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

zione, a man baciate accoglievano tutto quello, che portava qualche apparenza di Pietà: il che certo non è da lodare, nè da permettere, come confesserà chiunque sa le Leggi della Disciplina Ecclesiastica, e già offervò Amolone Arcivescovo di Lione. Scrittore del Secolo IX. nell' Epiftola Prima. Quello ancora, che può avvenire oggidì, quanto più fingolari, e men credibili erano allora le Reliquie esposte alla venerazione de' Fedeli, tanto maggiore si vedeva il concorso de' Popoli ad esse. Per quanto racconta Glabro Rodolfo nel Lib. III. Cap. 6. della Storia circa l'anno di Cristo 1008, revelata sunt plurimorum Sanctorum pignora. Hæc revelatio primitus in Senonica Galliarum Urbe apud Ecclesiam Beati Martyris Stephani dignoscitur capisse. Cui etiam praerat Archipræsul Leotericus, a quo scilicet ADMIRANDA relatu reperta funt ibi antiquornm facrorum insignia . Ia che consistevano mai scoperte tali, che riempievano di ammirazione all'udirle non folamente i Popoli della Francia, ma anche quasi tutta l'Italia. Cel dirà lo stesso Autore, che seguita a parlare così: Quippe inter cetera perplura, que latebant, dicitur Virga Moysis invenisse partem . Ad cujus rei famam convenerunt quique Fideles, non solum ex Gallicanis Provinciis, verum etiam ex universa pene Italia, ac de transmarinis regionibus. Con queste mirabili, e rare Reliquie s'hanno da accoppiare i pezzi dell' Arca di Noi . i peli della barba di Aron, ed altre simili, che si truovano ne' Reliquiari di qualche Chiesa. Ah volesse Dio. che non l'intereffe di alcuni avesse fabbricato molte imposture, e che la soverchia credulità, e poca avvertenza, e criterio d'altri, non avessero lasciato libero il campo a sì fatte frodi. Aggiungafi che non mancarono anticamente persone, le quali per persuadere ai Popoli d' aver presso di se delle vere infigni Reliquie o finsero, o pubblicarono finti da altri de' prodigj e delle Leggende, che oggidi niuna accorta benchè pia persona sa indursi a crederle vere . Vedi ciò , che della fopra accennata Traslazione del Corpo di San Benedetto in Francia, e della

fua restituzione a Monte Casino, con Relazioni diverse ferissero tanto i Monaci di Fleury Franzesi, che i Casinensi Italiani, Vediciò, che dei tre Re Magi (così sogliono chiamarsi) portati a Milano serive Giordano Storico, la cui Cronica ho pubblicato in quest' Opera.

Aggiugneva ne' vecchi tempi la gente rozza anche la pertinacia all' errore nell' accoglimento delle false Reliquie. Del che memorabile fra gli altri è l'esempio, che ne reca Ugo di Flavigny nella Cronica di Verdun all' anno 1027. Tunc temporis ( fono le fue parole ) contigit . ignoti hominis de loco abjectissimo a quodam mangone collecta, et feretro imposita, in Monasterio Sanciæ Mariæ apud Secusiam , Jub nomine Justi Martyris , a Mainfredo Marchione fuisse reposita. Sed licet a Religiosis id vanissimum et fiultissimum fuisse multis et probatis documentis demonstratum sit , Vulgus tamen Injustum pro Justo memorans in fuo permansit errore : tanta era una volta la smania d' aver sacre Reliquie e Corpi santi, Questo Manfredi Marchese quello stesso è, della cui Genealogia fu da me trattato nella Par. I. Cap 18. delle Antichità Estense. Ciò, che viene scritto da Ugo Flaviniacense di questo finto Martire Giusto, sembra ch' egli abbia preso dal suddetto Glabro Rodolso, avendo questi diffusamente narrato quel fatto, con aggiugnere, che dai Marchese Manfredi furono quelle spurie offa collocate nel Tempio: e benche complures sanæ mentis devestabile figmentum abominandum clamarent, pure il volgo centinuò a starsene offinato nel suo errore. Nè è da flupirsene . In que' barbari Secoli con troppa facilità, ed anche pazzia, i Popoli mossi da uno sregolato entusiasmo di Pietà, non folamente correvano ad abbracciare qualfivoglia Reliquia loro efibita, ma anche a dichiarare indubitato Cittadino del Cielo, chiunque moriva in concetto di qualche fantità. Produffero, non v' ha dubbio, ancora que' Secoli Uomini e Donne di sperimentata ed infigne Virtù, che meritarono d'essere posti dalla Chiesa nel Catalogo de' Santi. Noi non possiam credere del medesimo grado, e così bene stabilità la Santità d'altri, a' quaquali manca la Canonizzazione di Roma. Ciò che avvenne di Guglielmina Boema in Milano, e di Armanno Pungilupo in Ferrara, lo vedremo qui fotto nella Differt. LX. Abbiamo invero molti altri decorati col titolo di Beati o Santi, che a quell' illustre catalogo sono stati ascritti non già dalla causa diligenza ed esame della Sede Apostolica, ma da soli pochi Monaci, o dal solo Popolo divoto. La maggior parte di questi si può credere condotto dalle lor proprie Virtù al Paradifo. Ma niun può pretendere, che il giudizio del rozzo ed incauto Popolo in queste tumultuarie canonizzazioni sia sempre ito esente da ogni errore. Nè diverso probabilmente su il sentimento di Giovanni Boccaccio, poco peraltro religioso Scrittore, allorchè prese a riprovare, anzi derideva questa smoderata passione, benchè pia in apparenza, della Plebe Cristiana nella Novella di Ser Ciappelletto, uomo sceleratissimo, il quale si finge, che un Popolo ingannato da un Confessore (ingannato anch'esso) s' affrettaffe a dichiararlo e tenerlo per Santo. Se punto s'ha da fidare del Boccaccio stesso, che in altra Novella rapporta un' altro caso, un certo Marcellino Fiorentino. fingendofi tutto attratto dalle membra finse ancora di avere ricuperata la fanità al Corpo di Arrigo Laieo, cioè di un Pellegrino defunto, a cui il Popolo di Trivigi attribuiva l'onore della Santità, e ne raccontava grancopia di Miracoli. Veramente non è favola, come ancora ha offervato il dottiffimo Sig. Domenico Maria Manni quello, che in essa Novella scrisse il Boccaccio, cioè in dire, che quel Pellegrino per opinione del Popolo Trevifano fu alzato all'onore dei Santi, Viveva e scriveva nel medesimo tempo Ferreto Vicentino, le cui Storie ho io dato alla luce nel Tomo IX, Rer, Ital. Narra egli nel Arrigo Romito, tuttavia onorato da' Trevisani col titolo di Beato, e che troviamo ornato di molte lodi da Gio. vanni Bonifacio nel Lib. VII. della Storia di Trivigi, da Abramo Bzovio, da Odorico Rinaldi nell' Annali Ecclefiastici all'anno 1315, in cui avvenne la sua morte, e da da altri Storici . His quidem diebus ( così egli scrive ) Henricus

ricus nomine, de Vandalis ortum trahens, dum sæpe Occiduas Eoasque plagas, Urbemque interdum ob venerandos Dei , & Sanctorum cultus pro venia , suorumque criminum lavacro repetisset, denique patrias reversurus ad ædes , per Tarvisii callem , unde iter directius progredi deflinat . Poi feguita a narrare, che questo Pellegrino si fermò in Trivigi, e dopo alcuni anni di vita eremitica cessò di vivere, Tunc a mulierculis, quæ ei ministrabant, dum spiritum languens exhalaret, candidam super eum Columbam ter volasse, visamque ab illo abscedere, nuntiatum eft . Hec vox in plures elapfa , subito ad vulgi credulas aures transiit. Nec mora: totum sama Urbis ambitum replet. Di più non bisognò, perchè al cadavero di lui, come uomo Santissimo, si facesse un' indicibil concorso non solo dei Cittadini, ma ancora de' Popoli confinanti, tutti sperando di confeguir grazie e miracoli per intercessione di lui, e gli su immediatamente conferito il titolo di BEATO. Redeuntes in patriam advenæ, sciscicantibus, quidnum de sancto illo viderint, majora Factis Verba, quam fama dictitet, vidisse perjurant. Aggiunge il Ferreto, uomo ingenuo, e testimonio de visu: Vidimus, audituque percepimus, multos dolore magno querentes læsa nimium crura, precibus anxiis infiitisse : idque sudor , & gemitus , ac tortura gravis fieri sestahantur. Nemo tamen voto potius suo nostris oculis conspiciendus advenis. Così quello Storico con sentimenti diversi dal giudizio del volgo. Non son io qui per detrarre punto, o per volere, che altri detragga al concetto di Santità, in cui fu, ed è tuttavia quel Romito, la cui vita e miracoli si truovano scritti da Pietro da Baone poscia Vescovo di Trivigi, e dai PP. Bollandisti al di 10. diGingno. Non conviene alla gente pia, e che procede con pefatezza ne' fuoi giudizi, il lasciare la briglia ai fospetti, e il trovare, cioè l'immaginare dappertutto errori o malizie. A suo tempo ne sara giudice Iddio. A noi ora appartiene la fospension del giudizio, o l'inclinare alla parte più mite. Quanto ho io riferito, ad altro non mira, che a far comprendere, quanto facili, an-Tom, III, Par. I.

zi sfrenati fossero una volta i Popoli in determinare come indubitata la Santità delle persone, e a dar loro un sicuro seggio nel Regno beatissimo di Dio; e assinchè s' intenda quanto sia saggia e lodevole la pesatezza e rigore, con cui oggi procede la Curia Romana in decidere della Santità dei desunti.

Nè differente fu anticamente (anzi dura tuttavia) l'empito, con cui era portato il Popolo a credere tutto ciò, che avea apparenza di Miracolo, anche per fola relazione di qualche rozza persona, e a credere come indubitata qualunque Visioneo Rivelazione, che le pie Donne allora raccontavano. Tutto quanto avea del maravigliofo, veniva tofto ben' accolto, fenza metterfi pensiero alcuno, se v'era colore di vero, o di falso, o d'illusione. Nè mancarono alcuni, che arrivarono a fingere di questi miracoli, per tirare alle lor Chiese un maggior concorso di gente, e di oblazioni, o per procacciare più stima e rispetto ai lor sacri Ordini e Luoghi . Cerro è, che nè pure in que' tempi vennero mai meno i veri prodigi, e Miracoli, e Grazie operate da Dio per intercessione de' Santi; ma pochi erano allora, che sapessero distinguere il buon grano dal loglio: il che nondimeno c' insegna la fanta Religione nostra doversi esaminare con accuratezza, come ampiamente ha mostrato il Santissimo Pontesice nostro nella sua Opera de Beatificatione & Canonizatione Servorum Dei; e però altro non ne dico io. Ma non vo tralasciar di dire, che ci furono di quelli, i quali da che nel loro paese venne a morte qualche Romito o Pellegrino straniero con odore di Sintità, e gran concorfo si fece al di lui Sepolero, finalmente per dare un miglior colore alla scura di lui origine, e rendere più luminosa la sua fama, e il Luogo della Sepoltura, fi figuravano, e persuasero anche i Po. poli, che sì fatti stranieri discendevano dalla prosapia di qualche Re o Principe. Celebratissimo è da molti Secoli lo Spedale di San Pellegrino, fituato nell' Apennino, e nel Territorio di Modena, come ho mostrato altrove, dove concorrono da tutti i circonvicini paesi le genti pie

per

per venerar ivi il Corpo incorrotto del medesimo San Pellegrino. Come porta la fama, non nata in questi ultimi tempi, e come il nostro Vedriani nelle Storie di Modena, e Cefare Franciotti Lucchefe, ed altri hanno scritto, Padre di questi fu un Re di Scozia. Ma egli per amore di Dio rinunziando al Regno, e alle pompe del Secolo, e messosi a pellegrinare ai Luoghi fanti, finalmante si fermò ne nostri monti, e venuto a morte fu creduto degno degli onori, e del nome di Santo. Che abili testimoni si adducano di questo fatto, nol so io dire. Come poi vadano ben d'accordo in tal proposito le opinioni dell'ignorante Popolo, suscitate da qualche inventore poco scrupoloso, si può imparare da un'altro fatto. Il Summonti nel Tomo I. della Storia di Napoli. per tacer altri Scrittori, ci fa fapere, che nell'anno 1113. Pellegrino figlio del Re di Scozia . deposto qualunque desiderio del Regno, e delle cose terrene, tutto 6 diede ai digiuni, alle orazioni, e alle mortificazioni del corpo, e dopo aver compiuti molti pellegrinaggi ai più celebri Santuari, passò a Napoli, dove rinomato per molti miracoli terminò il fuo corfo; il cui facro Corpo tuttavia fi onora in una Chiefa, che porta il fuo nome. Aggiugne il Summonti, che Genitori di questo Santo furono Aleffandro III. Re di Scozia, e Santa Margherita Regina, la cui festa si celebra nella Chiesa Romana nel di 10. Giugno. Non occorre punto mostiare, quanto cotale afferzione si allontani dalla vera Storia Scozzese. A noi basta di sapere, che questi due Pellegrini furono proclamati Santi e spacciati per Figli d'un Re degli Scozzesi. Qual poscia dei due sopraccennati Popoli prendesse in prestito, o rubasse dall' altro così vistofa origine d'essi due Pellegrini, de' quali nè pur seppero additarci il proprio nome, lascerò cercarlo ad altri. Assai s'accorge ciascuno, che si bel pregio di nascita su finto o sia inventato, per dar più credito ai lor facri depositi e Luoghi. Del resto noi troviamo in Roma anche a' tempi di Papa Leone III. cioè circa l'anno 804. Oratorium Sancti Peregrini, quod ponitur in Hospitali Dominice

nica ad Naumachiam; di maniera che si vede che posto questo nome a varj antichi Spedali. E qui mi torna in mente ciò, che mi narrò una volta il Chiariffimo P. D. Benedetto Bacchini, allorchè era Abate de' Benedettini di Modena; cioè, che nel territorio di San Cefario, Distretto, e Diocesi di Modena, dove una volta su un Monasterio, o Cella, delle cui rendite godono oggi I Benedettini Modenesi, resta tuttavia un picciolo Oratorio, nella cui facciata si mira dipinta l' Immagine di una Santa donna, il cui nome è ignoto. I rozzi villani andando colà veneravano quell' Immagine, e interrogati, che Santa fosse quella, risposero, che era Santa Atberga, cioè una Santa nata nel cervello di quella buona gente. Questa popolare fantasia la vo lo credendo nata, perchè, siccome offervammo nella Differtazione XXXVII. quasi tutti i Monasteri ne vecchi tempi teneano qualche edifizio per raccogliere i Pellegrini, e poveri viandanti; quivi fara flata cafa a tal' ufizio deputata : che dal Popolo veniva appellata il Santo Albergo. Tolto via l'Ospizio vi dovette restar quella Cappelletta coll' Immagine fuddetta; che poi diventò Santa (8) Alberga . Sappiamo non pertanto, che ci fon de' Pellegrini di sì accertata Santità, che hanno con tutta ragione meritati gli onori celesti. Ma forse non ne mancano altri, che la soverchia facilità e credulità de' Secoli harbarici senza molto esame può avere inseriti nel ruolo de' Santi : perchè poco ci voteva per far credere dei Miracoli. Parte la Pietà, parte l'interesse entravano a moltiplicare I Santi. Ognun ne voleva; e chi più ne avea, si riputava ρ ù felice degli altri .

<sup>(3)</sup> Nell' esemplare indicato della Casanatense pag. 24. V'è a penna la seguente nota: "Da una Bolla da me co, piata dall' Archivio di Bergamo sappiamo, che la Con, tessa Matilda fondò in S. Cesario un Convento agli Ago, stiniani, quale poi passò a' Benedettini, se questo fos, se, si potrebbe dire, che S. Alberga non fosse altro, che il ritratto dell' Istitutrice Matilda. "S.

Benchè che parlo io del rozzo Popolo ? Quell' ardore di posseder molte Reliquie e Corpi Santi, come cosa utile e gloriosa, si diffondeva anche ne' facri Ministri e nelle persone Religiose, talmente che non lasciavano fuggire occasione alcuna per aumentare il facro lor tesoro, e forse più cautela e moderazione han dimostrato i Secoli susseguenti? Noi conosciamo la Higuera, il Tamajo, il Ramirez, ed altri affai diffamati Spagnuoli. che nel Secolo proffimo paffato per voler recare un' immenfo decoro alla lor Nazione, l'hanno aggravata d'una macchia, che non si cancellerà sì presto, con aver finti molti Santi, ed intrusi nel Martirologio di Spagna, non senza dispiacere di tutti i saggi di quella Nazione. Ne' Secoli barbarici più spesso comparisce ignoranza e semplicità, che malizia; e degni di qualche scusa surono coloro, che per eccesso di Pietà si lasciarono burlare, o s'ingannarono con buona fede. Ma quei, che per malizia condustero altrui in inganno, degni sono, che tutta la Repubblica de' Fedeli si accenda di sdegno e zelo contro di loro. A questo fonte s'ha da riferire ciò, che lasciò scritto il Chiarifs. P. Papebrochio della Compagnia di Gesù nel Tomo V. di Maggio degli Atti de' Santi pag. 222. Trovandofi in Ravenna nell'anno 1660, e pregato d' interpretare un' Iscrizione Greca posta a Santa Argiride Matrona e Martire , la cui festa da alguanti si faceva ivi nel di 24. di Aprile così la tradusse in Latino .

## DVLCISSIMAE MVLIERI ARGYRIDI TROPHIMVS MARITVS ANNIS VIXIT XXXVI.

Indicano tali parole una Femmina Pagana, certo non mai una Martire: che di questo non v'ha menomo segno. Però deserito questo affare a Roma, andò subito ordine, che si levasse quel Marmo, e l'ossa della creduta Martire sossero cacciate suori del Tempio. Un'altro ornamento dell'età nostra, e insieme dell'Ordine

#### 262 DELLE ANTICHITA' ITALIANE

Benedettino, cioè il P. Mabillone, nel suo Itinerario Italico dubitò, e non senza ragione, se si avessero a fofferire nel Catalogo de Santi, o pure da cancellare Catervio e Severina Conforti, tenuti in grande onore dal Popolo di Tolentino, perchè il folo Marmo, su cui sava appoggiata la loro opinione, niuno indizio recava di Martirio . L' Iscrizione fu rapportata dal Fabretti alla pag. 740, della fua Raccolta. Ma nulla più a me dato è negli occhi, quanto il mafficcio e moltiplicato errore, che si truova in un libro di Lingua Spagnuola, sampato in Cagliari nell' anno 1835. Ne è Autore Dionision Bonfante, Dottore di Teologia, e dell'una e dell'altra Legge. Tale è il titolo dell' Opera: Triumpho de los Sanctos del Reyno de Cerdenna. Con fingolare studio e fatica quello Scrittore raccolfe, tutte quante potè le antichiffime Iscrizioni de' Cristiani esistenti in Sardegna incise in marmo; e dovunque trovò ( e furono ben molti quei Marmi ) le Lettere B. M. quel buon nomo feguitando l'interpretazioni de'fuoi Cittadini, ne formò tanti Martiri e Santi. Ne recherò un folo esempio.

# HIC IACET B. M. LVCIANVS QVI VIXIT ANNIS PL. M. LXX. QVI EVIT IN PACE POSITVS V. KAL. IVNII.

Così spiega egli questa Iscrizione: Hic jacet Beatus Martyr Lucianus, qui vixit Annis plus minus septuaginta: quievit in Pace positus V. Kalendas Junii. Con questa sì comoda maniera d'interpretar le Sigle a tenor de' propri desideri, il nostro Bonsante col suo ingegno, o con quello de'suoi Concittadini formò più di trecento Martiri, e ne regalò la Sardegna: Martiri nondime no essenti nella di lui santasa; perciocchè le Lettere B. M. nient'altro significano, se non Bonæ Memoriæ.come s'ha da altre Iscrizioni riserite dal medesimo Bonsante; oppure secondo altri casi, Bene Merens, o Bene Meritus. o Bene Moriens, come si osserva presso l'Aringhi nella Ro-

Roma Sotterranea, presso il Fabretti, ed altri. Le parole Quievit in pace, qui ed altrove unicamente rapprefentano un Criftiano defunto, ma non mai un Martire o Santo. Oltre a ciò, le lettere B. M. convengono tanto ai Pagani, che a' Criffiani. Benchè come incolpar quefto folo Autore? Non fu egli il primo a spacciar simili vane interpetrazioni. Racconta, che tanti Corpi creduti Santi, e le loro licrizioni erano state trovate e cavate circa l' anno 1615, fino al 1626, ed effere proceduta l' opinione dell' Arcivescovo, e d'altri Sardi, che stimavano ed afferivano, quelli effer Santi Martiri. Expurgatus fuit il Libro del Bonfante, di cui mi son servito, juxta Indicem. Hispanum anni 1640, & decretum sanciæ Inquisitionis generalis anni 1741, come costa da una Nota MSta in fronte allo stampato. Meglio farebbe stato. che quegl'infigni Cenfori avessero dato di penna a quella gran farragine di finti Martiri, cioè con una tirata d' inchioftro avessero cancellato tutto il Libro. Chi più vorrà fapere di tal fatto, vegga il Comento del P. Papebrochio fopra la Vita di S. Lucifero (0) Vescovo di Cagliari al di s.di Maggio negli Atti dei Santi, il quale attesta, che fu deferita ai Cenfori Romani quella strepitofa invenzione di pretesi Martiri. Cosa eglino decretassero intorno a questo, non è giunto a mia notizia. Possiamo bensi continuar lo stupore al sapere, effersi con tanto grido diffusa anche per l'Italia la fama dello scoprimento di tante Reliquie, che i Piacentini avidamente corfero con grandi istanze per effere ammessi a parte di si rilevante tesoro. E furono anche efauditi, perche dall' infigne liberalità de' Sardi impetrarono non uno, ma ben venti di quel Corpi, si precipitosamente santificati. Vien raccontato il fatto cou trasporto di giubbilo da Pier Maria Campi; nomo peraltro affai benemerito della Storia Ecclefiaftica di Piacenza, nel Tomo I. lib. VI. all' anno 725. Quivì

<sup>(9)</sup> Intorno al quale leggasi il Decreto di Urbano VIII. de' 10. Giugno del 1641. citato dal P. Mattei nell'opera intitolata Sardinia sacra pag. 76. num. 2. S.

dopo aver narrata la Traslazione dell' Offa di Santo Ago. flino a Pavia, chiama i fuoi Cittadini non men fortunati. non folo perche anch' essi conseguirone il Dito indice del Santo Dottore, ma anche nell'-impetrare o' giorni nofiri , per singolare dono del Cielo , dalla medesima Città di Cagliari, e dallo fiesso uogo della Basilica di San Seturino, non un sol Corpo Santo, ma fino al numero di Venti; e Tutti, fuorche uno, gloriosissimi Martiri di Crifio, venuti di la per nofira buona ventura quasi in un medesimo tempo a proteggere anch'essi questa Città. Cioè tre di effi nell' anno 1643. cinque altri nel 1646. &c. Nè folamente impetrarono i Piacentini dai Sardi questi Corpi, ma anche altre Novanta insigni Religuie di varj altri Santi, tutti parimenti invittissimi Martiri del Signore ( Martirio fondato in una fola Lettera dell' Alfabeto ). con poscia aggiugnere. Ma dee qui avvertire il divoto Lettore, non essere alcuno de' prenominati Santi o Sante, i medesimi e le medesime, che con gli stessi nomi si celebrano da Santa Chiesa ne' Calendarj e Martirologi suoi:ma diferentissimi totalmente. Ma al buon Campi dovea questo solo o poteva ispirar sospetto di errore: perchè gli antichi non avrebbero ignorato sì gran numero di Martiri, se vero fosse stato il loro Martirio, sapendosi, che le Chiese usarono di significar l'una all'altra la beata morte di chi avea data la vita per Crifto. Vedesi bene ancor qui ciò, che anche in tante altre occasioni ci accade, cioè che nelle cose a noi grate e care facilmente diventiam ciechi, e andiamo in collera con chi ci vorrebbe guarire da si dolce male. Certo chi penetra ne' gabinetti de' Secoli barbarici, non poche cose ritrova, che svegliano il riso e la compassione per la malizia, ma più spesso per l'ignoranza e semplicità di que' tempi . A me fece vedere il Canonico e pubblico Lettore delle facre Lettere in Ferrara Giuseppe Scalabrini una supplica data a Borfo d'Este Duca di Modena e Signor di Ferrara &c. dai Prefidenti dello Spedale di Ferrara nel di 7. di Dicembre del 1450: dove chieggono: Che sia loro conceduta facoltà ed arbitrio di fabricare un' Oratorio o sia

un' Altare fotto il nome e vocabolo Santti Bonis (forse Bovis) sive Bubonis de Antona in ipforum' habitantiis &c. Cum hoc quod liceat ipsis fub ditto nomine & vocabulo quastuare, & eleemosynas petere ubique locorum prefati Domini nostri etc. Sanno gli Etuditi, che ne' Romanzi su assai famoso il Paladino, nomato Buovo d' Antona. Caso mai che intendessero di parlare di lui serraresi, lascerò che i Lettori proseriscano qu'il loro giudizio. Debbo nondimeno avertire, che in Voghera è onorato un San Bubone, di cui parlano i Bollandisti al di 22. di Maggio; ma non viene appellato d' Antona.

Or qui non vo tacere che il Chiariff. Abate Jacopo Facciolati, professore di Filosofia nell' Università di Padova, e facilmente a' di nostri principe della Latina eloquenza in Italia, alquanti anni sono, volle sentire il mio parere intorno a due Corpi, o vogliam dire Ossa di due creduti Santi, condotti da Roma a Padova nell' anno 1088 insieme col marmo contenente un'antichissima sicrizione. Trattandosi di esporre tali Corpi alla pubblica e venerazione, desiderava di udire il mio sentimento con richiedere se io li tenessi per Corpi di Santi, ed anche Martiri, e quanti sossero i Martiri, in essa Lapide enunziati. Alla vista ed esame dei Lettori io esporrò qui l'Iscrizione suddetta.

HILARI VIVAS B IN DEO BENEME HERACLIE BENEME RENTI FECIT QVE VI XIT ANIS XXI, IN PA CE BELIBERI VIVAS IN



#### 266 DELLE ANTICHITA' ITALIANE

Rifposi, parere a me, che l' Iscrizione fosse posta a tre persone, cioè a due maschi, e una semmina. (10) In primo luogo fi trova Hilario in quel vocativo HILARI VIVAS IN DEO: la qual formola è frequente ne' titoli fepolcrali degli antichi Cristiani, e chiaramente fa conoscere un Cristiano, massimamenre colla giunta del Monogramma , che come ognun sa, vuol dire Christos, cioè Cristo Signor nostro . L' altro uomo è Liberio nel fine dell' Iscrizione, cioè nel Vocativo LIBERI VIVAS IN . Fra effi è posta Heraclia Compar, cioè Moglie di Hilario, oppur di Liberio. L' altra formola IN PA-CE anch' effa conferma, ch' effa Heraclia era Cristiana, e passata a miglior vita. Truovansi negli antichi monumenti delle formole, dalle quali con ficurezza o almeno per lo più si ricava, trattarsi ivi di una persona professante la Fede di Cristo. Tali sono per esempio IN PACE : DEPOSITUS: IN SECULO: DECESSIT: DORMIT: RECESSIT: REQUIESCIT: QUIESCIT: BONAE MEMORIAE: VIVAS: VIVE IN DEO: IN CHRI-STO: IN SOMNO PACIS. E ciò parimente rifulta da vari Simboli, descritti ed illustrati dall' Aringhi nella Roma Sotteranea. Vedi la mia raccolta di antiche Iscrizioni, dove non poche ne ho dato di appartenenti a' Cristiani . Alcuna ne aveva io rapportato in quest Opera; ma stimo ora superfluo il darle di nuovo. Torniamo ora all'Iscrizione suddetta esistente in Padova. Se noi badiamo alle parole, niun fegno esse ci somministrano, che que' Cristiani sofferissero la morte per amore di Cristo. La fola figura nondimeno di un Virgulto, che si fuol pren-

<sup>(10)</sup> Se i corpi rinvenuti nel sepolero eran due, piana cosa era l'interpretare l'iscrizione come posta a due, cioè ad Ilario, e ad Eraclia, e questa da Liberio. Non è cosa nuova il dialogo negli Epitafii: Liberi vivas si può prendere a ragione come un buon augurio, che fanno i due sepolti a chi loro aveva usato quel supremo uffizio: In altre iscrizioni fi truova Valeas et tu e simili frasi in bocca de morti, che risalutano, chi li ha salutati. M.

DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 267 dere per palma, ed ivi comparifce, vien creduta In-

prendere per palma, ed ivi comparifce, vien creduta Indizio di Martirio. Qui perciò inforge un difficil nodo . Una fola palma si mira in questo marmo, ed essa riguarda il solo Hilario. Sarà dunque permesso il chiamar Martiri anche Heraelia, e Liberio? Per me non oferei dirlo. Ma fe un folo è il Martire, come poi si potrebbe esporre alla venerazione due Corpi portati a Padova? Inoltre come fra tre Corpi chiusi in un solo Sepolcro si potè scegliere quello, che avea tollerati i tormenti per la Fede di Crifto ! Ma qui non consiste tutta la difficoltà; perciocchè resta da cercare, se quella Iscrizione almeno ci presenti un Martire Cristiano. Solamente nel Secolo prosfimo paffato si cominciò ad esaminare con più accuratezza ed ex professo, quai fossero i Segni, per li quali si djstinguessero i Corpi dei Santi Martiri dagli altri seppelliti nella mirabil fabbrica di tanti Cemeteri, efistenti fuori di Roma, ed appellati le Catacombe. Grande onore, e gran vantaggio recarono tanto alla facra che alla profana Erudizione i Preti dell' Oratorio Romano Bosio, Severano, ed Aringhi, con aver data l'infigne Opera di Roma Sotterranea, onde fingolarmente fono illustrati que' facri Luoghi, Ora questi dottissimi nomini surono di parere, che la Palma impressa ne' sepolcri degli antichi Criftiani fia fegno di Martirio, o fia di morte, generofamente da essi sofferta per amore di Cristo . Scrivendo poscia il Bosio Lib. IV Cap. 41. pag. 684. La Palma si vede in pochi Sepoleri, a me questo è motivo di supore, perchè egli prima ci avea fatto fapere; che molte di effe Palme si mirano scolpite in molti di quei Cemeteri. Anziannoverando egli le memorie del Cimiterio di Callifto nel Lib. III. Cap. 23, pag. 319., nota, che ne' fopradetti Monumenti vi sono effigiate INFINITE PALME, & altri simili Segni di Cristianità .

Vennero poscia due celebratissimi Scrittori, cioè il P. Daniello Papebrochio della Compagnia di Gesù, che di questo affare parlò negli Atti de' Santi, e il P. Giovanni Mabillone, che ne trattò nell' Epistola de cultu Santio-rum ignotorum, ed amendue gindicando poco stabile, e

ficura la fuddetta fentenza, giudicarono che allora folamente la Palma sia indizio di Martirio, quando sia con effa unito qualche Vaso, contenente una volra il facro loro fangue. Anzi prima di questi dottissimi uomini lo Scacchi Prefetto della Cappella Pontificia a' tempi di Papa Urbano VIII, avea dimostrato, effer la Palma un feono dubbiofo di Martirio. Aggiungafi ( per tralafciar al. tri ) Francesco Maria Torrigio, che nel Libro Intitolato le Sacre Grotte Vaticane, stampato in Roma nel 1630. Par II. Cap. I. scriffe, che la Palma alle volte indica Cristiano non martirizzato. Le ragioni di costoro l' Aringhi nel Lib. VI. Cap. 44, se le oppone, e modestamente le confuta, suam sententiam probabiliorem ducens, contrariam tamen haud omnino rejiciens, neque improbans . Ma a' di nostri ha la Palma trovato un' egregio sito protettore ed Avvocato, cioè l'eruditissimo Marco Antonio Boldetti Canonico Romano, degno successore d' nomini in questa professione versatissimi; giacche egli nell' anno 1720. in Roma pubblicò un' Opera infigne, intitolata de' Cemeteri de' Santi Matiri . e de' veschi Cristiani . Ora egli nel Lib. I. dal Cap. 42. fino al Cap. 55. diffuffamente tratta questo argomento; e impugnata la contraria sentenza, pretende, che la Palma ne' Sepolcri degli antichi Cristiani s' abbia a credere un sicuro Segno ed indizio di Martirio. Scrive egli fra l'altre cofe, che la facra Congregazion Romana fopra le Reliquie nell' an. 1668. esamino le Note, per le quali si possono conoscere le vere dalle false Reliquie, ed aver essa giudicato, che la Palma, e il Vaso tinto del loro sangue s' abbiano a tenere per segni certissimi . Certamente fe fussifte l'interpretazione data dal Canonico Boldetti a quel Decreto ( Decreto nondimeno, che ignoto non fu ai PP. Papebrochio, e Mabillone ), cioè che la Palma da per fe, ed ancorchè vi manchi il Vafo, fia un sicuro testimonio di perso. na martirizzata per Crifto: io fo qual' offequio, e fiima s'abbia da professare ad un tal Decreto, e in tal caso più crederei a quegli esperti Giudici, che a me stesso, in tale argomento. Ma dappoiche dopo i predetti due ce lebri.

lebri Scrittori il Chiarissimo Monsignore Rassaele Fabretti, benchè abitante in Roma ed ottimo Maestro in questa sorta di Erudizione, per essere stato una volta Deputato a cavare da' Romani Cemeterj i Corpi de' Martiri, si mostrò assai alieno dal sossenere l'opinione del Boldetti: sarà ben lecito anche a medi produrre alcuni dubbi, non per poca sima d'esso Canonico, uomo dottissimo, e benemerito della facra Erudizione, ma per unica premura di cercare la Verità, desiderata anche da lui, come quella, che sempre dev'essere l'oggetto degli uomini pii, e Letterati.

Certamente Monfignor Fabretti nel Cap. 8. pag. 555. delle antiche Iscrizioni (Libro da lui stampato in Roma nell' Anno 1600.) scrive, che quand' egli si portava a riconoscere nelle Catacombe i Corpi de' Martiri, la gloriofa morte de' quali non era attestata da alcuna Iscrizio. ne, offervava, se ai loro sepoleri era adattato qualche Vafo o Ampolla colla tintura del fangue sparso da quegl' invitti Campioni della Chiesa di Dio. Hodie (così egli parla) similes Ampullæ vitreæ, sanguinea, & purpurea crusta obducta frequentissime in sacris Cameteriis juxta Martyrum loculos , qua capita recumbunt , reperiuntur; certissimo effusi pro Christo Sanguinis argumento, quo præcipue, immo, et Unico usus sum, dum Sacrarum Reliquiarum extractioni, et custodiæ præfui. Quanta fosse l'Erudizione, e il Giudizio del Fabretti, lo fanno anche i novizi nella Letteratura. Come s' è anche veduto. era egli stato costituito dal sommo Pontefice per Giudice delle facre Reliquie. Ora egli per unico contrassegno sicuro del Martirio confessò effere il Vaso tinto di colore di sangue; e per conseguente credette, che dalla sola Palma non si potesse trarre un sussissente indizio de' Martiri. In che maniera il dottissimo Boldetti nel Cap. 45. fi sbrighi dall' autorità del Fabretti, allegata anche dal P. Mahillone, non occorre ch' io ne informi il Lettore. Basterà dire, che se il Fabretti, come ognun si può figurare, fu molto ben consapevole del Decreto citato dal Boldetti, simò che le Palme allora solamente indicano il

## DELLE ANTICHITA' ITALIANE

Martirio, che vanno congiunte con Vaso tinto di Sangue (il che fu parimente afferito dai PP. Papebrochio, e Mabillon); è ben lecito anche a noi di tenere la medesima tentenza. Crede il Boldetti, che non riuscisse giammai al Fabretti di offervare ne' Cemeteri Iscrizione alcuna colla Palma. Quando anche ciò fosse, indubitata cofa almeno è, ch' egli uomo studiosissimo dell' impiego suo avea più volte letta la Roma Sotteranea del Bosio, e dell' Aringhi, e ben' offervate tante Iscrizioni ornate di Palme. Ma certo è altresì, che egli stesso inseri nella sua erudita Raccolta delle Iscrizioni Palmate, prese da esso Libro, ovvero da lui fiesso cavate dai Cemeteri. E pure contuttociò confessa di tenere i Vasi con crosta di Sangue per Unico Segno del Martirio . Ed affinchè non resti dubbio della fua mente, vedi il Cap. 8. num. 25. pag. 559. dove rapporta la leguente Iscrizione dissotterrata nel Cemeterio di Callisto.

D. M.
DIONISIÆ
MARCION CO
NIVGI KARISSIM
B. M. FEC. QVÆVIX.
AN. XIIX. M. D. XXV.







Poscia aggiugne: Locus ipse, ubi reperta fuit hac Tabella, itemque corona cum Palmis subdita, Dionysia Christianitatem asserunt. Interpreta egli le Lettere D.M. Deo Magno, o Maximo. Ricava dalle Palme un segno di Cristianità solamente, e non già di Martirio.

Non manca poi, chi dubita, se s'abbiano veramente a chiamar Palme que' Ramuscelli, che sovente si veggo-

no

DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. no ne' Sepolcri de' Cristiani antichi. Frondi di Cipresso funebre li crede il Mabillone; il Papebrochio Virgole per dividere i fensi; il Gori nelle Note alle Iscrizioni della Toscana Tomo I. pag. 265. li chiama Polloni o Virgulti, Certamente molta diversità passa fra le frondi di Palme, e que Segni, che niun' altra figura rappresentano, se non di una fronde di Albero. Ora con foglie, ed ora fenza, e in alcuni Marmi folamente ha fembianza di un Ramuscello di Cipresso. Che se ebbero intenzione gli antichi Cristiani di esprimere delle Palme, perche mai si goffamente le disegnarono, che comparissero Cipressi o altri simili arboscelli ! Risponde qui il Sign. Cano nico Boldetti, che rozzi ed inesperti erano i Cristiani di allora, e talvolta accora per la paura e fretta imprimevano la figura della Palma nella calcina del Sepolcro. Anche il Senator Buonarota, nella fua spiegazione dei Vetri Sepolcrali, scrive, che usarono i Crissiani di scrivere la Palma in que' fotterranei Cemeteri con uno fiecco. Ma non fo io comprendere, che paura e fretta dovessero avere i Cristiani d' allora, quando si truovano tante lor Memorie in Marmo, posatamente poste, e da niuno contrassate o interrotte, ne' lor Sepelcri. Nè so vedere tanta ignoranza in chi scolpiva o facea scolpire ne' suoi Monumenti di Marmo Iscrizioni, e talora figura d' uomini, e varj Simboli, ed ornamenti. Oltre di che non niegano il Rosso e l' Aringhi nella Roma Sotterranea, che in que' Sepolcri si truovi disegnato il Cipresso, perchè per atteflato di Santo Ambrosio sopra il Salmo 118. la sua stabile Verdura esprime la figura de Giusti . Giudicarono del pari altri Santi Padri, che i Ramuscelli d'altri Alberi sieno un Simbolo della Resurrezione, e della Vita eterna. Non citerò fe non S. Cirillo Gerofolimitano, che nella Catechesi 18. così scrive : Tunc vero arbor excifa rursus flores; Homo autem excifus non florebit ? Et Surculi Vitium, aliarumque Arborum excifi & transplantati revirescunt & fructificant ; Homo vero , propter quem et illa funt , cadens in terram non excitabitur ? Questo folo basta per rendere dubbiosa l'esistenza dei Rami di Palma in quel-

quelle Iscrizioni, potendo essere d'altri Alberi, e quando anche si suppongano Palme, dubbioso è il significato, potendo fignificar folamente la Refurrezion della Carne, Dogma de' Cristiani. Del resto io non son qui per negare affolutamente la Palma nelle Memorie Sepolcrali degli antichi Fedeli. Non altro io desidero, se non che si badi ad una difficoltà, la quale non fu diffimulata dal fopra lodato Boldetti, ma che a mio credere resta nel vigore di prima. Cioè che il Simbolo della Palma, o sia del Ramuscello, su comuse a chiunque volle usarlo, purchè morto in comunione della Chiefa Cattolica. C'è di più: l'ufarono anche i Gentili, e si truova ne' loro Sepolcri, di maniera che diviene un Segno affatto equivoco, e dubbiofo. Sei Iscrizioni di persone Pagane colla Palma trovò il Boldetti in tutto il Tesoro Gruteriano, e se ne sbriga con dire, effere quella Palma un Segno di qualche Vittoria, riportata in Guerra, o ne' pubblici Giuochi, o nell' Avvocatura delle Cause. Ma anche ammettendo questa immaginata interpretazione, nulla si sminuisce della difficoltà, perchè per la stessa ragione nelle Iscrizioni di tutti i Fedeli di Cristo potè effere impressa la Palma, per denotar la Vittoria, ch' essi aveano riportata del Demonio, del Mondo, e della Carne. E ciò con più ragione, cioè con interpretazione non arbitraria nofira, ma infegnataci dai Santi Ambrofio e Gregorio Magno, da Cassiodoro, Beda, ed altri, come già offervarono gli stessi Autori di Roma Sotterranea. Che se poi si mostrasse, che la Palma non su sempre adoperata per Segno di Vittoria, che resterebbe allora da dire? Veggasi alla pag. 967. del Grutero un' Iscrizione Palmata, posta a Clodio Liberto, e Clodia Liberta defunti. Se ne offervi un' altra alla pag. 1000. posta a tre Liberti, a una Libersa, e ad una Figlia con cinque Palme o Ramuscelli incisi nel marmo, Qual Vittoria si possa attribuire a questa gente pleben, Uomini e Donne, nol fo io vedere. Ci fi presenta ancora lo stesso Simbolo nelle Memorie Sepolcrali di Rufio Preteftato ( vien questa accennata dal medesimo Boldetti), di Lucio Cesonio pag. 381. del Tesoro GruteriaDISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 273

riano, e di Flavio Eugenio alla pag. 406. Diraffi, che a quegl' illustri personaggi su affegnata la Palma per qualche Vittoria riportata nelle cause. Ma offervate, che uomini tali surono non già Avvocati, ma Giudici e Magistrati. Riserisce ancora il Grutero alla pag. 781. un' Iscrizione Tarraconese, ommessa dal Boldetti, che ha le seguenti parole:

MANIBVS
P. FABI D'IANVARI
FABIA CHRYSIS VXOR
FECIT ET
CHRYSEROTI. F. AN. XX.



Quì indarno si cercherà una Vittoria. Vedi anche un' altra Iscrizione Gruteriana alla pag. 525. posta a L. Augusto e ad altri, dove pure comparifce la Palma. Ma perciocche il dottiffimo Boldetti cerca uno fcampo con dire non aver trovato se non sei Iscrizioni Palmate di Gentili nel Tesoro del Grutero: egli è pregato di riflettere, che la maggior parte de' Raccoglitori di antichi Marmi, intenta a copiar solamente le Iscrizioni, trascurano gli ornamenti ed altri fegni delle medesime . Se avessero usata quella diligenza, che dopo il Fabretti usò il Charissimo Proposto Anton-Francesco Gori nel Tom. I. delle antiche Iscrizioni della Toscana, molto più avremmo de' Marmi Romani e Greci segnati co' Ramuscelli suddetti. Però bisogna consultare l'Opera d' esso Sig. Gori, e si vedrà, quante di tali Iscrizioni Pagane egli abbia dato alla luce, dove comparifce un Virgulto, Palma, Fronde, o Ramo, che si voglia dire. Rapportai anch' io que' Marmi; ora mi basterà d'accennare sol poche pagine della di lui Opera 42. 58. 163. 170. 182. 202, &c. Tralascio l'altre, anche da me rapportate nel mio Teforo .

A queste Iscrizioni se ne aggiunga una, già data alla luce dal celebre Monsig. Francesco Bianchini, e presa dal Museo Farnese, ed è la seguente:

Tom, III, Par. I.

#### 274 DELLE ANTICHITA' ITALIANE

BYRAE CANACIANAE LIVIAE AVG. SER. A VESTE MAGN. TI. CLAVDIVS ALCIBIADES MAG, A BIBLIOTHECA LATINA APOLLINIS

ITEM SCRIBA AB EPISTVLIS LAT. B. D. S. M.



AGRIAE TRIPHOSAE VES TIFICAE LIVIVS THEONA AB EPISTVLIS GRAEC. SCRIBA A LIB. PONTIFICALIBVS CONIVGI SANCTISSIMAE

Questa iscrizione appartiene ai tempi di Tiberio Augusto. Anche il Fabretti al Cap. 4. num. 368. rapporta la seguente satta per una Donna Gentile.

D M
MARCIANE
QVE VIXIT
ANNOS XL.
TELESPHO
RVS COIVGI
B. M. POSVIT



Ne riferifce un' altra lo stesso Boldetti nel Lib. II. Cap, 9. appartenente ai tempi del medesimo Imperador Tibetio.

DIS MANIBUS

AVG

#### DISSERT, CINQUANTESIMAOTTAVA.

AVG LEVPAES
A REGIONIB
ET CLAVDIAE VITALI
LIBERTAE SVAE ET
POSTERISOVE EORVM

Leggo qui Tiberius CLAVDIVS AVGusti Libertus EV-PAES, fignificante in Greco Fanciullo di buona indole. Tralascio un' altra Iscrizione Pagana, stampata parimente dal Boldetti alla pag. 460, e co' Ramuscelli al ro. vescio. Potrebbesi anche mostrare, che ne' mattoni ed embrici degli antichi Romani Gentili si truova questo Simbolo : intorno a che è da vedere il Fabretti nel Cap.7. delle Iscrizioni, e lo steffo Boldetti nel Lib. II. Cap. 17. Oltre alle sei Iscrizioni Pagane, ch' egli solamente ha veduto presso il Grutero, altre ve a' ha simili ornate di un piccol Ramo, cioè alla pag. 72. 423. 442. 454. 577. per tralasciar altri luoghi . Anche il Fabretti altre ne rapporta collo steffo Simbolo alla pag. 103. 131. 148. 313. 508. 510. &c. Il che posto, chiaramente scorgiamo, quanto antice fosse il costume d'incider pelle Memorie Sepolcrali de' Gentili i Ramuscelli, che ora appelliamo Palme: se con affai fondamento, nol fo. Ma apparendo, che sì fatte Iscrizioni son poste a gente Plebea, e fino alle Femmine, e che gli antichi Cristiani anche essi si servirono del medesimo Simbolo: vo io temendo, che non si possa persuadere a persone caute, che di la risulti un Segno sicuro di Martirio, quando questo Simbolo non venga corteggiato da qualche altro più sicuro indizio di Sangue sparso per la Fede di Gesù Cristo. Perciocche almeno e' equivoco e dubbioso un Segno tale. E giacchè in tante Iscrizioni dei Gentili Romani luogo non resta ad immaginar qualche Vittoria, ne vien per conseguenza, che o que' Ramuscelli non son da dire Palme; o se pur li vogliam chiamar Palme, non possono indicare chi abbia data la vita per Cristo: giacche comune tanto ai Pagani, che ai Criffiani potè effere le cagione ed intenzione di scolpire ne' lor Monumenti, siccome comuni anche fu-

rono tanti altri Simboli fepolcrali, cioè Corone, Frondi, Ulive, Tralci di viti, Colombe, ed altri Animali ed Al. beri. E non son forse le Corone un segno di Vittoria e di Martirio? Pure perchè esse s'incontrano tanto ne' Sepolcri dei Gentili, che de' Cristiani, questa è a mio credere principalmente la cagione, per cui niuno ha finora giudicato, che sieno indizi sicuri di Sangue sparso per la difesa della vera Religione. E che ha di più la Palma, che non convenga alla Corona? Noi poscia non siamo tenuti a rendere ragione, perchè anche i Gentili inferissero le Palme o Ramuscelli nelle lor Memorie Sepolcrali. Ma all' incontro chi tien contraria sentenza ha da provar concludentemente, perchè in questo simile uso de Pagani e Cristiani sia poi stata diversa l'intenzione e il significato, che s'attribuisce ai Fedeli, Contuttociò a me sia permesso di produrre una mia conjettura. Non solamente fervi ai Gentili per fegno di Vittoria la Palma, ma anche Salutis, Felicitatis, Vita diuturna, o aterna, Perpetuitatis, Memoriæ perpetuæ. Perchè tale è quell' Albero, che le fue foglie non cadono l'autunno, ma fempre son verdi, perciò fu usata a significar le suddette intenzieni . Fu pubblicata dal Boldetti nel Lib. I. Cap. 41. la feguente Iscrizione, scolpita in tavola di rame, o bron-20 .

PRO SALVTE IMP. CAESARIS M. AVRELI SEVE RI ALEXANDRI PII FELICIS AVG.

IOVI OPTIMO MAXIMO DOLICENO

Qui non si forma un Voto per Vittoria alcuna, ma solamente Pro Salute, Incolumitate & Felicitate perpetuta di
Severo Alessandro Imperadore. Questa perpetuta era
disegnata dalla Palma. Sembra del pari, che i Gentili
usaffero ne' lor Sepolcri quest' Albero per segno di una indelebil Memoria, e di una perpetua Sicurezza dagl' insulti del tempo e degli uomini: giacchè ofserviamo sovente
nelle Iscrizioni poste ai Desunti le seguenti formole: Me-

DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 277

moriæ æternæ, Memoriæ ac Securitati Perpetuæ, Securitati æternæ, Quieti æternæ, Incolumitati æternæ. Servendosi anche i Crissiani del medesimo Simbolo, signisicavano la Perpetuità dell' Anima e insieme quella del Corpo; perchè credevano la Vita eterna, e quantunque cadesse il Corpo, pure risorgerebbe, e più selicemente a guisa della Palma si rialzerebbe. La maggior parte ancora de' Gentili, ancorchè non credesse la Risurrezione del Corpo, teneva nondimeno per certa l'Immortalità dell' Anima. E qui mi sovviene d'una Iscrizione Romana, riferita dal Grutero alla pagina 1050, che ha le seguenti parole:

AVRELIO BALBO VITA INTEGERRIMO
MORIBVSQVE ORNATO QVI SE QVIETIORIS
PERFECTIORISQVE VITAE DESIDERIO
EX NEGOTIIS CIVILIBVS IN QVIBVS
FVERAT CVM LAVDE VERSATVS
IOVIS OP, MA. BENEFICIO DVCTO
HIC IN SPE RESVRRECTION.S QVIESCENTI
LOCVS PVBLICE DATVS EST

Qui abbiamo un' Ircocervo. Se si tratta d' un Gentile, come in costui spes Resurrectionis? Ma il Grutero non s'avvide, che l'Iscrizione su posta ad un Cristiano, e per quanto io vo credendo, non de' fecoli antichi; cioè composta da persona intendente della Lingua Latina per un personaggio di Casa Balbi nel Secolo XIV. o XV. Ma perchè può dar fastidio quel Jovis Optimi Maximi (espresso nondimeno con abbreviatura forse non usata dagli antichi), debbo avvertire, che nella vecchia Raccolta MSta, che io ho d' Iscrizioni, dopo la parola VERSA-TVS 6 legge EXEMIT, DEI OPTIMI BENEFICIO. E' anche da vedere un Marmo presso il Fabretti al Cap. V. pag. 378. posta M. MARCIO HERMAE nomo Pagano. Di quà e di là fi mira una Fenice, uccello favolofo, posta sul rogo. Ne vorrebbe ricavare il Fabretti, che costui credesse la Risurrezione: per me tengo, che quel

quel Simbolo additi folamente l' Immortalità dell' Anima

in un Pagano.

Ho io riferita un' Iscrizione, scoperta in Roma, e a me comunicata dal su Marchese Alessadro Capponi, che si legge anche nel mio Tesoro delle Iscrizioni, non ne rapporterò che le prime righe,

SALVIS AC FLORENTIBUS DD. NN. HONORIO ET THEODOS. PERPETUIS. SEMPER. AVGG. CAECINA DECIUS ACINATIVS ALBINUS V. C.

PRAEF. VRBI &c.

Di qua e di là v'è scolpita una Palma. Prima dell'An. 423, fu posta quella Iscrizione; ora certo è, che quelle Palme non significano qualche vittoria, masì bene Salute e Felicità a quegli Augusti. Avea rapportato il Fabretti al Cap. 8. pag. 564, la seguente Iscrizione:

DEO MAG NO AETERNO L. STATIVS DI ODORVS QVOT SE PRECIBVS COMPOTEM FECISSET V. S. L. M.

La pubblicò anche il Marchese Scipione Massei, Chiarissimo illustratore della sua Patria nel Lib. VII. della sua Verona, ma con due Simboli, cioè dall' un lato una Palma, e dall' altro una Corona d'ulivo, Pensano tanto egli, che il Fabretti, posta tale Iscrizione da un Cristiano. Comunque sia, essentia essentia composta da chi era tuttavia vivente, noi scorgiamo, che que Simboli non possono indicare un Martire di Cristo. Anche il Chiarissimo P. Sebassiano Pauli della Congregazione della Madredi Dio m'inviò un'Iscrizione da lui offervata nella Chiesa delle Monache della Santissima Trinità di Faenza colle seguenti Lettere, e un Ramuscello a lato

VITTORA Y ANNORV
XV Y INIRVS Y HVC A &
o fia Gentile, o fia Cristiana, come a me sembra più verisi-

DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 279 rifimile, questa Fanciulla, niuno mai si persuadera, ch' essa fosse Martire. Però resta da dire, che la Palma nelle Lapidi sepolerali degli antichi Crissiani altro non significasse che l'espresso col Vivas in Deo, Vivas in Christo; Vivas in atternum: le quali formole frequentemente s'incontrano nelle lor memorie, e indicano un Crissiano, che vivera per sempre, e sara felice; ma non già un Martire. O pure la Palma riguarda la Risurrezione de' Corpi, Dogma della Religion di Crisso, come ancora significò il Ramuscello di Cipresso, o di Ulivo, o di Pino, perchè Alberi sempre verdi: quali per lo più sono i creduti Palme. San Paolino Vescovo di Nola nel Natale XIII. da

Hac igitur Typus est aterni Corporis Aibor.
Aggiungali un' Iscrizione riferita dal Fabretti al Cap. 8.
pag. 549. cavata dal Cemeterio ad duas I aurus.

me dato alla luce, in lodare Piniano Nobile Romano, descrive il Pino, come Albero sempre verdeggiante, e

AVREL. PELACIANVS
QVI VIXIT MENSIBVS
VII. ET DIEBVS XIII.
AVREL. DECENTIVS PATER POS.

poisoggiugne:

E' creduta Cristiana, ed ivi è scolpita una Palma, e un Cavallo corrente ad effa : Dura cofa farebbe il penfare, che un tal Fanciullo, cioè di si tenera età, fosse un Martire. Che se talun dicesse, che anche sopra degl' infanti si scaricò talvolta il furor de' Gentili, quando anche ciò si conceda, allora solamente potè avvenire, che contro de' Genitori e di tutta la Famiglia infuriaffero i Gentili. Ma perchè mai torre la vita ad un pargoletto, che non peranche intendeva la Religion di Cristo, e lasciare illefo il Padre ? Però il Fabretti non trovò qui un Martire, ma stimò Puerulo huic illibato, confummato cursu, Pal. mam cælefiis gloriæ præparatam effe . Lo fleffo s' ha da dire di un' altra Iscrizione posta a Quodvult Deus fanciullino pag. 580, presso il medesimo Fabretti. Finalmente scuro è almen da dire il significato della Palma, talmente che fra tali tenebre niun potrà mai con accertato giudizio

dizio dedurne il Martirio. All'incontro ficuro indizio di sì gloriofa Morte si può stimare il Vaso contenente, se non Sangue vivo, almeno il colore o la crosta del Sangue, de' quali se ne truovano non pochi negli antichissimi Cemeteri di Roma, posti a canto de' Cristiani quivi seppelliti : perché questi nulla hanno di comune co Sepolcri de' Gentili . Vasi bensi lacrimatori . Vasi con unguenti fi truovano colle ceneri di coloro: ma non mai vasi tinti di Sangue. Questo è proprio de' Cristiani martirizzati, ed abbiamo ficure testimonianze, che il Sangue loro veniva raccolto dai devoti Fedeli, e confervato. Ma per conto delle Palme, chi ci afficura, che competeffero ai foli Martiri con tante pruove in contrario, e fapendo noi, che disegnavano i Giusti? Voi vi credete di veder denotati i Martiri, e io dico Giusti; giacchè Geroglifico, e Simbolo di essi viene chiamata la Palma nel Salmo qu, verso 13. nelle parole Justus ut Palma florebit, e ragionevolmente perciò si può credere esser adoperata per fignificare l' eterna Felicità dei Giuli, e la Fede dell' Immortalità dell' Anima, e della Rifurrezione de' Corpi . Così usarono gli antichi Cristiani la Fenice , Giona che esce dalla Balena, ed altri Simboli a fin di esprimere la ferma lor credenza dell' Immortalità promessa anche al Corpo. Portano gli Autori di Roma Sotterranea otto Iscrizioni ornate di Palma con espressioni, che chiaramente mostrano il Martirio. Contuttociò le Lettere parleran bene di que' Martiri, e pure la Palma potrà folamente alludere alla loro Immortalità. Oltre di che attentamente esaminando quelle stesse Iscrizioni, si può dubitare, che sieno state composte in tempi lontani dal loro Martirio .

Resta ora da considerare un punto, che sembra perentorio nella presente controversia. Recano gli Scrittori di Roma Sotterranea, e lo stesso Canonico Boldetti, delle Iscrizioni poste a Cristiani dopo la Pace data da Costantino il Grande alla Chiesa, e non composte ne' tempi di Giuliano Apostata, nelle quali compariscono scolpite le Palme. Certamente allora non si conto in Ro-

DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 281

Roma alcun Martire; e ciò basta per chiarire, che adunque la Palma ne' Sepolcri Cristiani non indicava la morte sofferta per Cristo, ma bensì la vita eterna a noi promessa nell' altro Mondo. Il Bosso qel Lib. III. Cap. 4. Rom. Subterr. pubblicò il seguente Marmo, tuttavia essente nella Bassilica di San Paolo, dove dall' un canto si mira un Ramuscello, e dall'altro una Colomba, che tien co' piedi un Ramo d' Ulivo. Eccone le parole:

T REQUIESCIT IN PACE DEVSDET QVI VIXIT

ANNVS P. M. XX.

DEPOSITUS EST XV. KAL. MAIAS POS CON PAVLINI

LC. APAT. LAVRENTI QUEM SI VIVO COMPA RAVIT SOL TRIS ET TRIMISSE

Senza dubbio appartiene quest' Iscrizione all' Anno di Cristo 536., nel quale può ben taluno immaginare, che i Cristiani sofferissero il Martirio, ma niuno trovera che seco s'unisca di sentimento. Così dee tenersi per certo, che nel numero de' martiri non entrò un Valentiniano fanciulletto, appellato puer trimus, e seppellito Confulatu Volusiani V. C. cioè nell' anno 503. il cui titolo sepolerale, ornato di un Ramuscello o Palma, si vede riserito dall' Aringhi nel Lib. VI. Cap. 43. perchè a quel tempo niuno era in Roma perseguitato per la Fede di Gesù Cristo. Lo stesso Boldetti ci somministra qui alcuni Marmi, comprovanti la medesima verità. Nel sine della sua nobil' Opera si mira il seguente

HIC IACET MVSCVLA QVE ET GALATIA QVE VIXIT ANNIS DVOB. MENS DVOB ET D. XVII. DEP. XV. KAL. AVG. GRATIANO AVG. IIII. PROBO CONSS. IN PACE

BONE MEMORIE ADQVE IN NOCENTIE SVRVS QVI BI XIT ANNOS DVOS MEN VII. DEP. XVII. IN PACE DEC. VII. IDVS IVLIAS

Vc-

Vedeli qui il Monogramma di Cristo, cioè & con Coronit intorno, e un Ramo di Palma. Si tratta di un Fanciullo, e di una Fanciulla di due anni, e questi defunti Gratiano Aug. II. & Probo Consulibus ( che così farà ivi scritto ), cioè nell' Anno di Cristo 371., nel qual tempo Roma non potè produrre Martiri . Dal medefimo Canonico vien prodotto nel Lib. I. Cap. 19. pag. 81. un'altro Epitatho, trovato nel Cemeterio di Lucina, che comin. cia EO. HERACLIVS QVI FVIT &c. defunto VII. Idus Septembris Urso , & Polemio Confulibus , cioè nell' Anno 338., quando i Cristiani godevano una gran pace in Roma. E pure in esso Marmo compariscono due Ra. muscelli, e una Colomba colla Palma. Rapporta egli parimente nel Lib. I. Cap. \$1. pag. 273. un' altra Iscrizione, tratta dal Cemeterio di Santa Agnese, le cui prime parole fon quefte ASELLVS ET LEA PRISCO PATRI &c. Questi dice morto Basso & Ablavio Consulibus, cioè nell' Anno di Cristo 331., in cui niuno dava la vita per Cristo in Roma. E pure ivi sono scolpiti più Ramuscelli , e una Palma .

Pertanto non veggo cofa si possa rispondere, dopo aver noi trovato, che le Iscrizioni ornate di Palma convengono a tutti i Cristiani, e non già ai soli Martiri, Anzi possiam dubitare, che di tante Iscrizioni Palmate, che s' incontrano presso gli autori di Roma Sotterranea, e presso lo stesso Boldetti, e Fabretti, molte appartengano ai tempi degl' Imperadori Cristiani, e non già de' Pagani, e però composte allorchè niuna persecuzione si esercitava contro i professori della Religione di Criflo, Imperocchè anche dapoiche fu data ta pace alla Chiefa da Costantino il Grande, continuarono i Fedeli, almeno del volgo, a cercare la fepoltura ne' facri Cimiteri del contorno di Roma, perche quivi erano riposti affaiffimi Corpi di Santi Martiri, e quelli talvolta nelle Iscrizioni fonchiamati Luoghi Santi, come eruditamente fa vedere il Boldetti nel Libro I. Cap. 14. e il Fabretti Cap. 8. delle Iscrizioni antiche. Vero è, che di sì gran numero di Marmi cavati dalle Catacombe pochi fon quel-

DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. quelli, che portano il Confolato, cioè il ficuro indizio dell' Anno, in cui furono posti. Tuttavia fra questi pochi a me sembrano più quelli, che furono compessi sotto gl'Imperadori Cristiani, cioè in tempo di tranquillità per la Chiefa . L' Aringhi nel Lib. III. Cap. 22. recò vari titoli fepolcrali, scoperti nel Cemeterio di Santa Agnese. Scritto fu il primo Dominis nostris Fl. Balentiniano Consulibus. Abbaftanza apparifce, benchè manchi l'altro Confole, che tale Iscrizione appartiene all' Anno 368. o ad altri fuffeguente, ne' quali uno de' Valentiniani Augusti sostenne il Consolato. L'altro Marmo corroso, pofto Et Il. Evodio fa conoscere l' Anno 386. Poscia nel Lib. IV. Cap. 35. vien mentovato un titolo feritto Datiano & Careale Conff. indicante l' Anno 358. Il secondo composto fu Post Conf. Gratiani III. cioè nell' Anno 275. Il terzo è fegnato Consulatu Anici Bassi & Fl. Fylippi VV. CC. cioè coll' Anno 408. Altre Iscrizioni mostrano gli Anni 407. 430. 442. 456. 400. 403. Ne riferisce l' Aringhi un altra posta Conf. Eparchi Aviti, cioè nell' Anno 456. come pensa il Pagi, o 457. come pretende il Relando. In oltre al Lib. IV. Cap. 27. il medesimo Aringhi rapporta un Iscrizione tratta dal Cemeterio Numentano, e scolpita Coff. Valen. Valen. III. cioè nell' Anno 370. e nel Lib. IV, Cap. 37. rapporta un' Epitaffio fegnato Jufio Con. cioè nell' Anno 328. Un altro ha D. N. Valen. . . & Habieno, cioè nell' Anno 450. Il terzo fu caratterizzato Arbertione & Lolliano Coff. cioè nell' Ando 335, Ma anche l'accuratissimo Boldetti nel Lib. I. Cap. 19. divulgò trenta Iscrizioni Consolari, trovate da lui nel Cemeterio di Lucilla. Fra effe la seconda fu composta Gallicano Conf. che pote egli riferire all' Anno 127. 0 150. dell' Era Cristiana, ma sara anche a me permesso di rapportarla all' Anno 316.0 330. La Quarta ci prefenta il Confolato Fl. Cafari & Maximi VV. CC. e però indica l' Anno 327. Ne seguitano dell' altre, cioè tre spettanti all' Anno 338; due all' Anno 370; altre agli Anni 331. 343. 349. 360. 364. 366. 369. 380 383. 384. 400 425. 456. 541. 568. Una eziandio ne reca composta Con

D N Aviti, ch' egli, non fo come, riferisce all' Anno 209, quando è certo, ch' essa appartiene all' Anno 456. 0 457, in cui Avito D. N. cioè Signor nostro Imperadore esercitò l'impiego di Console. Ne tralascio altre mentovate dal Bosio, Aringhi, e Fabretti. Vedete voi, quante Memorie si truovano ne' facri Cemeteri Romani poste in que' tempi, ne' quali Roma, perchè governata da Imperadori Cristiani, non ebbe Martiri? Nasce ora di qui un giusto motivo di credere, che anche buona parte dell' altre Memorie, nelle quali comparifce la Palma, sieno da riferire agli steffi tempi di Roma Cristia, na, e per conseguente non potersi argomentare da essa il Martirio. Tralascio, che v'ha delle Iscrizioni fatte da persone viventi col segno della Palma: il che è un' indizio contrario alla pretensione di qualche Martire . Immagina il Boldetti, che la Palma vi sia stata aggiunta dopo la morte; ma farà ben lecito ad altri il credere diversamente. Ciò poi, che maggiormente mi assoda nel mio parere; si è un' Iscrizione pubblicata del Fabretti al Cap. 2, pag. 113. ad una Eleuteria fua Madre, defunta in età di Anni 75. da Pacatiano suo Figlio IIII. Kal Jun, D. N. Cl. Juliani Aug IIII. & Fl. Sallufti Con. nell' Anno di Cristo 363. Quivi si mirano impresse due Palme. Per la sua Virtù quivi è lodata quella buona Vecchia, ma non v'è menomo vestigio che ella moriffe per la Fede di Gesù Cristo: il che spezialmente si sarebbe espresso nel suo elogio. Da li a 28. giorni morì l'Apostata Giuliano, e certamente pochi furono che spargessero il sangue per amor di Cristo fotto di (11) lui. Però non si può credere posta la Palma in quel Sepolcro, se non per le singolari Virtù della Defunta, o per la speranza della Rifarrezione e dell' Immortalità. Che più il medesmo Fabretti rapporta un'. Iscrizione posta in Roma a Zosimo ed Arron Giudei e Synagoga Aggripensium, do-

<sup>(11)</sup> Di contrario parere sono altri fra i quali il Ch. P. M. Mamachi Originum, et Antiquitatum Christianatum tom. 1. pag. 457. S.

## DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 234

ve fi mira il Candelabro Giudaico, e la Palma. Offervisi ancora il Sigillo di un' altro Giudeo col Candelahro steffo e la Palma presso il medesimo Fabretti alla pag. 537. Anch' io nel Tesoro delle mie Iscrizioni una ne ho prodotto, posta ad una certa Faustina Giudea col Simbolo della Palma. Finalmente ho prodotto un Sepolero preparato collo stesso Simbolo da persone viventi. Dopo le quali offervazioni, chi non vede finalmente, che il Geroglifico della Palma, quando sia solo ne' facri Cimiteri, non può fomministrare un sicuro indizio di Marti-

rio : il che s' è fin qui cercato da noi .

Pertanto è da lodare affaiffimo la Prudenza di coloro . che procedono con gran circospezione, e riguardo, allorche's' ha da determinare, se sieno offa di Santi le chiu. se ne' Sepolcri; e quando pur sieno di qualche Santo. fe più ad uno, che ad altro de' Beati in Cielo s' abbiano da attribuire. Niun certamente s' ha da turbare nell'autico suo possesso. Ancor qui si dà luogo alla Prescrizione, qualora altri non poffa allegare per fe dei titoli migliori, e tanto più se decisivi. Ma ogni qual volta si tratta di produrre dei Santi nuovi, e di nome ignoto o dubbiofo, e di esporli alla venerazione dal Popolo, certamente bisogno v' ha di severità, e di guardarsi dalle suggestioni de' nostri affetti, i quali tutto quel che amano o desiderano, facilmente ancora lo credono vero, e buono. Se con più rigore si fosse proceduto una volta, e se molti non fi fossero allontanati dalle Leggi faviamente formate dall' Ecclesiastica Disciplina, non avremmo ora tante Reliquie, nè tanti Corpi di un folo Santo, che si truovano ne' Sacrarj di tante Provincie Cattoliche. E qui mi firinuova alla memoria ciò che avvenne in Ravenna nell' Anno 1711. Nella Basilica di San Vitale su diffotterrata una cassa di marmo con Iscrizione di caratteri bensi Romani, ma intricati non poco. La parola Marryris ivi offervata svegliò tosto la speranza, che ivi si trovasse qualche sacro Corpo. Ne su fatto l'esame da persone Ecclesiastiche; con qual successo, nol so. Certo è, che a tali speranze mancò il fondamento, come

DELLE ANTICHITA' ITALIANE.

286

apparirà dalla lettura di quell' Epitaffio, che è il seguente :

Tumulus iste docet, cujus retinet Corpus. Sergius vocitavar ; Levitis fungevat onorem . Ujus Marturis Aule at pueritiam deservivit . Per ipsum preco, cuncti jam ut nunquam ic alius ponat.

Offervisi, che bella Latinità Sa questa; probabilmente è del VII., o dell' VIII. Secolo, Finalmente nella Metropolitana di Genova esiste una tavola di marmo colla feguente Iscrizione . .

HIC REOVIESCIT BONAE MEMORIAE SANCTVLVS SUBDIAC. IN PACE QVI VIXIT ANNOS P M. LXXX. DP. EIVS VI. KAL, MAIAS CONS, ALBINI VI. C. CONS.

# 日米市

Non fono mancate persone divote, la quali hanno creduduto di trovare in Genova il Corpo di Santalo Martire, quafichè indizio di Santità fosse il Monogramma di Crifto, comunemente una volta usato da' Cristiani ne' lor Sepolcri, e quasi qualche cosa di grande additassero le Lettere D. P., le quali altro non fono che Depositus, frase di tutti i Fedeli credenti la Risurrezion de' Corpi. Non v' ha segno menomo di Martirio, nè Martiri G facevano nell' Anno di Cristo 444., in cui Decio Albino fu Confole in Occidente.

Prima di dar fine a questo argomento, convien dare una fola pennellata ad un coftume de' Secoli dell' ignoranza, in cui troppo facile era il fabbricar di capriccio Vite di Santi Martiri, chiamate poscia Leggende, quando mancavano i veri Atti del loro Martirio, immaginando avventure, tormenti, miracoli, e ragionamenti, come pareva che più potesse convenire alla lor pietà ed ufizio.

Sa-

DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 287

Sapevano, che mercitali avrebbero facile spaccio, perchè mancavano le dotte, e critiche persone, che avetsero potuto scoprire l'impostura. E quanto più mirabili erano gli avvenimenti, tanto più avidamente erano accolti, e con buon cuore creduti. Di Leggende tali abbonda l'infigne Opera degli Atti de' Santi, incominciata, e continuata dai dottissimi PP. della Compagnia di Gesù d' Anversa, i quali nondimeno per quanto possono, e con lodevole zelo, vanno feparando i veri dai falfi, e i certi dai dubbiofi. V' ha della gente, che mal foffre l'uso della falce Critica fopra questi monumenti di Pietà. Degni fon costoro d' essere delusi da ognuno. Fors' anche amano d' effer ingannati, per non dire d'ingannar gli altri : da che niuna differenza mettono fra il Vero, e il Falfo. Non fu già di questo sentimento l'immortal Porporato, Padre degli Annali Ecclesiastici, che tanto faticò per ispurgare ed illustrare il Martilogio Romano, perchè non dissimulò le ferite fatte dai semplici o dai maliziosi alla Verità, Odasi anche l'Ughelli nel Catalogo de' Vescovi di Lucca To, I. dell' Ital. facra, Igitur ( così egli scrive ) hunc fictitium Fultanum (finto Vescovo di Lucca ) Cyriaco Papæ (anch' effo finto') a Scriptorum male sano cerebro in Sancta Urfula Actibus excogitato, Romanoque itineri ejusdem Santie, prudens Lector poterit aggregare ; indeque colligere , quo aliquando excefferit mortalis audacia, quæ Sanctorum præclarissima gesta anilibus fabulis involverit : quasi Deus , vel Sancti nostro indigerent mendacio, ut ampliori vel sanctimonia vel fortitudinis fama mortales raperent in sui admirationem . Abbiamo innumerabili Santi indubitati nella Chiesa di Dio; abbiamo anche molte delle lor Vite, e Atti scritti da perfone pie, fedeli, e fovente contemporanee. Abbracciamo questi con pia divozione. Gli altri di dubbiosa fede esaminiamoli. Il resto, che spira falsità ed impostura, rigettiamolo con isprezzo ed orrore,

Furono anche di lunga mano più frequenti una volta che oggidì i Pellegrinaggi a' Luogi Santi. Tenevasi per una considerabil Divozione il portarsi in lontani paesi, per visitar le loro Reliquie, e i Templi più rinominati. Uomini, e Donne, Cherici, Monaci, glistessi Vescovi e Re gareggiavano a chi andaffe più lontano, abbandonando intanto la cura della propria famiglia, del suo gregge, e de' lor Popoli. E quantunque dei fanti uomini conoscessero, che questo più sovente serviva a pascere la Curiosità, che ad aumentar la Pietà, oltre agli altri pericoli ed incomodi derivanti dalla voglia di andar vagabondi : pure si cantava ai fordi . Presso Marcolfo Lib. II. Cap. 49. fi legge la Formola della Lettera fcritta al Papa, e agli altri Vescovi per chi pellegrinava a Roma colle seguenti parole : Portitor iste , radio tinflammante divino, non ( UT PLERISQUE MOS EST ] vacandi causa, sed propter nomen Domini, itinera ardua & laboriofa parvipendens, ad lucrandam orationem Limina Sanctorum Apostolorum Domni Petri, & Pauli adire cupiens, a mea parvitate se petiit vestra commendari almitati. In vece di vacandi causa altri Codici hanno pro vagandi caufa. Aconciamente nondimeno nell'uno, e nell'altro luogo per intendere, con che motivo i più di di quelle persone vaganti si mettessero in viaggio. E però nel Concilio Cabilonense dell' anno 813. Cap. 45. fu decretato, che niuno andasse in Pellegrinaggio a Roma o a Tours senza licenza del suo Vescovo. Sunt enim Pau. peres, qui vel ideo id faciunt, ut majorem habeant materiam mendicandi . V' ha molti altri passi de' Padri sopra questo particolare, Certamente è da lodare considerata in se steffa la consuetudine de' sacri Pellegrinaggj , purchè si faccia con intenzion vera di devozione , e non fi manchi per questo agli obblighi, e doveri dell'uomo Cristiano: il che spezialmente debbono considerare i padri di famiglia, e molto più le persone dell'altro sesso. Ma bene spesso pur troppo la Pieta in apparenza, e di fatto altri motivi più forti son quei, che configliano, e spingono a pellegrinare, e non si bada, se più tosto in peccati, che in accrescimento della Pietà vadano a finir queste fatiche. Una volta non le fole Donne Secolari, ma anche le Religiose erano prese da questo pio entusiasmo.

#### DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. 2

Però nel Sinodo del Friuli tenuto nell' anno di Cristo 791. fotto San Paolino Patriarca nel Canone XII. fu ordinato: Ut nulla ullo umquam tempore licentia sit Abbatissæ, vel cuilibet Monachæ, trasfigurante se Satana in Angelum lucis, quasi orationis caussa suggerente eis, Romam adire, vel alia Loca venerabilia circuire. Quam sit nam. que irreligiosum , & reprehensibile cum viris propter itineris necessitatem conversari, nullus tam excors est vel desipiens, qui ignoret. Ma particolarmente avrebbe defiderato San Bonifacio Arcivescovo di Milano circa l' anno 744. nell' Epist. 105. a Cudberto Arcivescovo di Cantorberi, ut prohiberet Synodus, & Principes vefiri Mulieribus, & velatis Feminis ( alle Monache ) illud iter & frequentiam, quam ad Romanam Civitatem veniendo, & redeundo faciunt, quia magna ex parte pereunt, paucis remanentibus integris. Perpaucæ enim funt Civitates in Langobardia, vel in Francia, aut in Gallia, in qua non sit adultera vel merettix generis Anglorum : quod scandalum est , & turpitudo totius Ecclesiæ : Non furono a men pericoli fottoposte ne' suffeguenti Secoli le Donne pellegrinanti. Pietro Azario Novarese nella Cronicapag. 350. Rer. Ital. Tomo XVII. così scriveva: O quam periculosum est , formosas juvenes , & valde pulcras, in quibus motus, & concupiscentia permanet, per partes ducere extraneas, caussa indulgentia, & pracipue incognitas mulieres! Nam meis diebus Dominus Bernardinus de Polenta, Dominus Civitatum Ravenna, & Cerviæ in partibus Romandiolæ; multas nobiles Ultramontanas vituperavit, euntes Romam, & venientes in Anno Jubilai proxime praterito MCCCL. Qua fi, (et utinam ) stetissent in partibus fuis , vituperatæ per ipsum non fuiffent . Navis suo stans in portu, et in alienos portus non deducta, numquam sentit naufragia.

Intanto da quel che s'è detto possiamo raccogliere; che anche ne'rozzi Secoli si mantenne sempre salda, e vigorosa la vera Religione di Cristo; ma insieme, che molti (parlo de' Secolari) poco attendevano alle vere Virtù dell'animo, e ad una soda Pietà. Parea che a loro Rom. III. Part. I.

hastasse il proccurarsi la protezion de' Santi presso Dio: il che eseguivano anche in una grossolana maniera, e per cosi dire con una divozion sensuale, col solamente cercare, e venerare le loro Reliquie. Forse anche guidati più dall' utilità terrena, che dalla Religione, mostravano tanta vene razione verso i medesimi Santi.

#### DISSERTAZIONE CINQUANTESIMANONA.

Dei semi delle Superstizioni ne' Secoli scuri dell' Italia ,

Unto non è da dubitare, che ne' Secoli barbarici L' dell' Italia abbondafferò gli uomini pii ; e nè pur ci mancarono dei Santi; perciocchè niun tempo c'è stato, in cui la Chiesa maestra della Verità, e scuola della Santità, non abbia prodotto dell'anime gratissime a Dio per le loro Virtù. Di tali ricchezze questa miniera farà feconda fino al fine de' Secoli . Ma nè pur si può negare . che fra i tanti vizi, che erano in voga per que' tempi, v' avesse adito anche la Superstizione: male, che talvolta la furberia, e malizia, ma più sovente l'ignoranza, o pure amendue unite, costumarono d'introdurre, e fomentare. Trovavasi veramente allora assai depravato il Mondo, talmente che San Pier Damiano nell' Opusc. X. circa l' anno 1060. scriffe : Ad tantam facem quotidie semetipso deterior Mundus devolvitur, ut non solum cujuslibet sive Sæcularis, sive Ecclesiasticæ conditionis ordo a statu suo collapsus jaceat, sed etiam ipsa Monastica disciplina solo tenus, ut ita dixerim, reclinata, ab assueta illa celsitudinis suæ perfectione languescat. Periit pudor, honestas evanuit, Religio cedit, et velut fasio agmine omnium sanctarum Virtutum turba procul abscessit. Se abbondavano cotanto i Vizj, se da molti non si portava il dovuto rispetto alla Religione: che maraviglia è il trovare anche la Superstizione mischiata co' disordini di allora ? Certamente i decreti de' vecchi Concili, e i Libri degli antichi Scrittori, che a noi restano falvati dall'ingiurie de tempi, col condannare certi

#### DISSERT. CINQUANTESIMAOTTAVA. costumi, e riti superstizios, abbastanza danno a conoscere, che di queste mal' erbe non v' era scarsezza una volta. Di questo argomento si potrebbe formare un Libro intero, come appunto ha fatto ii Sig. Thiers Franzese (1), il quale nè pure ha tralasciato le Superstizioni degli ultimi tempi. A me basterà di accennarne solamente alcune poche, per soministrare ai Lettori tanto da paragonare i costumi nostri con quei degli antichi, per poscia rallegrarsi della felicità, e saviezza del Secolo noftro in Italia. Dove alberga l'ignoranza, ivi facilmente ancora si trova la Superstizione; la quale alcerto può accompagnarsi con una buona volontà, e allera avvien ciò, quando alcuno ingannato nella fua opinione o crede di dovere onorar Dio con altro culto, o forma diversa dalla prescritta da lui : o crede, che s' abbiano a contribuire onori divini a chi non è Dio, o incautamente mischia colle divine cose le profane, Noi sappiamo, che la Nazion Russiana, seguace peraltro della Legge di Cristo, ed anche pia (2), abbonda di molte Superstizioni. V' ha chi si lamenta per trovarne anche nella Chiese di Germania, e altrove. Ma per lo più l'umana Cupidigia unita coll' Ignoraza, quella è, che produce la Superstizione. Reo di questo vizio dee dirsi, chiunque di maniera non istuite da Dio, anzi da lui riprovate si serve per procacciare a se stesso o ad altri la fantità, o pure tesori, e ricchezze, ovvero per penetrare ne' tenebroli nascondigli dall' avvenire, o a indovinare i fegreti del cuore umano . Nè pure i nostri tempi sono al tutto esenti da queste frodi, o basimevoli sciocchezze, perchè tal piede aveano preso ne' Secoli andati queste mal' erbe, che vanno esse quà, e là pullulando per quella stessa ragione, che

<sup>(1)</sup> L'opera di costui intitolata Traite des superstitions fu replicatamente proibita dalla S. Congregazione dell'Indice. S.

<sup>(2)</sup> Senza la vera Religione, qual'è la sola Cattolica Romana, non si dà, nè si può dare vera pietà. S.

non fi può sbarbicare affatto dal mondo l' Ignoranza, e

la malvagia Cupidità.

Maffimamente ne' Secoli barbarici crebbe la Superstizione, fi perchè le buone Lettere giacevano troppo depresse, e si perchè le Nazioni Settentrionali, presso le quali più agevolmente avea trovato ricovero questa peste, calate in Italia aggiunsero le lor cattive usanze ai corrotti costumi de' Popoli di allora; e poscia i Saraceni infignoritifi della miglior parte della Spagne, Calabria, e di tutta la Sicilia, e praticando inoltre ne' Porti del Mediterraneo Cristiano, colle lor corruttele infettarono non pochi de' troppo crudeli Cristiani. Già ho trattato nella Differt. XXXVIII. de' Giudizi Superstiziosi, cioè dell' Acqua bollente o fredda, della Croce, del Ferro rovente &c. che erano una volta in uso, e quel che è più da stupire, venivano approvati dal giudizio di molti sacri Pastori. Nondimeno niun tempo ci fu, in cui altri Vescovi di maggior senno, e dottrina, colla voce, e con gli fcritti non detestaffero sì fatti riti, ficcome invenzioni della Superstizione; e questi in fine furono da tutta la Chiesa vietati, e distrutti. Un'altra sorta di Superstizione, la più perniciosa di tutte alla Repubblica. furono i Duelli ; de' quali , con tutti i più vigorofi rigori della Chiefa, e de' Principi, non s'è giunto finora ad estinguere affatto la pazzia, Di questi ancora abbiam trattato nella Differtaz. XXXIX. Alcune poche usanze difettose ho anche accennato nella Differtazione precedente, spettanti al culto de' Santi. Mi sia ora permesso di rapportarne alcune altre, che serviranno a farci maggior. men'e ravvisare la faccia de' Secoli della barbarie.

Sotto i Re Longobardi, che pure professavano la Legge Cristiana colla lor Nazione, apparisce, che molti del rozzo Popolo con pazza credulità veneravano certi Alberi, da lor chiamati Santtivi, come se fossero cose sacre. Gran sacrilegio avrebbero creduto il tagliarli sembra ancora che prestassero ad essi qualche segno di adorazione. Lo stesso rito praticavano verso alcune Fontane. Non sappiamo, se in essi onorassero Dio, o i

San-

Santi, o i Demonj. Tuttavia trovando noi chiamati que' superstiziosi Riti Paganiæ dagli antichi, si può credere . che fossero reliquie del Paganesimo, professato una volta da' Longobardi. Truovansi anche a' nostri tempi delle Nazioni nella Costa Occidentale dell' Africa, infatuate della medesima Superstizione. Però Liutprando Re d'effi Longobardi nella Legge XXX. Lib. VI. grave pena intimò a coloro, qui ad Arborem, quam ruftici San. divam vocant, atque ad Fontanas adoraverint, aut facrilegium, aut incantationem fecerint. Con queste ultime parole egli condanna anche gl' Incantatori e Negromanti, veri o finti che fossero, de quali non c'era penuria in Italia, e molto più in altri paesi per que' rozzi tempi. Del facrilegio o Superstizione suddetta ci vien fomministrato un' esempio nella Vita di San Barbato Vefcovo di Benevento presso il Bollando al di 19. di Febrajo . Imperciocche egli repente fecurim arripiens . & ad Votum pergens, Juis manibus nefandam Arborem, in qua per tot temporis spatia Longobardi exitiale sacrilegium perficiebant, defossa humo a radicibus incidit, ac desuper terræ congeriem fecit, ut nec indicium ex ea quis postea valuerit reperire. Questo avvenne circa l'Anno 670. dell' Era volgare. Così nella Cronica manuscritta di Milano, confervata in Novara, parte della quale pubblicai nel Tomo XVI. Rer. Ital. fi legge . Poftea fupervenerunt Langobardi, qui Viperam auream, & Arhores adorabant, & Arianam Hæresim sapiebat . Nè folamente i Longobardi, ma anche i Franchi riportarono dal Paganismo questo sacrilego culto degli Alberi. Nel Concilio di Auxerre al Cap. IV. fono chiamati Sacrive Arbores . E l' Autore del Libro de Rectitud. Fidei , scriveva: Fontes & Arbores, quos Sacrivos vocant, Succidite. Fu condannata questa Superstizione nel Concilio Nannetense Can. XX. per tralasciar altre memorie. Nella sopradetta Legge di Liutprando, siccome ancora nella suffeguente, quel Re Cristiano, e Cattolico di molta pietà, determinò, che non fosse permesso ad aleuno in avvenire di portarsi ad Ariolos, aut Ariolas, vel

Aruspices, aut alios qualescumque responsum ab illis aecipiendum : cioè per ricercare col mezzo di essi le cose ascose e future. Notissimo è, che l'aruspicina, ed altre facrileghe e stolte maniere d'indovinare, furono in uso presso gli antichi adoratori degl'Idoli: malattia che spezialmente prese piede presso gli Etrusci in Italia, e lungo tempo durò nella sede dell' Imperio di Roma. Di cola passò anche ne' tempi del Cristianesimo trionfante. e fali tant' oltre, che ofavano molti di confultar cotali impostori sopra la salute e vita degli Imperadori, e sopra lo stato della Republica, con pregiudizio e turbazione della pubblica quiete. Coffantino il Grande contro di questo ardire ed abuso formò una Legge, ma più efficacemente proruppe contro d' esso Costanzo Augusto suo figlio colla Legge IV. Lib. IX. Tit. 16. del Codice Teodofiano, pubblicata nell' Anno di Crifto 357. Eccone le parole. Nemo Aruspicem consulat, aut Mathematicun (cioè gli Astrologi giudiciari), nemo Ariolum, Augurum & Vatum prava confessio conticescat . Chaldai , ac Magi, & eeteri quos Maleficos ab facinorum magnitudinem vulgus oppellat, nec ad hanc partem aliquid moliantur. Silvat omnibus perpetuo divinandi curiofitas. Etenim supplicium capitis feret gladio ultore profiatus, quicunque jussis obsequium degnaverit. Son da vedere i Comenti del dottiff. Gotofredo sopraquesta Legge. Due altre ne rapporta il Codice Teodosiano nel medesimo Titolo contro di questa gente appellata Malefica, onde pol venne a noi il nome di Maleficio . Circa l' anno 504. anche Teodorico Re d'Italia deputò Giudici contro de' Professori dell' Arte Magica, come apparisce dall' Epist. 22. Lib. IV. Variar. di Cassidoro. Anche Atalarico Re suo Successore pubblicò un' Editto severo contro i Malefici . per attestato di Cassidore Lib. IX. Epist. 18. Ma come abbiam veduto, non si potè mai estinguere affatto una tal pestilenza, perchè mai non ne mancarono difensori presso i Potenti, e molto più se ne conservò l'opinione o la pratica preflo il pazzo volgo. Però ful fine del Secolo VIII. o ful principio del fuffeguente Carlo Magno

### DISSERT. CINQUANTESIMANONA.

in un suo Capitolare Tomo I. pag. 518. dell' edizion del Baluzio ordinò: Ut nemo sit, qui Ariolos sciscitetur; vel somnia observet. Nec sint Malesici, nec Incantatores, nec Phitones, nec Cauculatores, nec Tempestarii, nec Obligatores. Inoltre aggiunge: Ut observationes, quas siulti faciunt ad Abores, vel Petras, vel Fontes, ubicumque inveniuntur, tollantur & desiruantur. Adunque nè pur la Francia su per questo conto più selice dell' Italia, perchè anch' ivi la supersiziosa Plebe ricorreva agli Alberi, alle Pietre, alle Fontane, o per ricuperar la sanità, o per isperanza di scoprir le cosa occulte.

Abbiamo dunque appreso, qual varietà e copia sosse quella de' furbi ed impostori, per ingannare l'altrui semplicità, e condurla alle Superstizioni. Non si può certamente dire, quanto facilmente si spacciassero in que' rozzi Secoli le favole e le finzioni, e quanto poco ci volesse a farle credere all'ignorante volgo, ed anche agli stessi Nobili, perche partecipi della stessa ignoranza, ammirando essi tutto quello, che avea del raro e dello firano. Poco fa Carlo Magno fece menzione dei Tempestarj. Qual' opinione regnaffe circa costoro nel Popolo, ce lo spieghera Agobardo Arcivescovo di Lione a' tempi del medefimo Augusto e di suo figlio, nel Libro de Grandine , Ecco le fue parole : In his regionibus pene omnes nobiles & ignobiles, urbani & rustici, senes & juvenes, putant grandines & tornitrua hominum libitu posse fieri: cioè incantationibus hominum, qui dicuntur Tempefiarii . Seguita poi a mostrare quanto grossolano fosse il Popolo d' allora con dire : Plerofque vidimus & audivimus tanta dementia obrutos, tanta fiultitia alienatos, ut credant & dicant, quamdam esse regionem, que dicitur-Magonia (dai Maghi), ex qua naves veniunt in nubibus, in quibus fruges, quæ grandinibus decidunt., & tempefiatibus pereunt, vehantur in eamdem regionem, iplis videlicet nautis aereis dantibus pretia Tempestariis, & accipientibus frumenta, vel ceteras fruges. Son da leggere a questo proposito le parole del Sinodo di Parigi dell'

1 4

anno 820. Lib. III. Cap. 2. Come mai, dirà qui taluno, cotanto scimuniti erano allora gli uomini da prestar fede a si ridicolose inezie? Anzi le teneano sermamente per verità infallibili, e questo era poi cagione, che la guasta Fantasia passasse ad azioni, che ora ci possono fare stupire. Ne abbiamo per testimonio lo stesso Agobardo, che feguita a parlare così : Vidimus plures in quodam conventu hominum exhibere vinctos quatuor homines, tres viros , & unam feminam , quasi qui de ipsis navibus ceciderant . Quos scilicet per aliquot dies in vinculis detentos , tandem collego conventu hominum exhibuerunt , ut dixi, in nostra præsentia tamquam lapidandos. Ma l'avveduto e faggio Arcivescovo li fottraffe al cieco loro farore. Riferisce egli altre pazze opinioni di que' tempi . e i pessimi effetti di tanta semplicità, conchiudendo poscia il ragionamento con dire : Tanta jam stultitia oppressit miserum Mundum, ut nune sic absurdæ res credantur a Christianis, quales numquam antea ad credendum poterat quifquam fuadere. Paganis, Creatorem omnium ignorantibus. Ecco gli effetti della comune ignoranza di allora, e della furberia di pochi. Ancor noi a' tempi nofiri talvolta ritroviamo di queste Fantasse guaste negli nomini, ma particolarmente nelle donnicciuole, non accadendo mali ad essi, o ad altri, che nol credano tosto nato per forza sopranaturale, e per effetto dei Demonj. Scrive inoltre il fuddetto Agobardo, che non mancavano persone, le quali se nos e defendere a Tempestate habitatores loci jactabant , alle quali perciò gli flolti Contadini pagavano una parte de frugibus suis, e questo pagamento era chiamato Canonicum.

Anche nel sussegnette Secolo Decimo Azzo, o sia Attone Vescovo di Vercelli ci assicura, che anche a' suoi di durava in Italia questa peste, perchè scrive nel suo Capitolare Cap. 48. che se mai si trovasse qualcuno dell'Ordine Ecclesiassico; il quale Magos, aut Arnspices, aut Ariolos, aut certe Augures, vel Sortilegos &c. consuluisse suerit deprehensus, sappia che è deposto dall'onore della sua dignità, e verrà soggettato a una Penitenza

ner-

DISSERT. CINQUANTESIMANONA.

perpetua. Ma forse niun Secolo si mostrerà, in cui non si truovino o veri o falsi fatti dell' arte magica, e della riprovata Divinazione, e insieme gli Anatemi della Chiefa, s' ha nondimeno da riflettere, che noi ci andiamo maravigliando unicamente dei deliri e delle ridicole Opinioni dei tempi paffati, contuttoche ne pure l'età nofira vada totalmente esente da questo contagio. E che ? non abbiamo noi oggidì de' groffi Libri scritti contro la Magia, ne' quali abbondano favole e dubbiofi racconti ! Sappiamo anzi, che in qualche paese del Cristianesimo povere innocenti donne talvolta accusate di malle e sattucchierie, o fono state bruciate, o con difficoltà hanno scappata la morte, non per altro, se non perchè erano vecchie, e credute perciò Streghe. Ma spezialmente truovo io sprovveduti di discernimento i nostri Maggiori per avere permesso di entrare in Italia, e di annidarvisi a quegl' Impostori, che Zingari o Zingani tuttavia si appellano . Non prima dell' anno 1400, uscì de' suoi nascondigli questa mala razza di gente, fingendo per sua Patria l' Egitto, e spacciando, che il Re di Ungheria gli avea spogliati delle lor terre : il che sa ridere chiunque sa di Geografia, ma si credea facilmente una volta dall' ignorante plebe. Sembra ben verisimile, che costoro traessero la loro origine dalla Valacchia, e da' confinanti paesi, e di costoro gran copia tuttavia si vede nelle. contrade dell' Ungheria, Servia, Bulgaria, e Macedonia. O fia che questa sporca Nazione cacciata dal proprio covile, ovvero ch' ella spontaneamente ne uscisse, certa è, ch' essa comparve nelle Provincie Occidentali, e piena di mille bugie seppe quivi piantare il piede , benchè sua proprietà fosse d' essere sempre vagabonda. Non campi, non arte aveano, che desse loro da vivere. Il forto, la rapina, le frodi erano un granajo ed erario inefausto per loro. Nè questo lor mestiere era cosa incognita agl' Italiani, e pure si tollerava questa infame canaglia, perchè facea credere alla gente goffa, che per penitenza impostale era forzata ad andare vagabonda lo spazio di fette anni . e quel che è più , seco portava l'arte, e il

dono d' indovinar le cose avvenire. Giovinetto gli udil spacciare, ch'era loro vietato il fermarsi più di tre di in un Luogo, e aver essi privilegio del Papa di potere in qualunque Luogo, dove si fermaffero, procacciarsi quivi il vitto necessario. In qual tempo questi Zingani, o Zingari faceffero la lor prima comparfa in Italia, si raccoglie dalla Miscella Bolognese, da me pubblicata nel Tomo XVIII. Rer. Ital. Così ivi fi legge: Adì 18. Luglio 1.122. venne in Bologna un Duca di Egitto, il quale avea nome il Duca Andrea, e venne con donne, putti, e uomini del suo paese, e poteano essere ben cento persone etc. Aveano un decreto delRe d' Ungheria, che era Imperadore . per vigore di cui essi potenno rubare per tutti que' sette anni per tutto dove andassero, e che non potesse essere loro fatta giustizia . Sicche quando arrivarono a Boloana alloquiarono alla Porta di Galliera dentro e di fuori, e dormivano sotto i portici, salvo che il Duca alloggiava nell' albergo del Re . Stettero in Bologna quindici giorni. In quel tempo molta gente andava a vederli per rispetto della moglie del Duca, che sapeva indovinare, e dir quello, che una perfana dovea avere in fua vita, ed anche quello, che avea al presente, e quanti figliuoli, e se una femmina era cattiva o buona, ed altre cofe. Di cofe assai diceva il vero . E quando alcuni vi andavano , che volevano far indovinare de' lor fatti, pochi vi andarono, che loro non rubassejo la borsa, o non tagliassevo il tessuto alle femmine . Anche andavano le femmine loro per la Citta, a sei a otto insieme. Entravano nelle case de' Cittadini , e davano loro ciance . Alcuna di quel. le si ficcava sotto quello, che poteva avere. Anche andavano nelle botteghe mostrando di volere comperare alcuna cofa , e una di loro rubava Sc. Ne fi penfi , che l' Italia bastasse al gregge di questi ladri, che veniva a poco a poco accresciuto da altri uominie donne dei paesi, per dove paffavano. Scrive il Krantzio nella Storia di Satlonia, che costoro nell' anno 1417 cominciarono la prima volta a vedersi nella Sassonia, e vivamente descrive lor costumi e surberie, chiamandoli Zugeni o Zigeuni -AnAnche l' Aventino all'anno 1411, riferisce le prime loro scorrerie nella Baviera, nè tace le lor bugie. Con pari fuccesso si sparsero costoro per la Fiandra, e per la Francia, dove loro fu dato il nome di Egiziani e Boemi, e nella Spagna, dove furono chiamati Gittanos. E quantunque con più Editti sieno stati essi banditi in più Luoghi, pure non peranche in Occidente è venuta meno la razza loro : forse perchè de latrocini fanno parte a chi dovrebbe vegliare per la pubblica sicurezza e difesa. Sovviemmi, che essendo io fanciullo, non potei sottrarmi alla destrezza delle lor unghie. Anche nel Ducato di Modena con severissime pene è vietato loro l'ingresso, e nientedimeno anche dipoi molti ne ho io veduto, e in un confinante paese hanno un buon nido. Che anche pel dominio de' Turchi se ne veggano delle brigate, l'ho io letto in più di uno Autore. Che altro resta qui da dire? Ouel folo, che scriffe Arrigo Spondano negli Annali Eclesiastici all'anno di Cristo 1417. num. 14. Turba, dice egli, est congerronum, præstigiatorum & furum impune ubique latrocinantium, et stolidam plebem fatuis suis divinationibus , ac rerum permutationibus decipientium : quos fane miramur a Principibus et Magistratibus non folum permitti , sed etiam protegi ac defendi .

Fra le Superfizioni ancora s'ha da annoverare l'osservazion de' tempi, o pure de'giorni. Fu questa una voltasin gran voga, reclamando indarno i Padri e i Pastori della Chiesa. Antichissima è l'origine di questa pazza opinione, perchè vien dagli Egiziani, Etrusci, Romani, ed altri Popoli attaccati alle false Religioni, co' quali praticando i Cristiani, imparavano a tener certi giorai per insausti, con credere, che qualsivoglia impresa ed affare in que' giorni sfortunato fine ritroverà. Il Grisosomo nell'Omelia 33, al Popolo, i Santi Ambrosio, e Agostino, e varj Concilj altamente gridarono contro di tale stoltizia. Niccolò I. Papa nelle Risposte ai Consultide'Bulgari Artic.34. così scrisse: Praterea consultis, ut sis aliqua dies, in qua non oporteat ad preliandum exire. Non est ulla dies in quibuscumque negotiis incipiendis vel'

exercendis penitus observanda, quum nonsit in diebus spes nostra ponenda &c. Poscia nell' Articolo 35. aggiugne : Nam illa, quæ commemorastis, idest diei et horæ observationes, incantationes, joca, et iniqua carmina, atque auguria, pompæ ac operationes Diabeli sunt . Ma quanto pertinace fosse quest' empia offervazione anche fra i feguaci di Gesù Cristo, ne abbiamo l'esempio ne' giorni Egiziaci, offervati dalla più remota antichità fino al Secolo XVI. dell' Era Cristiana con gran diligenza, ed anche scritti ne' pubblici Calendari, come dimostrai nella Prefazione a due d' essi nella Par. II. del Tomo II. Rer. Ital. pag. 1023. Cioè in ciascun Mese si credeva che corressero due Giorni si infausti, e di si cattivo augurio. e perciò notati nel loro fito, che operando se ne dovea temere un'infelice riuscita. Non solamente il volgo, ma anche i più accorti, si guardavano da que' dì, credendo, che una tradizione canonizzata da una sì grande antichità si appoggiasse a sodi fondamenti, che nondimeno era solamente fabbricata nelle nuvole, o sia nella Fantasia degl' Impostori ne' vecchi tempi . S. Agostino nell' Expos. Epift. ad Galatas Cap. 4. Vulgatiffimus est error Gentilium iste, ut vel in agendis rebus, vel in expectandis eventibus vitæ ac negotiorum suorum , ab Astrologis & Chaldeis notatos dies, & menses, et annos, et tempora observent. Rolandino Storico nel Lib. III. Cap. c. della Cronica all' anno 1236, parrando un' infelice spedizione de' Padovani, scrive: Et movit exercitus de Padua die III. intrante Octobre, et erat Ægyptiaca dies illa. Poscia nel Lib.l V. Cap. V. descrivendo lo sfortunato sforzo del Marchese di Este contro di Padova nell' anno 1238, così parla: Venie cum multa turba, & armata manu, usque in Pratum Vallis, anod est in suburbio Civitatis, et fuit hoc in XIH. Julii præscripti anni MCCXXXVIII. & erat Ægyptiaca dies illa: come appunto è notato que I giorno nel Calendario da me dato alla luce. Ma di quanto grande antichità fia questa Superstizione, si può raccogliere dal Calendario di Furio Dionisio Filocalo, spettante all'anno di Cristo 354. e dato alla luce dal P. Janningo della Com

pagnia di Gesù nel Tomo VII. di Luglio fra gli Atti de' Santi, dove si leggono a ciaseun Mese due giorni Egiziaci. Quanto lungamente ancora durasse la supersiziosa offervazione di si fatti giorni, lo dimostra, per tralasciar altri esempli, un Breviario Romano, ornato di belle miniature, e scritto circa l'anno 1480. che si conserva nella Biblioteca Estense. Quivi è un Calendario, in cui si veggono notati a ciascun Mese i giorni, anzi anche l'ore perniciose, Al Mese di Gennajo si leggono questi due versi:

Prima die Jani timor eft , & Septima vani ,

Nona parit bellum, sed Quinta dat Hora flagellum. Notiffimo è agli Eruditi, con quanta pazzia, e con quanti fuperfiziofi riti, danze, e vittime fi celebraffefero una volta nel Romano Imperio le Calende di Gennajo. (3) Ma nè pure dopo la diffruzione del Gentilefimo cefsò la fuperfiziofa celebrità di quel giorno, contro la quale più volte inveirono i Romani Pontefici, i Santi Padri, e i Concilj. E' da flupire, come anche nel Secolo VIII. e nella steffa Roma, il Popolo tenace degli antichi Riti non peranche aveva difimparate queste pazzie. San Bonifazio Vescovo di Magonza e Martire nell' Epistola 132. striveva a Zaccheria sommo Pontefice, dolendosi, quod carnales homines idiotæ, Alamanni, Bajoarii, vel Franci, si juxta Romanam Urbem aliquid

<sup>(3)</sup> Della Festa delle Calende ne fece già un breve panegirico Libanio, pubblicato per la prima volta da Leone Allazio (in exerpt. var. p. 115.) in esso si fa consister la festa ne' buoni conviti, nelle vacanze del Foro e delle officine, ne' scambievoli regali, e in una comune allegria, per cui si dimenticano le ingiurie, e le inimicizie: e in quanto ai Sacrifizi, dice espressamente, che prima erano in quel di frequentissimi, ma che a suei giorni v' era legge, che li proibiva. Tuttavia S. Giovanni Crisosostomo nell' Omilia contro le Calende (T.1.p.699.ult.ed.) rileva ancora oltre i bagordi la vana osservanza degli Antiocheni, che dal passar lietamente il primo giorno dell'anno si promettevano la felicità dell'anno intero. M.

quid facere vident ex his peecatis, quæ nos prohibemus, licitum & concessum a Sacerdotibus esse putant, et nobis improperium, et sibi scandalum vitæ accipiunt. Sicus affirmant, se vidisse singulis annis in Roman : Urbe, et juxta Ecclesiam, in die vel nocte, quando Kalendæ Januarii intrant . Paganorum consuetudine choras ducere per plateas, et acclamationes ritu Gentilium, et cantationes sacrilegas celebrare ; et menfas illa die vel nocte ce. lebrare; et nullum de domo sua vel ignem, vel ferramentum, vel aliquid commodi vicino suo præstare velle. Dicunt quoque, se vidisse ibi mulieres Pagano ritu Phyla-Eteria, et ligaturas in brachiis et cruribus ligata habere, et publice ad vendendum venales ad comperandum aliis offerre. Quæ omnia eo quod ibi a carnalibus et insipien. tibus videntur nobis hæie et improperium, et impedimentum prædicationis et doctrinæ perficiunt. Simili cose potrebbero dirfi delle Calende di Agofio, che in Modena dalle Ferie presero il nome di Feragosto (4), attendendo il Popolo in quel di a darsi bel tempo col vino e colle crapole . Aggiunga il Carnevale , e le Vindemie Nolane , ed altri somiglianti usi, che a noi son venuti come per eredità dagli antichi tempi . Ma non è a noi conveniente il deridere i costumi, e la troppa credulità, e certe superstiziose usanze de nostri Maggiori; perciocchè ai tempi nostri non mancano uomini rozzi, e di coloro eziandio, che si figurano d'effere provveduti di molta sapienza, i quali nel Venerdi non s'attentano a mettersi in viaggio, per timore di prevar vero il Proverbio Spagnuolo: Ni de Vierne, ni de Martes, no te cafa, ni te partes. Altri ancora non ardifcono di mettersi a tavola con dodici altre persone, gran piede avendo un'opinione, che un di que' tredici entro l'anno cefferà di vivere . Alcuni eziandio : se peravventura il sale si sparge sulla ta-

<sup>(4)</sup> Ecosi in Roma, ealtrove. Vedi il P. Ferraris nella sua Biblioteca Canonica all'Articolo Ferragosto, e le giunte al detto Articolo fatte nell'ultima edizione Romana num, a. e 4. S.

vola, tosto si persuadono effere imminente qualche dia fgrazia. Si ridono di queste solli opinioni le persone giudiziose; ma non si può ne pur colle tenaglie levar di capo

ai timidi una tal persuasione.

Ognuno può scorgere, quanto i Popoli sieno portatia sossener le vecchie usanze ed opinioni, nelle quali sono allevati fin dai più teneri anni, e massimamente dove si tratta di allegrie, di speranze di guadagni, o di schivar danni, o pericoli consistenti anche nella sola opinione. Ancor qui basta il dire: così han creduto, così han fatto i vecchi, nè si cerca poi la ragione di così credere ed operare. Eccovi un'altro esempio. Tanto in Ferrara, che in Modena (se anche in altre Città ciò succeda, nol so) niuno ordinarlamente osa di ammogliarsi nel Mese di Maggio. Male, dicono, ne avverrebbe ai Consorti, o alla lor prole. Ma onde questa ridicola opinione? Fin dagli antichi Romaui, scrivendo Ovidio nel Lib. V. de' Fasti, che anche a' suoi di aveano ribrezzo a prendere moglie in quel tempo.

Hac quoque de caussa, si nos proverbia tanguns, Mense malum Majo nubere, Vulgus ait.

Inoltre Plutarco fa anch' egli menzione di tal consuetudine comunemente offervata fra i Romani. Veramente io non intendo di fostenere, che in questi ultimi tempi la dismessa usanza si possa essere ravvivata da chi lesse in Ovidio il credito, che essa godea nel vecchio Popolo Ro. mano. Contuttoció non è inverifimile, che anche dopo la declinazione del Romano Imperio duraffe tal'ufo in alcuna delle Città d'Italia, nella steffa guifa che dura tuttavia in Milano, mentre le nuove spose son condotte a cafa, i fanciulli fan plaufo gridando All' Aminee, all'aminee, cioè all' Hymeneo, fecondo l'antico costume, effendosi mantenuta in bocca del Popolo, tenacisfimo delle antiche ufanze ; quella gioviale acclamazione. Ma giacchè ci ha portati il ragionamento a Milano, fermiamoci quì, per riconoscere ivi alcune vestigie di Superstizioni, che ne' passati tempi si osservavano. Cioè non si recavano una volta a scrupolo i Custodi della celebre Basilica Ambrosiana di tenere in esso Tempio, ed anche nell' ingresso al Coro, il Simulacro d' Frcole. Landolfo juniore Storico Milanese del Secolo XII. nel Cap. 10. della sua Istoria Tom V. Rer. Ital. pag. 481. parlando del Prete Liprando così scrive della suddetta Basilica : Eamdem Ecclesiam intravit, & pulpitum cum Arialdo de Maregnano afcendit; & facto filentio in populo, & Presbytero stante nudis pedibus super lapidem marmoreum, qui in introitu Chori continet Herculis Simulacrum, idem Grolulanus ait &c. Molto di tale Statua. o baffo rilievo parlò il Puricelli, tanto nelle Memorie della Basilica Ambrofiana, che nella Vita di Santo Erlembaldo. Io folamente dirò, che ne' Secoli rozzi non venne mai in mente ai buoni Milanesi, quanto sconvenisse, il tenere fra cose sacre de' Cristiani un Simolacro d'Ercole, uomo non solamente Pagano, ma registrato anche tra i falsi Dii dalla Gentilità. Ma i posteri accortisi di questo obbrobrio. ne liberarono poscia quel sacro Luogo. In esso poi tuttavia si mira un Serpente di Bronzo posto sopra di una colonna nel lato meridionale (5) se ben mi sovviene, della nave di mezzo. Landolfo seniore Storico del Secolo XI. nel Libro II. Capo 13. della Storia Milanese Tom. IV. Rer. Ita. scrive, che circa l'anno 1002, su quel Serpente portato da Costantinopoli per cura di Arnolfo Arcivescovo, con dire; quem Moyfes in deferto, divino imperio admonitus, coram Filiis Ifrael exaltaverat: ridicola opinione, che ripugna alla Storia facra, e alla tradizione de Padri: Non poco favellò di questo Serpente il sopra lodato Puricelli, ma molto più Pietro Paolo Bosca Arciprete di Monza, il quale con un Libro apposta dato alla luce prese ad illustrare questo lieve argomento, e raunò tutte le opinioni si del volgo, che dei dotti, la maggior parte inette su questa materia. Ci furono nondimeno persone erudite, fra le quali il celebre Andrea Alciati, il quale stimò tuttavia sussistente in quella Serpe un vefligio

<sup>(5)</sup> Cioè a mano sinistra entrando, o dalla parte del Vangelo, riguardo all' Altar maggiore. S.

stigio della Superstizione Pagana, quasichè sosse l'Immagine di Esculapio, il quale sotto la sorma di Serpente era una volta onorato dai Romani e Greci, e ch' essa sosse sosse la sosse di contra di cont

Ma per quanto io credo, non ad altro fine dagli antichi fu collocato quel Serpente in un Tempio Cristiano, se non per esprimere ciò, che il divin Salvatore disse nel Cap. III. versetto 14. di San Giovanni : Sicut Mouses exaltavit Serpentem in Deserto, ita exaltari oportet Filium hominis. Che tale sia stata l'intenzione de' vecchi Milanesi, mi pare di averlo provato con una ragionevol conjettura, dappoiche ho ri onosciuto qual fosse, ha tre Secoli, la faccia di quel luogo. Si conferva nella Biblioteca Estense Angeli Decembris Vigevii ( cioè di Vigevano ) Commentarius de Supplicationibus Majis, ac veterum Religionibus ad Cl: V. Joannem Tuscanellam . Apparteneva questo Codice MSto una volta al medefimo Tofcanella. Nel frontespizio , si legge: Hic sermo sive Commentarius actus est Mediolani, et in Mediolanensi Templo primario beatissimi Divi Ambrosii, diebus autem Majalibus, quibus triduum quotannis litationes Christo referentur, anno eiusdem MCCCCXLVII. Molte notizie di qui ho estratte siccome proprie del presente argomento. Questa medefima Operetta la vidi io nella Biblioteca Ambrofiana. dove il Toscanella è chiamato Secretarius, cioè del Duca di Milano. Va primieramente conjetturando il Decembre, che Santo Ambrosio, allorche determino di fabbricare la sua Basilica, atterrasse tutti i Templi de' Gentili, e convertisse in uso di essa consacrata al vero Dio le cose da loro usate per dimostrare l'abbattimento dell' Idolatria. Poscia aggiunge, effere state collocate in quella Basilica due Colonne. Sopra dell' una si mirava l'effigie del Crocifisso sopra l'altra il Serpente di Bronzo. Ecco le fue parole dove rammenta Anguem æreum in medio Templi super Columna, lavaque aftantem sinuoso volumine: quod Arianorum Idolum fuisset, aut Æsculapio forte dicatum, cui consecratus et Serpens, aut ex vetere Tefiamento susceptum . Nam de Moyse secundum consuetudi-Tom.Ill .Part.I. nemi

nem, sive Mose potius, ut Juvenali placet, atque ejus Virga, aliæ sunt ambages. Super altera ( cioè sopra l'altra Colonna) insignem Crucifixi imaginem. Hoc itidem controversiæ genus, ab eodem conditore compertum, ut quum hanc supplices intenta facie adoremus ibi contra ad ignominiæ notam terga verteremus. Inetta conjettura . Non erano, o buon Decembre, così mal' avvertiti i primi Padri della Chiefa, e molto meno Ambrofio, fantifsimo insieme e sapientissimo uomo, che nel Tempio di Cristo avessero posto Simolacri de' falsi Dii, acciochè la Plebe pia li detestasse. Gli abbattevan' esti, e li toglievano dagli occhi del Popolo, che facilmente inclinava all' Idolatria. Sembra bensì molto verifimile, che per la da me proposta ragione sosse esposta nel Tempio una copia del Serpente Mosaico, perchè questo fu inalzato sopra un legno, come s' ha dai Numeri Cap. 21. verf. 8. per guarire chiunque il mirava quem quum percussi aspicerent fanabantur . Ora effo fu un tipo o figura di Cristo, che dovea venire, al cui aspetto pendente dal legno della Croce poteva falvarsi tutto il genere umano. Sopra l'una delle due colonne adunque posero i vecchi nella Bafilica Ambrofiana l'Immagine dell'originale, cioè Cristo Crocifisto; e sopra l'altra il Tipo, o sia la figura d'esfo, qual fu il Serpente esaltato da Mose, e non già il segno di Esculapio, nè un' Idolo degli Ariani, i quali non furono mai (6) Idolatri. Nella stessa maniera esposero un' Agnello, un Pastore, che porta al collo la Pecora finarrita. Durava nel Popolo la Tradizione, che quella effigie di Serpente rappresentava il Signor nostro Crocifis-

<sup>(6)</sup> Il Ch. Sig. Filippo Trenta in oggi Vescovo di Foligno Urbanarum Questionum lib. III. Dissert. II. num. 17. è
di parere: "Nil aliud illum fuisse anguem, quam eam
"viperam jamdiu a Longobardis cultum cujus ido"lum, uti et alterum, sive Bacchi, sive Herculis
"e conspectu anguis ad positum atque e ruderibus
"forte effusum, rudes qui medii Mediolanenses, tem"pli ornandi, non et colendi causa, locaverint: "e
ne adduce molte prove. S.

### DISSERT. CINQUANTESIMANONA.

307

fo. Di qui presero motivo alcuni di credere, che quello fosse lo stesso Serpente, che su esposso da Mosè, ma que-

sta favola non ha bisogno di essere confutata.

Altre cose seguita poi a narrare il Decembre, dicendo: In eodem Templo, atque ipfius adyti fronte, que ad Occidentalem partem vergit , Orgia Baccheja , ex vetufio marmore celata nuncetiam extare. Quare haud temere olim forte illic Libero Patri dicatum, seu Gentilium delubrum quoddom extitisse putandum. Namque ex uno latere ipfius Bacchi, ut opinabantur, seminudi esse simulacrum, atque ideo caprina pelle succinetum : quod hircus sibi foli confacretur:ex altero Thyasos, idest marium feminarumque vhoreas cum pampineis thyrsis & funalibus impressas, Seguita poi pretendendo, effer ivi fcolpito non già Bacco, ma Ercole. Itaque in hoc loco Herculem læva manu Leonem per caudam humo tollere, tamquam gygas immanis, simul ac eumdem elata dextera nodofo ftipite,ideft clava,exanimare videtur. Più fotto aggiugne, Alcidem illum nune versis jacere veftigiis, cernuo recumbentem capite . Si conosce da questo, che a caso quella Statua, o batso rilievo accidentalmente era stato messo in quel Sito, e non serviva di Superstizione al Popolo, perchè ne ignorava il significato, Cosi nulla da riprovare si truova in un'altro Rito, che il Decembre espone colle seguenti parole : Vetus institutum est, ut singulis Ambrosiani Festi solemnibus, quoniam id hyberno tempore contingit, ingentem molem ex omnium colorum cera, in divisorum florum herbarumque similisudinem, miro quodam artificio compositam, ante ipsius Ambrosii aram offerant, in qua liventes uvarum racemi cum viridantibus racemis singulari arte efficti cernuntur. Quello, che più si adatta all' argomento nostro, si è quello, ch' egli riferisce della maniera, con cui il volgo Milanese pretendeva di guardarsi dalle malie, dalla gragnuola, e da' fulmini, e come essi si figuravano di poter trarre la pioggia dal Cielo nella ficcità della terra . Quanto al primo , Serta longis hine inde , torquibus ex discolo ribus rosis, odoratisque gruminibus revincta distendimus, sive Floralia quædam vincula [ sic a Flora

### 308 DELLE ANTICHITA' ITALIANE-

Dea libet appellare ] eadem pariter , que Ambrofiana cerea nuper memorastis . Neque dubium , id torquium genus a veteribus proditum ; siquidem ante domorum fores . & in triviis [ a Trivia , ut puto , Dea ] in Templis pariter . coramque Deorum simulacris appendimus; prifca,inquam. exceptum consuetudine . Quo pluribus , ut arbitror , viarum Calique tractibus, et Populo, et dies festa precef. que protenduntur. Et quacumque protendi vergique videntur omnes scelestarum artium fascinationes, impurorum sacerdotum carmina aboleri , simul furentes nimborum impetus, concretam grandinem, et fulminea tela dilui opinantur . Tali erano le opinioni, e gli atti del baffo Popolo di que' tempi per abbatterre tutti i malefizi della Magia, e far paura alle contrarie Armate delle nuvole. In che maniera poi tiraffero a lor talento la pioggia dalle nuvole steffe, cel fa poscia sapere il Decem. bre . con iscrivere così : Contra si nimio Solis ardore . auum siccis arvis arescunt intempestive fruges, et quum sitiunt omni arbore frondes: Focos in propatulo exstruere mos est , quos rustici etiam in suburbanis majores instituunt . Id autem ferme Caniculario Mense qualibet esta. te contigit . Desuperque ahena undantia cum tripodibus . ad illius, ut putatur, beatissimi Johannis invocationem. Evangeliorum Scriptoris, sive Martyrii sui memoriam. Quem quum olim patulo vafe impii Gentiles, tamquam aheno ferventis olei pleno flammis superjecissent , fidei sese Salvatoris commisisse ferunt , eumque improviso atram tempestatem effusis imbribus injecisse, qua omnis illius ignis vapor extinctus est . Ut per hoc ideo facrum , quod Vulgus ignorans Sacram Concham dixit, sive pro eo certe . qualecumque fuerit concavum vas , undique labrum habens, pluvie tamdem exoptate Superveniant . Effte tuttavia in Milano la Basilica di San Giovanni in Conca, dove i Religiofi Carmelitani celebrano i divini Ufizi . Ecco onde è venuto quel nome . Nè si dee tacere quello . che il Decembre foggiugne della sregolata Pietà del popolaccio, capace di muoverci a rifo. Qua ahena tamen ne frustra flammis imposita videantur, multo varioque

replent legumine , et falsis carnibus : unde dictum est Pleno copia cornu. Id autem obsonium impubes manusepulatur circum infultans, et recenti aqua certatim je proluens. Alii autem non pluviam illi fanctissimo Viro Juperfusam affeverant ; fed quod mirabilius fuit , oleum nequicquam ebullisse, neque læsisse magis, quam si sine igne imposuissent . Utcumque id fuerit , hoc sacrum profecto eadem religione institutum videtur, ut facilius calo imbres exorentur. Quam Vulgi opinionem hæc insuper con. suetudo confirmat: Quod non se solum epulantes injectis lymphis humestant; fed si quem forte prætereuntem Sacerdotem ludentes animadverterint, eumdem quoque libentius socia aspergine madefaciunt . Ouibus ludicris quum alias Rhaudensis noster Antonius, uti a se ipso percepi, fato an casu supervenisset, quo magis celebrioris fama, et reverentiæ Monachum eum cognoscerent, eo densiorlbus aquis desuper irroraverunt . Ecco con quali atti, certamente superstizios, e da riprovarsi per più d'una ragione, tentassero i vecchi Milanesi di spremere dal Cielo la desiderata pioggia, alla violenza de' quali io non so se il Cielo fovente si deffe per vinto. Quello ch' io so ; è , che queste cose non si faceano di nascosto, e senza testimonj, ma in mezzo alla stessa Città, e nel bei meriggio. Nè lo stesso Angelo Decembre, tuttochè persona erudita, e di non volgare intelligenza, in riferendole, le condauna, anzi sembra approvare: cotanto la buona gente di allora teneva per santo, e libero da ogni ombra di colpa quello, che si usava, e ch'essa avea come per eredità ricevuto da' fuoi Maggiori. Finalmente un' altro costume della plebe Milanese vien riferito dal Decembre, ch' è cessato da gran tempo, e tuttavia si vuol' esaminare. Patrios ritus , dic'egli , accuratius attentissimis vobis expono. Ergo cum his simul frondibus, torquibusque matres , & innuptae puella fua vota connectunt , ex panni . cibus [ così sta nel MSto ) consuciles liberorum imagines effingendo, quibus sese olim fætus suos rite concipere, & educare confidunt . Proinde eadem Floralia ( così quefto buon Gramatico chiama le facre Processioni di Maggio, V 3

quasichè fossero a noi derivate dalle Feste Florali degli antichi, il che è salso) cum paxemadibus, & azimis, cum ovorum testis, & ossarum semulatris ad ejusmodi vissus indulgentiam, cum variis oleium, & leguminum generibus; cum ampullis quoque pensilibus, aqua, vino, late, oleo, melle reseriis, decoramus. Quam rursus consuetudinem putant ab antiquorum Monachorum, sive Eremitarum disciplinis, an Pythagoreorum, Panpilianorum susceptam; qui ea tantummodo ab immortalibus impetrari licere, & ad humanam sustentiationem sine animalium Epulationibus satisfacere arbitrati sunt. Ma tem-

po è di lasciar andare questo Scrittore.

Pochinondimeno fono i Riti, e costumi o curiosi o superfliziosi de' Secoli barbarici, che finquì ho rammentato, i quali o sono affatto dismessi, o dai decreti della Chiefa vietati. Ci stupiremmo dell' abbondanza di essi, se sapessimo tutte le ridicolosità de' nostri Maggiori . Di alcune vecchie usanze è vero che dura tuttavia il nome. ma non già il fatto. Nella Notte fanta del Natale del Signore, o ne' suffeguenti giorni, costume fu una volta di lasciar la briglia all' allegria nelle case. Con giuochi . danze, conviti si passava quella notte, e parte del giorno: e fra l'altre cofe un Ceppo o grofio tronco d'albero si bruciava non senza la giunta di varie superstizioni, Nel Vocabolario della Crusca alla parola Ceppo è fatta la feguente annotazione : Battere o ardere il Ceppo : dicono i Fanciulli per la folennità del Natale a una certa funzione, nella quale da' loro Maggiori sogliono ricevere donativi , e mance , che poi affolutamente si dicon da quefto Ceppi . Allegr. 198. Per trattenerli la fera , che s' arde il Ceppo a' nepotini . Temo ch' essi non abbiano adeguatamente spiegata questa voce, e costume; e certamente non va d'accordo con essa l'esempio allegato . Imperocchè veramente si bruciava in quella notte un Ceppo, o grosso bronco d'alberi . Sovviemmi, che fanciullo nella mia Patria Vignola io vedea ciò fare in cafa mia nella Notte precedente al Santo Natale, ma fenza fuperstizione alcuna. Ne' seguenti giorni poi l'andare a pran-

pranzo dai parenti, si chiamava andare a Ceppo. Ma appena vi resta un lieve vestigio di questo. Ho persona, che mi fa largamente sapere ciò, che anticamente si praticava in tal'occasione. Egli è Giorgio Vallagusa, un' Opuscolo MSto del quale si conserva 'nella Biblioteca Ambroliana, intitolato De Origine, & caussie Ceremoniarum, quæ celebrantur in Natalitiis . E' un Dialogo tra Filippo Maria, Giovanni Sforza, e Lodovico, figli di Francesco Sforza I. inclito Duca di Milano, e lo stesso Giorgio loro Maestro circa l'anno 1470. Filippo Maria è introdotto a parlare così: Perpulcher est profecto, Sphortia germanefrater, apparatus iste ab Illustriffimis parentibus nostris quotannis hoe Natali die repet tus . Delectat me non mediocriter caterva hac Nobilium in hac nofira Aula frequens, dum stipes iste hac folemnitate in ignem conjicitur . Sphortia . Afficit enim magnopere lætitia ac hilaritate non ipsam Regiam dumtaxat, sed totam quoque Civitatem . Hoc ab Illustrissimo Avo nostro Philippo Maria Duce emanaffe accipio. Sed nescio quo pacto nunc opertius, ac in omnium Civium confpectu celebratum, majorem affert cunctis voluptatem . Quare , & parentum , & Avi nos quoque veftigia prosequamur . Eja agite fratres , si libet , de more lignum offerri jubeamus . Favete linguis , pueri : . vos furcas attollite bicornes: excitate ignem . Stipitem ubertim mero rigate, dulcesque infundite liquores, totamque hanc vesperam jucundissimis agamus saltationibus, & jocis . Bella divozione che era questa ! Seguitano poi que' fratelli a ricercare l' origine, e cagione di questo rito, il quale confessano ancora, che vien riprovato dai Teologi. Più abbasso dice Giorgio . Stipitem in primis in ignem comburendum projiciant, quem variis frondibus, ac amenissimis pomis ornat instar arboris. Vinum ex hinc ter in ignem immergitur; tum juniperum una [7] comburunt. Anche in Bologna, e Modena nella notte precedente alla

<sup>(7)</sup> Leggasi a questo proposito la lettera num, V. di Giovanni Manziro de Motta Miscellaneorum ex MSS. libris Bibliotecæ Collegii Romani num. 1. pag. 185. segq. S.

### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

Natività del Signore si brucia gran copia di ginebro: il che si può credere un resto di quel rito, Più sotto nel medesimo Opuscolo si legge; Pater familias consuevit toti familiæ nummos hac die conferre, quibus his diebus festis ludos possint ludere. Ne' tempi nostri si suol, come dicono, dar la ventura con uno o più premi, che fi cavano a forte. Seguita il Villagusa a scrivere: Panes tres magnitudine præstantes, ut scis, his diebus conficiuntur, quorum limbum per totum annum observandum abscindimus &c. Anche presso i Modenesi si fa il Pane da Natale, ma non se ne conserva per tutto l' anno il contorno. Quello si dovea credere, che avesse virtù, e massimamente non facendosene se non tre. Inoltre Ciceram , Anatem , rictumque porcinum , egli fcrive portati allora in tavola : Capum vero (il Cappone) comedere nefas. Queste cose lo Scrittore suddetto le rapporta, per liberare i nostri Maggiori dalla colpa della Supersizione, pensando, ch' esse contengano vari Misteri del Cristianesimo, e perciò non sieno da riprovare : il che non persuadera agl' intendenti della nostra santissima Religione. In fimil forma, e con tutta pace d'animo, fi pafsa oggidi presso alcuni Popoli la Festa dei Re. Abbondavano una volta somiglianti usanze, o superstiziose, o certamente non esenti da tal colore. San Bernardino ne annovera, e condanna molte, che nell' età sua, cioè nel Secolo XV., erano in voga, come costa dal Tom. I. Serm. I; in Quadragef. Art, 3, Ma queste si offervavano di nascosto; e di queste clandestine Superstizioni anche a' di nostri non ne manca. Siam tenuti al facro Concilio di Trento, e a quei di San Carlo Borromeo, che hanno combattuto contro di tali abusi, ed han mossi gli altri Vescovi ne' lor Sinodi ed Editti a liberar le loro Diocesi da queste spine. Ma quali Superstizioni si sia tirato dietro l'invenzione del Lotto di Genova, non è qui luogo da (8) da parlarne.

<sup>(8)</sup> Neppur noi ne parleremo, e rimetteremo i Lettozi ad un' Operetta di Andrea Girolamo Andreucci intito-

#### DISSERTAZIONE SESSANTESIMA.

Quali Eresie ne' Secoli barbariei abbiano infestata '
l' Italia;

Portet Hæreses esse: lo diceva l' Apostolo nella Prima a quei di Corinto . Però non è da maravigliarli, se anche all' Italia, quantunque sia collocata in essa la principal Sede della Religion Cattolica, sia incontrata qualche volta questa calamità. Andiamo ora a vedere, quali Eresie abbiano infestate le nostre Provincie, da che le barbare Nazioni questo bel paese soggiogarono. Seco conduffero qua i Goti l' Arianismo sotto il Re Teodorico, ma con tal moderazione ciò non oftante, ch' essi mai non inquietarono i Cattolici Italiani per la diversità di sì importante dottrina . Succederono nell' Anno 368. i Longobardi la maggior parte difensori dell' Eresia suddetta , e nemici del Ducato Romano. Ma per buona ventura fu portata da li a non molti anni a quel Trono Teodelinda Cattolica e piissima Principessa. Le esortazioni e ragioni d'essa cagion furono, che il Re Agilulfo, e poscia ad imitazione del Re stesso quasi tutti gli altri Longobardi abjurarono quell' empia Erelia a' tempi di S. Gregorio Magno, con succedere negli stessi, che anche i Goti Ariani abbracciarono la fentenza Cattolica intorno al Figlio di-Dio . Provò poi per alquanti Secoli la Religione Ortodossa in Italia un' invidiabil quiete. Erano ignoranti, e viziosi, ma credevano tutto quel che la Chiesa insegna. Molto bensi durarono nel culto degl' Idoli i Popoli del Settentrione, cioè nella Frisia, Danimarca, Svezia, Sassonia, Prussia, Pollonia, ed altri abitanti verso il Polo Artico. Penetrò nondimeno a poco a poco anche

lata: L'osservanza divinaria de' sogni fatta scorgere inutile, colpevole, e pericolosa in Donne 1742., avvertendoli frattanto, che con Decreto de' 15. Luglio del 1732. fu proibito il libretto, che s' intitola: Lista dell' Arsi di tutte l'Estrazioni ridotte per ordine di Alfabeto. S.

colà la luce del Vangelo in tal maniera, che nel Secolo XV. anzi nel XIV. (avendo i Littuani nel 1387, deposti eli antichi errori) tutti militarono fotto il vessillo della Croce, e con ubbidienza al Romano Pontefice. Tralascio i Greci, i Russiani, ed altre Nazioni Orientali, seguaci anch' effe di Crifto, ma staccate da gran tempo dall' unità della Chiesa Romana con infelice Scisma, alla qual piaga non s' è mai trovato uno flabile rimedio. Cofa abbia mantenuta per tanti Secoli la concordia degli animi e delle fentenze, se talun lo chiede, gli si può rispondere: la protezione e il volere di Dio, e la venerazione di tutti i Cristiani Occidentali verso la Sede Apostolica Madre dell'altre Chiese, e sempre Maestra della vera dottrina. Del resto, se alcuna delle umane cagioni v'ebbe parte, l'Ignoranza quella potè effere, che servi a conservare una sì invidiabil tranquillità. Se così misero albero (origine peraltro della Superstizione, e d'altri mali ) atto è a produrre alcun buon frutto, questo almeno è quello, ch' effa ci può dare. Non s' ha alcerto giammai da augurare al Cristiano, anzi si dee suggire (e particolarmente se n' ha da guardare il Clero ) l'ignoranza delle cose divine, e dei sacri Libri, e il conoscere solamente di nome la dottrina della Fede fantissima, che professiamo. Tuttavia allorchè il Popolo, e fin lo stesso Clero non fi cura di faper più di quel che bisogna, e solamente ascolta la Tradizione (come allora avvenne) seguitando quella Religione, che fin da fanciullo imparò, mai non fuole accadere, ch' effo fi lasci rapire in nuove ed affurde dottrine, quando non vi sia chi sparga dei dol. ci deliri : nel qual caso più facilmente gl' Ignoranti che i Dotti cadono nelle (1) reti . Le Erefie più gravi e famofe quasi sempre sono state portate nella Chiesa di Dio dalla Superbia, accompagnata dalla Scienza, o per dir meglio

<sup>(1)</sup> Perciò ad un tratto singolare della Providenza divina ascriver si dee, che in que'secoli nella nostra Italia non siano insorti Eresiarchi, o non abbiano trovato seguaci. S.

glio dalla prefunzion della Scienza. Il che dico io non mai per intenzione di diffuadere lo fludio delle facre Scit. ture e della Teologia, perciocchè per lo contrario fommo intereffe è della Chiefa l' aver Paffori e Ministri versatissimi nelle materie di Religione, nulla temendo essa dalla Verità, e dal Sapere, anzi abbifognando fempre di amendue. Ma s' ha insieme da desiderare, che sempre a' fianchi della Scienza e dell' amore della Verità ffia l' Umiltà, e che l'animo abborrisca ogni Novità nel Dog. ma. Imperocchè, come ho detto, dalla Superbia, eda altre maligne Passioni fogliono infatti provenir le Eresie. Torno pertanto ad afferire, che ne' Secoli barbarici non traballò la vera credenza della Religione ne' Popoli, nè si udirono puove ed empie Opinioni, anche per questa cagione, che ignoranti e senza Lettere i più de' Fedeli si guardavano dalle quifioni e dispute, dalle quali sappiamo effere nati cotanti errori, ed errori talvolta conficcati nelle teste di alcuni, e di chi loro crede. Veramente nè pure in que' rozzi tempi fu ignota agl' Italiani l' Eresia degl' Iconoclafti, anzi Claudio Vescovo di Torino la fomento. Anche nella Marca di Verona ebbero in certa maniera principio gl' infegnamenti di Gotescalco. Pure salda stette nell'antica Religione l'Italia, e niun caso si fece di que' Novatori. E non è già, che mancassero allora degli enormi scandali, che poteano trarre i pusilli allo sprezzo della Religione. Principalmente nel Decimo. Secolo quanti mostri mai occuparono od usurparono le Sedie non folamente Episcopali ed Abaziali, ma sino l' Apostolica Romana! Si miravano dappertutto ancora depravati i costumi del Clero Secolare, e talvolta peggio quei del Regolare (2), e non pochi de' facri Rettori delle Chiese si meritavano più tosto il nome di Lupi, che di Pastori. Contuttociò la divina clemenza provvide alla conservazion della sua Chiesa, e mantenne la sua parola

<sup>(2)</sup> Fiorirono tuttavia anche in que' Secoli nell' uno; e nell'altro Clero persone di santa vita, e d'illibati constumi. S.

col non avere permesso, che in tanta corruttela di cossumi e disciplina la sua Sposa si scossasse punto dalla Verira, e dalla retta Fede. Conosceva anche il Popolo que difordini e mali, ma insieme si accorgeva, che la fantissima Religione li detessava. Che se mancavano insigni Teologi, pure ognuno seguitava con buona fede a credere e disendere quello, che aveano creduto i suoi Maggiori: dal che avvenne, che niun pernicioso Dogma giunse al-

lora ad infettare il gregge di Crifto.

Ma dopo il millesimo cominciarono a pullulare in Italia alcuni semi di Manicheismo, Eresia antichissima, e non mai estinta in Oriente, che spezialmente si mantenea vigorofa nell' Armenia e nella Bulgheria, e con ragionevol probabilità si può credere che fosse portata nelle nostre contrade. Pietro Siciliano, che circa l' anno 870. scriffe la storia de'Manichei in Greco, fin d'allora avver. tì, che costoro pensavano a stabilire la lor Setta in Bulgheria, ficcome infatti avvenne, e tali li deferive, qua-li fi diedero a conofeere ne' fuffeguenti Secoli fra noi, cioè gente di gran furberia ed ipocrisia, e che con mille inganni sapea coprire l'empietà della sua dottrina. Anche nella steffa Bulgheria gran tempo si mantenne il Capo o sia Pontefice di quella Setta. Aggiungasi la testimonianza di Fozio, che fiorì ne' medesimi tempi, Autore notissimo ad ogni erudito non meno per la sua Letteratura, che per li suoi vizi, e per le turbolenze svegliate nella Chiesa di Dio, Fra le sue Opere non peranche date alla luce, siccome appresi da un Catalogo MSto della Biblioteca dell' Escuriale trovasi Tractatus de recens exorta (dovea dire riforta) Heresi Manichæorum , corumque detefiqbilibus dogmatis . Inoltre Ecloga variarum Disputationum , quas habuit cum Nicephoro . qui e Manichæorum Heresi recens conversus erat. Sono anche altri Opuscoli di Fozio in quella Reale Biblioteca tuttavia privi di luce, se pure ad essi perdonò un' incendio accaduto a quel infigne Palazzo. Il P. Montfaucon nello Bibliot. Coislin. pag. 340. pubblicò una parte della prima Opera, di cui resta anche un compendio nella Panoplia di Eutimio. Per conto delle Egloghe nè pure alcuna contezza ne diede l'accuratissimo Gian-Alberto Fabricio nel Tomo IX. della sua Biblioteca Greca, dove rapporta gli scritti di Fozio tuttavia inediti. In che tempo penetraffero questi Manichei in Italia, e di quà in Francia può infegnarcelo Rodolfo Glabro nel Lib. III. cap. 8. della fua Storia. Scrive egli, che circa l' anno 1027.a muliere quadam ex Italia procedente infanissimam hanc Heresim in Galliis habuisse exordium. Germogli di Manete erano questi; nè altra origine pare che abbiano avuto gli errori di Gerardo Eretico e de' fuoi compagni, che Eriberto Arcivescovo di Milano scoprì nel Castello di Monteforte della Diocesi di Torino, Veggasi Landol. fo seniore nel Lib II. cap. 27. della Storia Milanese Tom. IV. Rer. Ital. il quale descrisse i perversi loro Dogmi. Molto si stese il celebre Vescovo di Meaux Bossuet nel Lib. XI. della Storia delle Variazioni in mostrare la propagazione di questa nefanda Setta per la Francia, Germania Fiandra, Inghilterra, ed altre Provincie in que'tempi e nei due susseguenti Secoli. Io solamente riferirò alcune notizie spettanti all' Italia. Nel Secolo Undecimo, siccome diffi, spezialmente in Lombardia, e nella stessa splendidiffima Città di Milano, penetrò questo veleno, cioè il Manicheismo, corteggiato da altre secce degli antichi Gnostici, e passato colà dall'Oriente. Patarini o Paterini furono appellati i suoi professori dal Popolo Milanese. Tanto Landolfo seniore, quanto Arnolfo, amendue Storici di quella Città, pubblicati nel Tom, IV. Rer. Ital. danno questo nome solamente ai Cattolici, e ai fautori della Chiesa Romana, che con zelo, ed anche talvolta eccessivo, aveano prese l'armi contro de' Preti ammogliati, ficcome riprovati dall' antica Disciplina del Clero Occidentale. Per attestato ancora di Landolfo juniore nel Cap. I. della Storia Tom. V. Rer. Ital. Liprando Prete, divoto della Sede Apostolica, su chiamato dal Re Corrado Magister Patarinorum. Noi sappiamo, che quesi nuovi Manichei, che infettarono poi gran parte dell' Italia, non solamente professavano sprezzo, ma anche

una fiera avversione contro i Sacerdoti e Pastori della Chiesa Cattolica. Inoltre tanto gli antichi che i moderni Manichei condannavano le Nozze, cioè il Matrimonio. Nell' opuscolo MSto di un certo Gregorio contra Manichao, qui Paterini dicuntur, il Cap. II. è de Matrimonio, quod Catholicus approbat, Paterinus dannat. Lo stesso abbiamo da Ruggieri Hovedeno negli Annali all'

anno 1176. per tralasciar altre pruove .

Era in Milano affai conosciuta questa pazza sentenza de Manichei, però quando lo zelo de Cattolici si accese contro del Clero, che mal volontieri fofferiva le Leggi del Celibato, fin dai primi Secoli della Chiefa offervato in Occidente : que' Cherici e Preti misero nel ruolo de' Manichei i loro avversari Laici, dando ad essi il nome di Paterini , qualiche anch' essi odiassero il Matrimonio . Arnoifo Storico Milanese nel Lib. III. Cap. 11. circa l'anno 1080. scriveva così . Qui unanimes facti Ecclesias contempunt, & divina spernunt cum Ministris Officia, afserentes omnia Simoniaca . Hos tales cetera vulgaritas ironice Patarinos appellat. Così Arnolfo fautore de' Preti ammogliati, il qual poi nel Lib. IV. Cap. 6. scrive. che il numero de' Paterini s' era estremamente accresciuto. cioè di coloro, che detestavano i Preti non offervanti il Celibato. Anche Ugo Flaviniacense attesta, essere stati appellati Paterini gli aderenti a San Gregorio VII. legittimo Papa. Non affai accuratamente toccò questo punto il Sigonio, scrivendo nel Lib. IX, de Regno Italiæ: Sacerdotes, qui uxores haberent, præ pudore separatim a ceteris rem divinam facere coastos in loco, qui Pataria dicitur: unde vulgo a pueris Patarini ad contumeliam dicebantur. Tutto il contrario: coloro, che ful principio si diedero a riprovare i Preti conjugati, furono chiamati Paterini, quali contrarj al Sacerdozio e Matrimonio. Nè questo ingiurioso nome pare tratto da luogo alcuno. Chiaramente scrive Arnolfo, che tal nome fu loro impoflo per Ironia, e però a caso. Sospetta il Du-Cange nel Gloffario Latino nato questo nome, quod Papæ, quem Patrem appellabant , adhærerent . Ma è forzata questa in-

interpretazione, si perchè il folo nome di Padre non esprime il Papa, essendo troppo generico, e si perchè que' Preti non lasciavano per questo di riconoscere il vero Pontefice Gregorio. Per testimonianza di Landolfo Seniore Lib. III. Cap. 8, un certo Prete proruppe in quefte parole contro di Santo Arialdo, nemico del Clero incontinente : Tu folus in Mundo universa per detestubi. lem hupocrisiam audes vitam Sacerdotum diffamare. Nunquid tu folus per execrabilem Pathaliam , & quam plurima Sacramenta prava , Populi flammam super nos. accendis? Nel medesimo Libro Cap. 11. Dionisio Cardinale della Chiefa Milanese disse anch' egli ad Arialdo: Quum hujus inaudita Patalia placitum cogitafii commovere , prius cum jejuniis multis debuiffes consiliari , quam hujusmodi negotium magnum, & tam periculosum inchoaffe. Poscia al Cap. 20. dello stesso Libro scrive: Alii intra Urbem & foris palatini canes, fibula dimissa & acu, ceterisque negotiis, e quibus vita illorum redimebatur, nec non asinarii, quibus Patalia vitam malis ministrabat , mulierum ornamenta clanculo in nocle per fenefiras in domibus Sacerdotum , ipsis ignorantibus , immittebant . Pertanto la Patalia , o Patarla , ovvero Paterea, come ha Bonizone Vescovo di Sutri presso il Lambecio, sembra che ful principio significasse non altro che una ciurma di gente vile, di bassi Artigiani, e di persone ignoranti, commoffa a sedizione contro del Clero incontinente, e che fu poscia rinforzata da alquanti Nobili. Forse i primi a cominciar questo rumore furono gli Stracciaruoli, che rivendono le vesti racconciate, appellati in Milano Pate; dal qual nome si potè formare Pataria, e Paterino per isprezzo, allorchè questa vile ed ignorante parte del Popolo prese a far guerra ai Preti Milanesi. Ma come voler indovinare questa Etimologia, se ne pur la seppe Arnolfo Scrittore contemporaneo, il quale nel Lib. IV. Cap. 12. della Storia la deduce dal Greco Pathos fignificante Perturbazione? Mi sia anche permesso di aggiugnere ciò, che scriffe Benzone Vescovo, o sia Pseudo-Vescovo d' Alba, non conosciuto dall' Ughelli, nel Panegirico di Arrigo IV. Re di Germania, voglio dire in quella stomacosa declamazione o Satira da lui fatta contro de' Cattolici, pubblicata dal Menkenio nel Tomo I. Rer. Germanicar. Non altro credo io che sia quel pasticcio. se non Chronica Benzonis Episcopi Albensis, di cui fece menzione Galvano Fiamma nel fuo Manip, Flor, Quivi al Libro II. Cap. 2. quello Scismatico Vescovo parlando di Aleffindro II. Papa, prima Anfelmo da Badagio, fcrive: Hic primitus Patariam invenit . Poi nel Lib. 4. Cap. 22. aggiugne: Non est cui possim dicere: Stemus simul; quia si non omnes , plures tamen de ordine Habyfe (leggo Abiæ, cioè i Sacerdoti) infecit peftis Patariæ, sicut eft cernere in Camera Aftensis Ecclesia. Inoltre al Cap. 35. Altera Fides colitur, cui qui credit, moritur. Hanc Patarini prædicant, aras ei dedicant, contemnunt Sacrificium , & dignum (leggo divinum ) Officium . Ciò è detto di coloro, che contrarj erano ai Preti conjugati. Finalmente parlando Benzone d'Ildebrando, cioè di Gregorio VII. Papa, dice: Congregavit Patarinos ex viis & sepibus , & replevit totam terram urticis et vepribus . Qui dicebant : Non est Templum, non est Sacerdotium. Nuptiarum improbabant stabile negotium, Sacrificium ridebant, fedentes in otium. Scuri fono i primi paffi, ma questo conviene colla prima mia conghiettura, cioè che i Cattolici abbraccianti la Disciplina della Chiesa Romana, furono trattati da Eretici, e come la Setta de' Manichei qualiche anch' effi disapprovaffero il Matrimonio. i Preti, e le Messe, quando solamente condannavano come illecite le Nozze d'essi Preti. Ma da qualunque parte venisse l'attribuirs il nome di Paterini ai Difensori della Disciplina Romana e Occidentale, noi sappiam di certo, che in Lombardia furono dipoi con questo nome contrassegnati i Manichei; perchè costoro sopra tutto abborrivano i Sacerdoti Cattolici, e non voleano riconoscere in loro alcuna autorità, E però se prima de' torbidi suddetti in Milano non furono conosciuti questi Eretici, o se non erano appellati Paterini ; almeno è cercerto, che poscia loro su dato un tal (3) nome. Nel Secolo XII. molto sordamente sece questa messa dei progressi in Lombardia. Forse crebbero le sue sorze per cagione della Francia vicina, nella quale s' erano stabilite sorte le Sette de' Valdesi, e degli Albigesi, che partecipavano del Manicheismo, se pur non erano impastate (4) d'esso. Pare, che a'miei Modenesi non sosse in que' tempi ignota questa peste, perchè in una carta dell'anno 1192. contenente una Concordia fra il Comune, e il Massaro di San Geminiano intorno ai Canali correnti per la Città, si veggono nominati Mol ndina Pasarinorum, denominazione non nata allora, ma ne' tempi precedenti.

Ma nel Secolo XIII. per le Città di Lombardia fommamente crebbe il veleno de' Paterini, o sieno Manichei, di modo che contro d'effi il Vescovo di Ferrara implorò il braccio di Ottone IV. Augusto. Il suo Decreto, a noi conservato da Pellegrino Prisciano negli Annali Ferraresi MSti, efistenti nella Biblioteca Estense, è stato da me dato alla luce . Fu effo fatto in Ferrara l'anno 1210. nel di 25. di Marzo, dove egli fottopone al Bando Imperiale omnes Hæreticos Ferrariæ commorantes, Patharenos, five Gazaros, vel quocumque alio nomine censeantur. Anche negli antichissimi Statuti di Ferrara si legge: Et forciam dabo Domino Episcopo, ut Patareni exeant de Civitate Ferrariæ & Diffrictu. Ma non nella fola Città di Ferrara bisogno v' era di medicina a questo morbo, perchè in tante altre Città s' era diffusa la steffa pestilenza, talmente che Onorio III. Papa quasi ne' medesimi tempi, come s'ha dall' Epift. 1.16. nel Lib. IX. chiamò Civitatem Tom.III.Par.I. Bri.

<sup>(3)</sup> Veggasi il P. M. Tommaso Agostino Ricchini nella Dissertazione I. premessa alla Somma del Ven. Monata adversus Catheros, & Valdenses cap. 111., e l'Eminentissimo Garampi nelle Memorie Ecclesiastiche altre volte citata Dissertazione IV. S.

<sup>(4)</sup> Vedi il lodato P. M. Ricchini nella Dissertazione citata cap. 11., e nella Dissertazione II. intitolata de Valdensibus. S.

Brixiæ, quasi quoddam Hæreticorum domicilium, con proccurare a tutto potere di farli sterminare di là. Però Federigo II. Augusto nell'anno 1220. e nel medesimo giorno, in cui fu coronato Imperadore in Roma per mano del fuddetto Papa Onorio, pubblicò nella Bafilica Va. ticana un celebre Editto, che si legge nel Corpo del Gius Civile , fra l'altre cose dicendo , Gazaros , Patarenos . Leonifias , Speronifias , Arnaldifias , Circumcisos , & omnes Ilæreticos utriufque fexus, quocumque nomine censeantur, perpetua damnamus infamia, diffidamus. atque bannimus &c. Coloro, che qui fono chiamati Cazari . ficcome ancora nell' Editto di Ottone IV. gli steffi furono che i Cathari, del qual nome si gloriavano questi nuovi Manichei . Il volgo li chiamava Paterini , anzi fotto questo nome venivano tutti gli Eretici, che allora infestavano la Chiesa di Dio. Vedi la vita di Cola di Rienzo, e il Vocabolario della Crusca, Cathari, cioè Puri, fi facevano appellare quegl' Impostori . In Milano nella Piazza de' Mercatanti tuttavia fi vede una memoria in marmo posta ad Oldrado Podestà di essa Città nell' anno 1033. fra le cui lodi è riferita la feguente ;

## QVI SOLIVM STRVXIT: CATHAROS, VT DEBVIT, VXIT.

Così ivi invece di Ussit. Var nomi prese quella canaglia dai diversi loro Capi; e dalle Città, dove si annidarono. Albigesi surono detti da una Città di Linguadoca, e Bulgari, perchè venuti dalla Bulgheria, come già avvertii. E di là poscia sorsero in Italia e Francia certi vocaboli disonessi e infami per la corruzion di quel nome. Matteo Paris nella Storia Anglicana all' Anno 1236. scrive eirca dies illos invaluit Haretica pravitas corum, qui vulgariter dicuntur Paterini & Bugares (cioè Bulgares) in partibus Transalginis. Non erano gli stessi gli errori di tutti, quantunque ciascuno professas i principali deliri di Manete. Uscirono anche suori i Passagini, i Giosessini, i Poveri di Lione, ed altri rami di quello stesso velenos

Albero ne' tempi medelimi . Con grande studio tenevano se steffi, e la lor dottrina in occulto, e comunicando pubblicamente coi Cattolici, di nascosto poi nelle case fi radunavano. Perchè pareva al Romano Pontefice, che i Magistrati Secolari, e non pochi dei Vescovi si mostrasfero troppo pigri e freddi in purgare i lor campi da que. sta sempre più crescente gramigna: allora fu, che con lodevole zelo istituirono per la prima volta gl' Inquisito. ri dell' Eretica pravita, a' quali fu conferita un' ampia podestà, e l'uso di questa spinse poscia if surore degli Eretici a levar di vita Pietro dell' Ordine de' Predicatori. uomo Santo, che fu poi aggregato fra i Martiri. Ma nè pure tanto zelo del Pontefici, e la vigilanza degl' Inquisitori potè impedire, che non passasse in Italia anche l' Eresia de' Fraticelli, formata dalle precedenti sul fine del medefimo Secolo XIII. Truovali descritta questa sporchiffima Setta da vari antichi Scrittori, ed ultimamente dal Bernini nel Tom, III, della Storia delle Erelie . (5) La maggior parte degli Autori Milanesi riferiscono a questa Setta i deliri della Guglielmina , la quale circa i medelimi tempi, dopo avere infettati non pochi di quel Popolo, fi guedagnò fama di Santità presso la stolta plebe, talmente che dopo morte tenuta fu per Santa, e da' fuoi feguaci empiamente onorata per tale, Ma non s' ha a confondere la Setta fantastica di Guglielmina coi Fraticelli . E perciocche poca conoscenza di questa famosa Femmina han-

<sup>(5)</sup> Durava questa Setta tuttavia in Italia nel Secolo XV. come rilevasi da un lungo processo fatto in Lucca contro alcuni di coloro, l'anno 1411, e pubblicato da Monsig, Mansi nell'Appendice al primo Tomo delle Miscellanee del Baluzio (pag. 481.) nota anch'esso l' editoce, che le accuse non vertevano sopra fatti impudichi, ma sopra errori nel Dogma. Negavano costoro principalmente l'autorità delle Chiavi nel Papa e nella Chiesa, e non riconoscevano alcuna podestà ne' Prelati di promovere altri agli Ordini Sacri etc. aveano in quel tempo per Patriarca un tal Fra Francesco di Terni, il quale solo secondo essi poteva crear Preti e Vescovi. M.

#### DELLE ANTICHITA' ITALIA NE.

banno avuto gli Scrittori della Storia, ed io ho potuto leggere nella celebre Biblioteca Ambrofiana il Processo autentico d'essa formato l'Anno 1300. e la Storia de'suoi errori, compilata dal Puricelli, e scritta a penna, non rincrescera ai Lettori di riceverne da me una breve contezza, meritando ben'essa di passare ai posteri, acciocche niuno si lasci giuntare dai sogni ed inganni delle donnicciuole in avvenire.

Degli antichi Scrittori quel folo; che il Rinaldi cita negli Annali Ecclefiastici all' Anno 1301., e che sembra parlare di questa Femmina, è l'Autore degli Ahnali di Colmar pubblicati dall' Urstisso, o sia il Continuatore ignoto. Così egli scrive: Præcedenti Anno venit de Anglia virgo decora valde, pariterque facunda, dicens. Spiritum Sanctum incarnatum in redemptionem Mulierum . Et baptizavit Mulieres in nomine Patris , & Filii , & Sui . Quæ mortua ducta fuit in Mediolanum , & cremata: cujus cineres Frater Jahannes de Vissemburc se vidisse referebat. Se intese questo Scrittore di disegnare con tali parole la Guglielmina, come perfuade quel che dirò, in molte cose egli s' ingannò. Non dall' Inghilterra, ma dalla Boemia venne a Milano questa scellerata Donna. Il proceffo è intitolato contra Guilelmam Bohemam , vulgo Guilielminam , ejusque Sectam . Quivi in primo luogo v' ha la fentenza proferita contra Dominum Stephanum Confanonerium l' Anno 1295. Mercoledi 23. di Novembre, quod a multis retro annis fuerit credens, fautor, receptator, & amicus Hæreticorum Se-Etæ de Concorezo, Villa del Territorio di Milano, Viene egli incolpato d'avere commesso cose enormi contro la Fede Cattolica in difefa degli Eretici, difendendo pubblicamente i loro errori, e tenendo fcuola d'effi in cafa propria. Oltre a ciò si dice, che per colmo delle sue iniquità egli con altri fuoi compagni traffavit cum effettu l'uccisione del Beato Pietro Martire, allora Inquisitore: pel quale maleficio egli fu bandito nell' Anno 1252. nel di 12. d' Aprile dal Sig. Pietro Podestà di Milano. Altre fentenze proferite contro di lui fono mentovate;e finalmente egli è condannato, e confegnato al Podesia Secolare Intervenne a questi Atti Frater Stephanus de Vico Mercato de Ordine Fratrum Prædicatorum; cioè quel medefimo, di cui ho pubblicato un Poema de rebus pesis Ostonis Vicecomitis Archi piscopi Mediolanensis nel Tom. IX. Rer. Ital. Succede il Processo contro Guglielmina, la cui Setta non si vede mei accusata di alcun' atto di Lussuria c Lasciva, ma si bene che abbondasse di molti pazzi aborti di Fantasia, e di non poche frodi di finzioni donnesche. Il Corio ed altri Scrittori seguitando le dicerie del volgo, scrissero di costei varie cose lontane dal vero. Ecco dunque i sinceri ma empi insegnamenti di Guglielmina, i quali possono ora facilmente muovere a riso, ma ritrovarono una volta sede, e venerazione presso non pochi dell' ignorante Plebe.

Primieramente spacciava costei d'effer ella lo Spirito Santo incarnato nel fesso feminile, e nato da Costanza moglie del Re di Boemia, e Regina. Secondariamente; ficcome l' Arcangelo Gabrielle a Maria Vergine avea annunziata l'Incarnazione del Verbo divino: così anche l' Arcangelo Raffaello aveva annunziata alla Regina Costanza l'Incarnazione dello Spirito Santo nel di della Pentecoste, in cui dopo un' anno intero era poi essa Guglielmina venuta alla luce . Ill. Siccome Crifto fu vero Dio , e vero Uomo, così costei si spacciava per vero Dio, e vero Ucmo in fesso feminino, la quale era per salvarei Giudei, i Saraceni, e i falsi Cristiani, come per mezzo di Cristo si salvano i veri Cristiani . IV. Essa al pari di Cristo avea da morire secondo la natura umana, e non già fecondo la divina . V. Che anch' effa era per riforgere con corpo umano in sesso feminile prima della Risurrazion finale per falire il Cielo alla vista de' finoi discepoli, amici, e divoti. VI. Come Cristo avea lasciato per suo Vicario in terra San Pietro con dargli da reggere la fua Chiefa; così anch' ella lasciava per sua Vicaria nel Mondo Mayfredam Ordinis Humiliatorum Sanctimonialem. VII. Ad imitazione di San Pietro questa Mayfreda celebrerebbe Messa al Sepolcro dello Spirito Santo incarnato; e ch'

essa poi con solenne apparato ripeterebbe la medesima Messa, e sederebbe, e predicherebbe nella Basilica Metropolitana di Milano, e poscia in Roma nella Sedia Apostolica, dove si troverebbero gli Apostoli, e Discepoli come furono con Cristo. VII. Mayfreda dovea effere una vera Papessa, dotata della podestà di vero Papa, di maniera che come il Papa, e il Papato Romano d'allora s' avea da abolire, con dar luogo a questa Papessa, così si farebbero battezzati i Giudei, i Saraceni, e l'altre Nazioni, che son fuori della Chiesa Romana, nè son peranche battezzate. IX. Tolti via i quattro antichi Vangeli, ne fuccederebbero quattro altri, che d'ordine di Guglielmina farebbero scritti. X. Come Cristo dopo la Risurrezione si lasciò vedere, altrettanto farebbe ella co' fuoi Discepoli . XI. A chianque visitasse il Monasterio di Chiaravalle, dove ella farebbe feppellita, si concederebbe Indulgenza pari a quella, che si acquista andando a Gerusalemme al Santo Sepolcro. E perciò da tutte le parti del Mondo verrebbono i Pellegrini a visitare il di lei Sepolcro. XII. A tutti i seguaci di questo Santo Spirito foprastavano assaissimi mali, e morti, non altrimenti di quel che avvenne agli Apostoli di Cristo, e de' suoi stessi seguaci, alcuni de' quali imiterebbero Giuda con dare in man degl' Inquifitori i loro feguaci.

man degl' inquistori i loro leguaci.

E tali furono i prircipali abbominevoli insegnamenti, e le ridicole finzioni di Guglielmina, tralasciando io il resto. Nè gia tutto questo era stato sinto da essa, ma bensì dalla suddetta Maysreda; e da un certo empio Andrea Saramita. Forse costoro aveano inteso simili deliri da Simone Mago, descritti da Eusebio, e da Santo Episanio. Quel che è da stupire, forse Guglielmina sini i suoi giorni nell' Anno 1281., e prima su seppellita nella Chiesa di San Pietro all' Orto, e sul principio del sussegnete Anno le sue ossa furono trasserite suori della Città al Monasterio di Chiaravalle, e poste in uno onorevol sepolero. Un di que' Monaci le sece il Panegirico, trattandola da Santa, e da curatrice de' mali. Lampane, e ceri stavano accesi davanti ad esso Sepolero. Tre Feste

inoltre erano state istituite da' suoi divoti a quel Monasterio. La stessa Mayfreda in sua casa celebrava Messa, e
i seguaci snoi le baciavano le mani, ricevendo da essa la
benedizione, e talvolta dell'ossi a guisa di Eucaristia.
Veggasi di che sia capace la gente ignorante, e sciocca,
lasciata in preda alle sue opinioni; e ad una stolta credulità. Ma Iddio custode della vera sua Chiesa non permise,
che lungamente trionsasse l'ilusione del Popolo di una
Città si religiosa, e Cattolica. Nell'Anno 1300. si scopri la Setta di Guglielmina, le sue ossa surono bruciate, e spiantato il suo Sepolcro. Andrea Saramita, e
Mayfreda Monaca, Caporali di tale Eresia, perchè pertinaci alunni di Guglielmina, finirono i lor giorni nelle
fiamme. E questo sine ebbe la fantassica ed empia Tragedia di costoro.

Passiamo ora ad un altra simile, ma più perniciosa, che si presentò in Ferrara. Quivi Armanno Pungilupo, che altri impropriamente appellarono Hermanno, si dice che rinnovò gli errori degli antichi Gnostici; anzi v'ha molti, che lo stimano, non so con quali fondamenti (e fra gli altri il Waddingo ); Autore de Fraticelli, ed Erefiarca. Ma io tengo le Memorie ficure di que' tempi e fatti, merce delle quali posso dire, che Armanno fu prima di effi , ne altro aver egli fatto , che professar gli errori de' Cathari, ed essere flato aderente alla Setta di Bagnolo, la quale non era diversa da quella di Concore-30, tutti rami de Valdesi, Albigesi, e Cathari, tutti in una parola Manichei. Fu Bagnuolo Terra della Provenza, dove buone radici avea fatto quel' albero velenoso, il quale, siccome abbiamo da Reinero nel Cap. 6. contro i Valdefi, avea steso i suoi rami in Tusciam, sive in Marchiam, vel in Provinciam. Quali foffero gli errori de' suddetti Eretici, l' ho io indicato con riferire, quanto de' medefimi, e de' diversi insegnamenti di quelle tre Sette, lasciò scritto Pellegtino Prisciano Ferrarefe ne' fuoi Annali MSti della fira patria. Io non voglio sporcare con que' tanti spropositi le presenti carte. Venendo dunque a morte Armanno Pungilupo tal fama im-

X A

mantinente si sparse di sua fantità, che il basso Popolo di Ferrara a gara e in folla cominciò a correre al sepolero di lui, e molti attribuivano alle di lui preghiere la ricuperata fanità riguardo la Plebe come Beato e Santo. Ricobaldo Storico Ferrarese, il cui Pomario si trova nel Tomo IX. Rel. Ital. racconta, che il Corpo di Teodofio il Grande Imperadore da Onorio fuo figlio trafferito fu a Ravenna, e posto nella Chiesa di S. Lorenzo in un bel Maufoleo: cofa che non s'accorda con gli antichi Scrittori . Poi foggiunge : Ipsam autem Ecclesiam costrui fecit Honorius per Lauricium . Cuius Sepulcrum fuit illud , quo in Ecclesia Ferrariensi jacet Armannus, quem Ferrarienses venerantur uti Dei amicum. Così scriffe Ricobaldo circa l' Anno 1295, nel qual tempo non s'era per anche levata la maschera al defunto Eretico. Fu seppellito costui nel Duomo di Ferrara; e perche ogni di più andava crescendo la fama de' suoi miracoli, operati, come si diceva, al suo sepolero: non solamente i Canonici, ma fin lo stesso Vescovo Alberto, uomo per altro celebre per la sua santità, e onorato da' Ferraresi col titolo di Beato, Rimarono bene di formare il Processo, e di raccogliere le deposizioni de' testimonj. Pellegrino poco fa mentovato, diligente raccoglitore de' fatti di Ferrara, ci ha conservato una parte di quel Processo, che fu anche mandato a Roma. In quest' Opera l' ho divulgato, ed esposto alla conoscenza del Pubblico, affinchè da questo esempio s'impari con quanta cautela s' abbia a procedere in questi affari, e si lodi la severità e rigore, con cui da molti Secoli, e matfimamente oggidi, si governa la Sede Apostolica in esaminare i meriti delle persone morte in concetto di Santità: del che sì ampiamente e degnamente ha trattato l' Eminentissimo Lambertini oggidi BENEDETTO XIV. Papa gloriofamente regnante. Ne già è da maravigliarsi, che gl'ignoranti fi,lasciaffero ingannare da quella pestilente forta di nomini. Nell'esteriore i Cathari portavano la maschera di una severa Pietà e Religione, andavano alle Chiese, e parea che avessero in dispregio le cose del Mondo. Cosi a fedurre nel Secolo XII. gli Orvietani quidam Florentinus, perditionis filius, nomine Diotefalvi, Je aspectu venerabilem, ac honefium incessu, & exteriori habitu, mentiendo, primus post Hermaninum Parmensem, doctrinam Manichæorum pessimam in Utbeveteri seminavit . Effendo stati costoro per cura del Vescovo cacciati dua Mulieres successerunt, que preferentes exterius Religionis Ecclesiaficæ qualitatem , Ecclesiarum limina frequentando , & , ut videbantur , intentæ divinis Officiis audiendis, in vestibus ambulantes ovium, interius luporum similitudinem obtinebant . Harum simulata religione deceptus Episcopus, eas in confraternitate Clericorum. caussa Orationis statuta, admittendas cenfuit. Qunmque una illarum, Milita nomine, tamquam altera Martha . videretur esse folicita pro tecto Majoris Ecclefic reparando; altera; Juditta videlicet, velut altera Maria, contemplativam viderettir totis viribus amplexari , pars maxima Matronarum nostræ Civitatis, & quidam earum amici, eas caperunt sicut fanttissimas feminas venerari &c. Leggonsi tali cose nella Vita di San Pietro Parenzio, divulgata dal Chariffimo P. Papebrochio nell' infigue Opera dell' Acta Sanctorum al di 21. di Maggio, e da Giovanni Canonico di Orvieto scritta nell' Anno 1199. in cui quel Santo uomo dagli stessi Eretici, simulatori di tanta Religione, fu trucidato. Cofa ancera fia accaduto in Parigi ne' prossimi passati anni del Signor Paris, al cui fepolcro fi dicea: o fatte molte guarigioni, non folamente lo sa la Francia, ma anche tutta l' Europa. Ho premesso tali notizie, affinche imparino i poco pratici della Storia di que' tempi, con quant' arte la malvagia schiat. ta de' Manichei coprisse la sua empietà, ed occultasse i fuoi errori, di maniera che giugneva ad ingannare gli steffi facri Pastori . Ma Iddio , custode perpetuo della fua Chiesa, mai non permise, che alcun di essi si sottraesse agli occhi de' migliori e più saggi, e a riconoscere e levar di mezzo tali mostri, spezialmente suscitò l'insigne sacro Ordine de' Predicatori sul principio del Secolo XIII. in cui poscia si venne per cura di essi a scoprire l'Ipocrisia di

Pungilupo poco fa mentovato, e si mise in pubblico 12 fua empieta. Ho dunque io dato alla luce i Miracoli. che si spacciavano fatti al sepolero di costui nell' anno 1260. raccolti in quel tempo da chi fu deputato a quefta ricerca. Non avranno essi luogo in questo Compendio, ficcome ne pure altri fimili Atti degli Anni 1270. e 1280. Ho inoltre pubblicata una lunga Lettera di alcuni Preti Ferrarefi scritta nell' Anno 1272. a Giovanni Cardinale di San Niccolò in Carcere Tulliano, con cui pretendono di provare la Fede Ortodossa di Pungilupo coll' attestare, che costui con somma umiltà si accostava al Tribunale della Penitenza, e ciò sovente faceva fra l'anno. Altro nondimeno non vien da esti provato, se non questo solo punto, cioè che Pungilupo confessava i suoi Peccati ai Sacerdoti: artificio appunto da lui praticato per ingannar la gente, come fece quell' altro non men trifto pelle Novelle del Boccaccio.

Tutte queste infatti erano surberie di Pungilupo grande Ipocrita, e solenne Eretico. E quanto alle credute miracolose guarigioni a lui attribuite, si può credere, che sossilia de suoi de suoi seguaci, o pur si debbono attribuire alla troppa credulità dell'ignorante volgo: ovvero alla viva sede in Dio della gente pia (6): giacchè non ai Santi, ma a Dio appartiene il sar grazie, e cose miracolose. Nè qui occorre riferire ciò, che de Miracoli hanno scritto i Teologi, nè aggiugnere quello, che Guiberto Abate risponde nel Libro I. de Pignor. Santsor: alla Quistione: Utrum Deus simplices quoque exaudiat, quum per eos invocatur, quos esse Santtos non constat. Non c'è, dico, bisogno di questo, perchè abbassara si ricava dalla testimonianza di alcuni; che i Falsari veramente si sudiarono d'ingandare i Cattolici in sar loro

cre-

<sup>(6)</sup> Non mi posso indurre ad ammettere questa terza cagione, perche operandosi miracoli all'invocazione di un'empio dannato, falsamente riputato Santo, verrebbe ad autenticarsi, e a propagarsi l'erronea persuasione. S.

credere la Santità di Pungilupo. Altrettanto fece egli stesso, perché dagli altri Atti, che ho dati alla luce, G rende palefe,che costui nell'anno 1254, fu scoperto dai sacri Inquisitori per disenfore d'empie sentenze, e posto în prigione, di dove fu liberato, perche abjurò quegli errori, e promise di vivere sempre nell'unità e credenza della Fede Cattolica. Ma Pungilupo poco si ricordò del giuramento, e peggio che prima fegultò a delirare, coprendo con tal' arte la sua Eresia, che gli riusci d'imporre a non pochi, e d'effere in fine tenuto per Santo dagl'incauti ignoranti . Intanto egli faceva la vita de' Poveri di Lione Eretici, e nella lor Setta morì. Stavano nondimeno vigilanti gl' Inquifitori di Ferrara, e nell' anno 1270. cominciarono contro di Pungilupo un Processo, perchè già il sospettavano tinto di Eresia. Fu continuato questo per molti anni, finchè incontrastabilmente provata l'empietà di lui, e fignificata a Roma, Papa Bonifazio VIII. chiamò a Roma nell' anno 1300. l'Arciprete ed alcuni Canonici del Capitolo di Ferrara. acciocche se avevano qualche cosa da dire per difesa della mal creduta fantità di costui, l'esponessero nella Curia Romana. A questa antisona atterriti que' Canonici, spedirono un Proccuratore a Roma, il quale non avendo potuto avere udienza dal Papa, fece una Protesta, che io ho data alla luce. Del pari ho io pubblicato il-Processo fatto dagl' Inquisitori negli anni 1270. e 1288. Esso è diviso in vari Capitoli, il Primo de' quali è: Quod Pungilupus fuit Credens Hæreticorum . Il Secondo . Quod Pungilupus fuit de ecclesia Sesta Hareticorum de Bagnolo . Il Terzo . Quod Pungilupus pluries adoravit. & fecit reverentiam Hæreticis secundum eorum ritum . Il Quarto. Quod Pungilupus dixit, quod in fide Romane Ecclesia non ernt salus , sed in folis Hareticis . Il Quinto. Quod Pungilupus male fensit , & male loquutus est de Corpore Chrifti . Il Sefto . Quod Pungilupus dedit Confolas mentum, & accepit ab Hereticis secundum corum Ritum . Non si credesse alcuno, che qui si nascondesse qualche oscenità. In tutto questo Processo non v'ha parola d'Impudicizie, nè di quelle infami combriccole, che taluno ha creduto sì di Pungilupo, come d'altri di quegli Eretici. Il Confolamento di coloro consisteva nell'imposizion delle mani con certe preghiere e giuramenti. Il Capitolo XI. Quod Pungilupus abjuravit Haresim in manibus Inquisitorum, & tempus, quo juravit. Il XII. Quod Pungilupus posiquam juravit, commisti in crimine Haresis. L'ultimo Capitolo cioè il XVI. Quod Credentes Hereticorum venichant ad Pungilupum, & faciebant ei reveren-

tiam post mortem ipsius .

Probabil cofa è, che sia perita un'altra parte di quel Processo. Basta nulladimeno l' Esame di tanti testimoni per comprendere, che l'Eresia de' Cathari, Paterini, in una parola de' Manichei nel Secolo XIII. avea diffuso largamente il fuo veleno non folamente nella Città di Ferrara, ma in quelle ancora di Mantova, Verona, Bergamo, Vicenza, ed avea infettata la Terra di Sermione, e quella mala pianta avea stefe le sue radici per la Romagna, e s'era particolarmente ben'affodata in Rimini. Di qui ancora apprendiamo, che quegli Eretici tenevano il loro Vescovo per quelle Città, siccome ancora altri Ministri della lor Setta; cioè Figli maggiori. Visitatori , Nung, Questori &c. In Mantova circa l' anno 1250 Giovanni da Casalato faceva da Vescovo degli Eretici della Setta di Bagnolo. Nell' anno 1267. un' Alherto era Vescovo della medesima Setta. Così in altre Città. Si vede ivi nominato Dominus Michael . qui est Filius Major in ipfa Secta Bagnolensium; e Albertino Ferrarese . qui & ipfe erat Filius Major, & Visitator corum in dicta Secta de Lombardia. Lo stesso Pungilupo fu Onestore, Visitatore, e Nunzio degli Eretici; e uno de' testimoni attesta, che mentre era seguace di coloro, contigit Pungilupum transire Quærendo panem pro Carceratis. Ed altrove è detto, ch' effo Armanno visitò Hære. ticas, qui erant in Romagnola, & maxime Arimini. E che in effa Città fi truovano multæ domus l'atarenorum, quas ego bene cognosco : quia habent aliqua figna , per quæ cognosco eas . E pel Cap. XII. fi legge : Quod Punailugilupus portabat patruo Dominæ Trivifanæ panem benedictum Catharorum . Finalmente esaminata questa canfa în Roma, Papa Bonifazio VIII. nell' anno 1301. destinò il Vescovo di Bologna, e l' Inquisitor di Ferrara per terminarla; ed essi pronunziarono la sentenza di condanna contro di Armanno Pungilupo, Eretico dichiarato, e che si disotterraffero e bruciaffero le sue offa, e si di-Aruggesse il suo Sepolcro: il che su eseguito, siccome dagli Atti, ch' io ho renduti pubblici. Nè pur da questi apparifce, che coffui fosse accusato di alcuna impudicizia nè, ch'egli disseminasse l'Eresia de' Fraticelli, come alcuni han pretefo. Veggafi ancora, ciò che scriffe di questo fatto Bernardo di Guidone nolla Vita di Papa Bonifazio VIII. Par. I. del Tomo III. Rer. Ital. Quel che è certo, circa i medefimi tempi fi acquistarono gran fama di empietà, ed ebbero molti seguaci, Gherardo da Parma, e poscia Dulcino suo Discepolo, il quale pell'anno 1307. dopo aver fuscitate gravi turbolenze nel Distretto di Vercelli, fu finalmente oppresso dall' armi de' Cattolici, della cui Erefia e Tragedia son da vedere i Documenti ficuri nel Tomo IX Rer. Ital. da me dati alla luce colle Annotazioni del Chiarifs. Sig. Satti Bibliotecario dell' Ambrofiana. Nella Prefazione offervai, che non fu opposto ne pure a coloro; e ad altri lor pari, il delitto di tante fozzure libidinofe, che la maggior parte degli Scrittori (7) loro attribuisce. Dopo quel tempo cominciò a calare la pestilenza di quegli Eretici, disegnati con vari nomi, e pur poco diversi nella dottrina. Per cura masfimamente de'facri Inquisitori talmente si purgò da quell' erbe velenose la Vigna del Signore, che più da li innanzi ninna se ne svegliò in Italia .

<sup>(7)</sup> Fssendovi fra questi Scrittori alcuni contemporanei, e bene informati de' costumi di quegli eretici, e rilevandosi da S. Agostino, a quali oscenità dediti fossero
i Manichei antichi, da i quali i Paterini, i Cattari ec, discendevano, mi pare, che non si possa mettere in dubbio
quel tanto, che della sregolarezza di molti almeno di essi, ci viene da quei Scrittori raccontato. S.

#### DELLE ANTICHITA' ITALIANE

334 Ma giacche abbiam cotanto parlato de' Paterini, non vo' lasciar di dire, che nella Biblioteca Ambrosiana si conserva un' Opuscolo di un certo Gregorio, trasportato colà da quella di Bobbio, scritto contra Manichæos, qui Paterini dicuntur. Chi fosse quell' Autore, e in qual tempo egli scrivesse, nol so dire. Tuttavia assai chiaramente comparendo, ch'egli fioriva, allorchè era in maggior vigore quella Eresia, a me lice credere, che egli scrivesse circa l'anno 1240. In quindici Capitoli egli rappresenta gli errori di quella Setta, e li confuta. Il primo è: De Creatore visibilium, quem Paterinus a Diabolo, Catholicus a Deo effe dicit. Et de Unitate Dei . Sed Paterinus dicit etiam duos Deos, duoque Principia. Ecco ben chiaro il Manicheismo. Io tralascio gli altri Capitoli. Degno è ancora un'altro Opuscolo esistente fra i MSti della suddetta Ambrosiana, che se ne fuccia menzione. E' intitolato Tractatus Magistri G. Pergamensis contra Catharos & Pasagios, in quo eorum confunduntur errore auctoritatibus, & argumentis. Non ne farà certamente Autore Gasparino Barzizio uomo dottissimo, nel cui tempo niun bisogno c'era di confutar quegli Eretici già estinti; e quest'Opera sembra composta anch'essa, quando coloro maggiormente infestavano la Chiesa di Dio. E ivi trattato l'argomento con sodezza e con erudizione. Truovasi ancora nella Biblioteca fuddetta MSto Tractatus Super offo erroribus Begardorum & Beghinarum in Clementinis Constitutionibus damnatis, ad nobilem & sapientem virum Lipoldum de Alamannia Doctorem Decretorum, et Canonicum Archipolensis Ecclesiæ . L' Autore del Libro fu Frater Gerardus de Senis Bachellarius Parisiensis in sacra Pagina, ex Ordine Eremitarum Sancti Augustini . Fioriva egli nell' anno 1317, Chi di tali Erefie, e delle lor diramazioni defidera d'effere istruito, ricorra alla Storia delle Eresie. composta con elegante stile, e piena Erudizione, dal Chiariffimo Abate Domenico Bernini, dove trovera chiufi come in un vasto Ansiteatro tutti questi mostri,

ne del Tomo III. Parte I.

### INDICE

### DELLE DISSERTAZIONI

Contenute in questa Parte I. del Tomo III,

| DISSERTAZIONE XLV.                                            |
|---------------------------------------------------------------|
| T Ella forma di Repubblica presa da moltissime Città          |
| d'Italia, e dell' origine della loro liberta. pag. I          |
| DISSERTAZIONE XLVI.                                           |
| Dei Magistrati delle Città Libere d' Italia . 17              |
| DISSERTAZIONE XLVII                                           |
| Della Signoria e Potenza accresciuta delle Città d'Ita-       |
| lia . 39                                                      |
| DISSERTAZIONE XLVIII.                                         |
| Della Società de' Lombardi , e d'altre Città d' Italia per    |
| conservare la Libertà, e delle Paci di Venezia e di           |
| Costanza . 63                                                 |
| DISSERTAZIONE XLIX.                                           |
| Delle Leghe e Paci delle Città Libere di Italia , 84          |
| DISSERTAZIONE L.                                              |
| Della Liberta , delle Esenzioni , e de' Privilegi delle Città |
| e de' Principi ne' vecchi Secoli . 95                         |
| DISSERTAZIONE LI.                                             |
| Dell' origine e progresso delle Fazioni Guelfa e Ghibellina   |
| in Italia . 104                                               |
| DISSERTAZIONE LII                                             |
| Del Governo, e della Divisione de' Nobili, e della Plebe      |
| nelle Città Libere . 127                                      |
| DISSERTAZIONE LIII.                                           |
| Della Istituzione de' Cavalieri . e dell' Insegne, che noi    |
| chiamiamo Arme . 147                                          |
| DISSERTAZIONE LIV.                                            |
| De' Principi e Tiranni d' Italia . 168                        |
| DISSERTAZIONE LV:                                             |
| Delle Rapprefaglie - 187                                      |

| Ĺ | 336                                                  |       |
|---|------------------------------------------------------|-------|
| 1 | DISSERTAZIONE LVI.                                   | 1.5   |
|   | Della Religione de' Cristiani in Italia dopo l' anno | 500   |
|   | dell' Era Cristiana.                                 | 19    |
| - | DISSERTAZIONE LVII.                                  |       |
|   | Dei Riti della Chiesa Ambrosiana .                   | 21    |
|   | DISSERTAZIONE LVIII.                                 |       |
|   | Della venerazion dei Cristiani verso i Santi dopo I  | a de- |

clinazione del Romano Imperio. DISSERTAZIONE LIX.

Dei Semi delle superstizioni ne' secoli scuri dell' Italia .

DISSERTAZIONE Quali Eresie ne secoli barbarici abbiano infestata l'Italia .

### INDICE

### DELLE COSE NOTABILI

Contenute in quefta Parte I. del Tomo III.

A Ddobbare, d'onde nata questa voce 176. Adeodato Vescovo di Siena

Adriano IV, Papa 15. Quando rimife Orvicto al primiero dovere. Ivi. Per qual motivo manipola fegreramente del le Leghe contro Federigo I Augusto 65.

Agobardo Arcivescovo di Lio.

Albergone, o Albricone Ve. fcovo di Reggio 75.

Alberico de Andiio (oggidi Famiglia de' Landi ) Piacentino Podestà di Ferrara

Alherico, o Albricone, Vefcovo di Reggio 75.

Alberto Vetcovo di Ferrara

Alberto Boschetto Modenese Podestà di Siena 30. Aldovrandino Marchese d'Este

Podestà di Ferrara 176.
Aldrico Vescovo Cenomanense lacia in testamento molte Messe per l'anima sua 211.
Aldovrandino Marchese d'Este quando gli su mossa guerra

dal Popolo di Padova 45.
Alessandria della Paglia, Città,
perchè così chiamata 81 Federigo I. Augusto volle che
dal suo nome fosse chiamata
Cefares. Ivi.

Tom, II I. Part. 1.

Alessandro II Papa, quando,e con che magnificenza dedicasse la Basilica del Monaflerio Cassinense 214.

Alessandro III Papa somminifira buon rinforzo di danari ai Lombardi contre Federigo I. Augusto 72. Da esso Imperadore gli vien fat. ta istanza di pace 74. Sua morte 77.

Alessandro IV. Papa, suo decreto per il di della Commemorazione de' Morti 209.

Aleffandro Abate di Telefa 153.
Aleffandro Severo Augusto
forma in Roma i Collegi degli Artisti 142.

Alfonfo I. Duca di Ferrara e Modena, fuo Diploma 60. Inveftiura data ad ello dello Spedale di S. Pellegrino da Maffimiliano I. Imperadore. Ivi.

Algieri Vescovo di Feltro e Belluno 50. Prende la Cit. tadinanza di Padova · Ivi. Ambrosiana, Chiesa, suoi Riti

descritti 220. e seg.
Ambrofio, Santo, Arcivescovo

di Milano 220.

Amianto, pietra, d'onde fa
forma filo e tela 253.

Amolone Arcivescovo di Lione, Scrittore del Secolo Nono 254-

Andrea, Beato, Abate Stru

menfe, e Scrittore della vita di s. Giovanni Gualherto Fondatore dell' Ordine di Vallombrofa 215.

Angilberga vedova di Lodovico II. Augusto, fondatrice dell'infigne Monasterio di S. Sifto di Piacenza 210.

Anniversarj per i Defuati, quando furono istituiti 208. Anselmo Arcivescovo di Mi-

lano 21.

Ansperto Arcivescovo di Mi. lano 203-

Ardoino Conte di Parma 212. Arduino Vescovo di Piacenza 20.

Arduino eletto Re d'Italia, che fu poscia abbattuto 4. Arezzo, Citta, fotto Arrigo

IV. Imperadore restó incendiata 12.

Argirida, donna Pagana, un tempo venerata per Santa 261. e feg.

Arianismo portato in Italia dal Goti, e Longobardi 196. Quando cominció in infestare l' Italia ? : ? .

Arimanni costituivano l'ordine de' Nobili 120.

Armanno Pungilupo Eretico Ferrarefe 217. Tenuto per Santo dopo morte 228. Falfità de' suoi miracoli 330. Fu fcoperta la fua ipocrifia ed empietà. Ivi . Suo Sepol. er diffrutto ed abbruciate le offa 222.

Armi o insegne Gentilizie, d'onde abbiano avuto la loro origine 161. e feg.

Arnaldo Arcivescovo di Ravenna 212.

Arnolfo Arcivescovo di Mila-NO 304.

Arrigo H. Augusto 121. Arrigo III. Augusto , scomu, nicato, e dichiarato deposto da Gregorio VII, Papa

Arrigo IV. Augusto, sotto di lui s'hanno a piantare i principi della Libertá d' Italia 2. E fotto di lui rimafero incendiate Pavia, Novara. Parma , Arezzo, ed altre Cittá 12.

Arrigo V. Augusto , suo Di. ploma 173.

Arrigo VII. Augusto tolto di vita col veleno infuso nella Sacra Eucariftia 184.

Arrigo Il. Re di Germania elet. to Re d' Italia 4. Quando venne a Pavia, e come fu accolto ivi .

Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia, suoi patti coi Pisa-

Arrigo VII. Re, contro di esso congiurano le Città Guelfe d' Italia 117.

Arrigo Vescovo di Modena \$7 - 75 -Arrigo Vescovo di Bologna iz 2

Arrigo Testa Podestá di Ferrara 94.

Arte Magica condannata da Costantino il Grande, e da altri 204.

Artisti, loro Collegi formati in Roma da Alessandro Severo Augusto 141.

Aruspicina dai Pagani passata ne' Criftiani 294. e 209. Aftigiani concorrono nella focietà de' Lombardi contro

Federigo I. Augusto 72. Atalarico Re d' Italia, sua Legge contro i Malefici 294.

Autperto, Santo, Abate del Volturno 148.

Azzo II. Marchese, Progeni. tore delle due Eftenfi Famiglie, Conte di Milano 7.

Azzo VI. Marchete d' Efte, concordia da esso satta colla fua Comunità 16.

Azzo Vill, quando cadde dal dominio di Modena e Reg gio 185.

Azzo, o fia Attone, Velcovo di Vercelli 196.

Azzo Visconti Signor di Milano 172.

Aldrico Vescovo di Dole D 151.

Barbato , Santo , Vescovo di Benevento 293.

Battefimo, non fi dava anticamente ai fanciulli fubito na. ti. ma si soleva differire 227. Beatrice, madre della Contesfa Matilda, fonda fu le montagne di Modena il Mona-

fterio di Fraffinoro s8. Benedetto VIII. Papa 312. BENEDETTO XIV. fommo Pontefice Regnante, discende dalla nobil Famiglia de' Lambertini di Bologna 25. Sua celebre opera de Beatifia catione & Canonizatione Ser-

verum Dei 278. Benedetto, Santo, Abate Ana. niense 206.

Benzone Pleudo-Velcovo di Alba non conosciuto dall' Uehelli 319.

Beretti , P. D. Gafparo , Benedettino, nomo dottiffimo

Bernardo Abate di Chiusi 227. Bernasdo di Pio Modenese Po.

deffà di Siena 30. Bertoldo Patriarca d' Aquileja 49. Sottomife lo Stato fuo al dominio di Padova ivi .

Boazia, che fignificaffe 57. Boccalino de' Guzzoni Tiran.

no di Ofimo 182.

Boldetti , Marc' Antonio , uo. me dettiffime 268.

Bolognefi , motivo per cui ma. nipolano fegretamente delle Leghe contro Federigo I Aus gulto 65 Concorrono nella Società de'Lombardi contro dello stesso Imperadore 72. Loro concordia coi Modenesi \$5. Leghe coi Reggiani 86. Pace coi Perrarefi 93.

Bonacorío figlio di Arrigo de Cane Podeffà di Pifa 92. Bonifazio, Santo, Vescovo di

Magonza e Martire , fua lettera a S. Zaccaria Papa 301. Bonifazio, Santo, Arcivelcovo di Milano 289.

Bonifazio, padre della Contesla Matilda, Marchele della Tofcana 43.

Bonifazio Conte Podestà di Verona 27.

Bonifazio Canossa Podestà di Mantova 102.

Bonifazio, Beato, Fondatore del Monasterio di S. Michele di Pila 211.

Bonizone Vescovo di Sutti 319 Borromeo, Cardinale Federigo, Arcivelcovo di Milano, e Fondatore della Biblioteca

Ambrofiana 222. Boffnet, Vescovo di Meaux. uomo celebre 317.

Branda Castiglione Cardinale 220. Procura di abolire la Liturgia Ambrefiaaa . iyi.Br Y 2

Brefeiani, per qual motivo manipolano (egretamente delle Leghe contro Federigo I Augusto 65. Loro concordia coi Ferraresi 173.

Ane della Scala Signore di Verona e Vicenza, quando fece acquisto della Città di Padova 153.

Canonici, loro iftituto, quando fi propagó per l'Italia, Francia, e Germania 203, Capitano del Popolo, qual foffe il fuo ufizio nelle Città

Libere 37.
Capitano di Guerra, qual foss
fe il suo ufizio nelle Città

Libere 37.

Carlo IV. Augusto, quando sece la sua entrata in Siena creó quattro Cavalieri 154. Carlo d' Angiò conquista i Regni di Napoli e Sicilia 140. Cattellani,e Cattanei erano appellati i Conti Rurali 40. Cavalieri, antichissima è la logo istituzione 147. Quando si cressifera 140. A chi spertussia.

creasser 149. A chi spettasse il farli 155. R quase ne sosse il rito 156. Obbligo che contraevano con chi li creava Gavalieri 160. Cavalieri 2 speron d'oro 172.

Cavalieri a speron d'oro 152. Cavalieri di Corredo 157. Cavalieri bagnati 158. Con

Gaavalieri bagnati 158. Gon qual rito venivano creati 158.

Cavalieri di scudo e d'armi

160.
Geleftino Papa fun accordo feguito col Senato Romano 15.
Cingolo militare, che cola fignificaffe ne'Secoli barbarici
249 Si conferiya con funzio.

ne folenne . ivi, Città Italiane quando affumelfero la forma diRepubblica to Quando fi metteffero in liberta s. e feg. Loro Magifirati 15. e feg. 17. e feg. Sottomettono i Conti Rurali ed altri Nobili 41. Fecero guerra eziandio ai heni dei Cherici, e Monaci s 1. Loro Leghe 72. E Giuramenti 73. Loro regua con Federigo L Augusto 76 Pace fatta in Co. Stanza 70. Loro Leghe contro Federigo II. Aug. 82. Quali fostero i Privilegi loro accordati nella pace di Coftanza95. Forma del loro governo nel tempo, che fi erano messe in libertà 128. Discordia in effe fra i Nobili, e la Plebe 129. Cittadinanza, fuo rito ne' Se-

coli Barbarici 45. e feg. Claudio Vefcovo di Torino Eretico Iconoclasta 215.

Clemente V. Papa, fotto di lui fu distrotto l' Ordine militare de' Templari 162.

Comaschiconcorrono nella Società de' Lombardi contro Federigo I. Augusto 72.

Comunità presero gran piede in Francia sotto il Re Lodoyico VII. 181.

Confacrazione de' Templi per qual fige si differiva 214. Consiglio di Credenza che cosa

fosse 133.

Consiglio Genetale da chi com-

posto nelle Gittà libere 134.
Consoli, supremo Magistrato
nelle Gittà libere 17.

Conti, o fia Gastaldi crano anticamenre i Governatori del. le Città r. Erano sottoposti ai Marchefi, e Duchi destinati dai Re od Imperadori al governo di tutta la Provincia Marca, o Ducato, ivi.

Marca, o Dicato, ivi.
Corrado I. Augusto, fotto di
lui Friberto Arcivescovo di
Milano affedia Lodi 5. Fu
earcerato per ordine di esso
Imperadose 6. Ma fuggito gli
fece verilmente resistenza
ivi. Suo Diploma 26.

Corte, fignificava anticamente una Villa conParrocchia 55. Costantino il Grande, sua Legge contro i professori dell'

Arte Magica :94.

Costanzo Augusto figlio di Cofrantino il Grande, sua Legge contro i Prosessori dell' Arte Magica 294.

Cremaschi concorrono nella Società de'Lombardi contro Federigo I. Augusto 72.

Gremone fi, Privilegi loro accordati da Arrigo V. fra i Re, e IV. fra gli Augusti 12. Concorrono stella Società de' Lombardi contro Federigo I. Augusto 72

Cudberto Arcivescovo di Can-

turberi 189.

Cunegonda, moglie di Azzo II. Marchele d' Elle, suo Epitaffio 107.

Omicelli, chi foffero anticamente così appel.

lati 191.

Duchie Marchefi erano anticamente destinati dai Re od Imperadori al governo delle Provincie, Marche, o Ducari 1. Ad esti erano subor, dinati 1 Conti e Gastaldi Governatori delle Gità. ivi.

DulcinoBretico non fu condannato per la Luffuria 333. Durando Vescovo Mimatense 158.

E Ccelino da Romano Tiranno di Padova fcomunicato da Innocenzo IV.Papa 103. 183.

Ercole, fua Statuta lungo temo po tenuta nella Bafilica Amo brofiana di Milano 204.

Ercole I Duca di Ferrara e Modena , suo Diploma 60.

Erefie hanno qualche volta infestata l'Italia 313. se seg.

rettata l'Italia 313. se leg.
Friberto Arcivelcovo di Mino, fotto Corrado l'Augusto
assedia Iodi colla milizia
Milanese 5. Fu carcerato per
ordine di essosmerato per
Ma suggito gli sece virilmente resistenza. ivi . Sua
morte . ivi .

Everardo Duca del Friuli edifica il Monasterio Cisoniense, dove ripose il Gorpo di San Callisto Papa, impettato dalla Santa Sede 241.

Eugenio III. Papa, quando e per qual cagione privò Modena del Velcovado 12.

Acciolati, Abate Jacopo, uomo chiarissimo 265.

Federicol. Augusto crea Guesto
1V. Duca di Spoleti, e Marchese di Toscana 47. Suoi
aforzi per levare alle Gittà
d' Italia la libertà 64, e (eg.
Procura di rimettere il Prefetto di Roma, e di stabilire
il Senato 65, Macchina la
rovina di Guglielmo Re di
Sicilia 67, A lui sono obbli-

INDICE.

opera di Fr. Giovanni da Vicenza dell'Ordine de' Predicatori 122.

Giacomino Rangone Podestà di Siena 30.

Giacomo Vescovo di Verona

Giberto da Correggio aderente alla Fazion Guelfa 117.

Gigli di Francia fi cominciarono a vedere nei Stendardi, Denari, e Sigilli di Lodovico VII- Re di Francia 166.

Giordano Arcivescovo di Mi.

Giorni Egizziani, specie di superstizione 3011

Giovanni VIII. Papa, fua lettera feritta a Federigo II. Augusto 52.

Giovanni Cardinale di S. Niccolò in Carcere Tulliano

Giovanni Tiepolo inclito Doge di Venezia 87. Concordia stabilita con Uberto da Marnate Milanese Podestà di Fetrata ivi .

Giovanni Lilo Messo Imperia-

Giovanni de Olegio Tiranno di Bologna 183.

Giovanni Gualberto, Santo, Fondatore dell' Ordine di Vallombrosa 213.

Giuliano Apostata, sua morte

Goti portarono l' Arianismo in Italia 196.

Gregorio II. Papa, gli vien minacciata la morte da Leone Isauro Imperadore de' Greci 197.

Gregorio VII- Papa, scomunica

E. 343

e dichiara deposto Arrigo

III Augusto 10. e seg. Rice.
ve giuramento di sedeltà per
il Borgo di Dola in Francia
da Guglielmo da Calviniaco 634

Gregorio IX. Papa, fuo Laudo proferito fra Lodovico II. Augusto e le Città Collegate 84.

Cregorio da Montelungo Lega. to Apostolico 103.

Guaimario IV. Principe di Salerno, suo Diploma 26.

Gualberto, Giovanti, Santo, Fondatore dell' Ordine di Vallombrofa 115.

Fr. Gualla da Brescia Vescovo di Brescia 123.

Gualtieri Arcivefcovo di Ra:

Gualtieri Duca d'Atene eletto loro Signore dai Fiorentin;

Guaftalla fu foggetta al Mona fterio di s. Sifto di Piacen za 23.

Guelfi e Chibellini, loro origine 106. Quando cominciastero ad udiffi si fatti nomi 109. Loto surore 117. Pace seguita fradi esti per opera di Fra Ciovanni da Vicenza 112.

Guelfo III. Ducă di Carintia, e Marchefe della Marca di Vetona 108

Guelfo IV. Duca, creato da Federigo I Augusto Duca di Spoleti e Marchese di Toscana 46.

Guelfo IV. poscia Duca di Baviera, figlio di Azzo II.Mar. chete d' Este 106.

Guerra recreduta, che fignifi.

N

Guglielmina Fretica Milanele 222 Sue finzioni ed errori

Guglielmo Vescovo di Modena 132.

Guglielmo Vescovo d'Asti 79. Guglielmo Abate del Monaste. rio di S. Claudio di Frassino. ro 78. Beni confermati ad esso da Federigo I. Augusto. ivi · Quando co' suoi Mo. naci fotropose l'intera sua Signoria al Comune di Modena 19.

Guglielmo Re di Napoli e Sicilia , per qual motivo manipola legtetamente delle Leghe contro Federigo I. Augusto 65.

Guglielmo da Calviniaco presta giuramento di fedeltà per il Borgo di Dola in Francia a Gregorio VII. Papa 62.

Guglielmo da Posterla Podestà di Bologna 91.

Guglielmo di Gorzano Modenele Podelta di Siena zo. Guiberto Abate di Novingento

252. Guido Cardinale, possessore del Castello di Montalto 62. Guido Vescovo di Como 21. Guido da Correggio Podellá di Mantova 94.

Guido Lupo Marchele Podeltá

di Parma do. Guido Ve scovo di Mantova 122

Acopo da Varagine Arcivescovo di Genova 123. Jacopo Vescovo di Fiesole Jacopo Vescovo di Verona 133 Jacopo di Bernardo Podestá di Reggio ge.

Ildebrondo Cardinale Amministratore, e non Velcovo del. la Chiesa di Modena 75.

Imilda Badessa del Monasterio di S. Sisto di Piacenza 24,

Incantatori e Negromanti condannati da Liutprando Re de' Longobardi 193 Abbondavano in Italia ne' Secoli rozzi ivi .

Incmaro Arcivescovo di Rems' Inghiramo di Macerata Mode.

nese Podesta di Siena 30. Innocenzo III. Papa riprova di fottomettere la Terra d'Elte al Popolo di Padova 45. Suo Idegno controOttone IV. Imperadore 82. Lo scomunica 109. E gli oppone pofcia Federigo II. Re di Sicilia 109. Innocenzo IV. Papa G obbliga per laChielaRo nana a mantenere trecento Soldati a cavallo in favore della Società de'Lombardi 103 Scomuni. ca Eccelino da Romano TI. ranno di Padova 102.

Insegne Gentilizie o Armi ; d' onde abbiano avuto la lo-

to origine 162. Isacco da Doara Podestà di Bo. logna, accordo con Salina guerra Podefta di Ferrara 94.

Isnardo de Antravenis Podestá di Arles 92.

Adrisio Crivello Milanese Podeffá di Brescia 103. Landolto Arcivescovo di Mi. lano cacciato da quella Città

2. 4I. Lanterio degli Adelafi Podestá di Modena, quando fu cac. cia.

eiato dal governo di quella città 35.

Leonardo Boccabadata Modenese Podestà di Siena 30, Leone Isauro Imperadore de

Greei información de la contro le facre limagini, e minaccia la morte a Gregorio II. Papa

Lodi Città, Pace e Società Rabilita colla Repubblica di Milano 88-

Lodovico II. Augusto sonda in Abruzzo il Monasterio di

Casauria 240.
Lodovico VII. Re di Francia, nei di lui Stendardi, Denseri, e Sigilli fi cominciarono a vedere i Gigli 165.
Sotto di lui presero gran piede le Comunità di Francia 181.

Lodovico Principe di Taranto, poscia Re di Napoli 151.

Iombardi flabilificono Lega coi Veroneŭ, Padovani, Vicentini, Trevifani, ed altri Popoli contro Federigo I. Augusto 21.

Zongobardi portarono l'Arlanifino in Italia 196, Lucifero, Santo, Vescovo di

Lucifero, Santo, Vescovo d Cagliari 263.

Maffei, Marchese Scipion ne. nomo chiarissimo

278.
Magia anticamente professata e condannata 293. e seg.
Malefica, qual forte di gente fosse così appellata 294.

Manfredi de Pizo, cioè de'Pie chi, Podeltá Modena 90. Manfredi Marchele 255.

Mantredo Vescovo di Vicenza

Manfredo di Saffolo Modencie Podeltá di Siena 30,

Manicheismo Fresia antichise sima, quando penetrato in

Italia 316.

Marchefi e Duchi erano anticamente deftinati dai Re od Imperadori al governo delle Provincie, Marche, o Ducati 1. Ad effi erano fubordinati i Conti e Gaftald Governatori delle Cittá. Ivr.

Marino Morofini Doge di Venezia 165.

Martino IV Papa, quando aboli l'ufizio de' Consoli nella Città di Benevento 24.

Martino della Torre Podesta di Milano per l'Ordine della Plebe 128.

Mascherati, così erzno chiama. ti quei della Fazion Ghibellina in Genova 121.

Maffimiliano 1. Imperadore invettice Alfonio I. Duca di Ferrara e Modena dello Spedale di S. Pellegrino 60,

Matilda Gontessa 13 E Duches.
1a di tutta la Toscana 42.

Matteo Vescovo di Geneda, quando s' accordò coi Trevifani con sottoporre la Terra del suo Vescovado alla loro, giurissizione 33.

Matteo da Correggio Podessá di Parma 90.

Meffe per li Defunti, loro and tichitá 2050 Quando cominciasfero ad effere applicate per certe determinare persone 210-

Milanefi furono dei primi a metterfi in liberta 3. 4r Af. fediano Lodi, e la forzano a senderfi 50. Fanno sendete

tolomen ara. Monafterio di Polirone 19.119. Monafterio del Senatore di Pavia 54. Quando fu fabbricato . ivi.

Monasterio Pisano di S.Michele da chi fosse fondato 2114 Monafterio della Pompola 28.

\$2.212. Monasterio di S. Sisto di Piacenza 22. Fondato da Angil. berga redova di Lodovico II

Augusto 210. Monasterio di Trebia zo. IlVe. scove di Piacenza gli conce. de il Ponte di quel Fiume ipettante alla Repubblica 22. Monasterio di Vivo 1864

Monasterio del Volturno 241. Monasterio di San Zenone di Verona 17. 100.

Atale Arcivescovo di Mi-lano, suo Epitaffio 200. Fondatore dell' infigne Basilica di S. Giorgio di Milano . Ivi. Sua morte . Ivi.

Negromantie Incantatori condannati da Liutprando Re de'Longobardi 293. Abbon. davano in Italia ne' Secoli barbarici . Ivi .

Niccolò, Santo, Vescovo di Bari 248.

Nicola Vescovo di Reggio 91.

Nicola Vescovo di Padova 123 Nonantola, quando a fottomile al Comune di Bologna si. e feg.

Notchero Vescovo di Verona 211. Legati pii da lui lascia. ti in testamento. Ivi .

Novara y Citta, fotto Arrigo IV. Imperadore resté incendiata 12.

Novareli concorrono nella Socierà di Lombardia contre Federigo I Augusto 71.

Bizzo Messo di Lottario Imperadore 14. Obizzo Marchele d' Bite . Vi. cario Imperiale in Italia per

le Appellazioni qu. Eletto Signor di Ferrata 180.

Obizzo Marchele Malaspina concorre nella Società di Lombardia formata contro Federigo I Augusto 71.

Odilone, Santo, Abate Cluniacense 206. Oldrado Podeftá di Milano

Olrico Arcivescovo di Milano

Organi pneumatici quando introdotti in Italia 204. Orvieto prende forma di Re-

pubblica . e crea i fuoi Consoli 19. Quando da Adriano IV. Papa fu rimesso al primiero dovere . Ivi.

Ottaviano Cardinale Diacono di S. Matia in Vialata 103. Ottone Il Augusto, for morte 2. Ottone Ill Augusto, fece tornare i Popoli d'Italia all' antico ordine, e alla primiera foggezione 3. Sua morte. Ivi. Suo Diploma, con cui conferma alcuni Beni a Gep. pa Badessa del Monasterio di -S. Felice di Paviz ce. Quando fu dichiarato Imperadore 150.

Ottone IV. Augusto, vien costretto a tornariene vergo. gnofamente in Germania 84. Quandő riceve da innocento III Papa la Cotena Impetiale 109.

Ottone Visconti Arcivescovo di Milano 138.226. Ottone Vescovo di Frisinga 47. Ottone de' Terzi Tiranno di Parma 133. Ottone de Noxa Podestá di Cremona 90.

Ottone Conte Palatino 76.

P Adovani, guerra da essi mossa ad Aldovrandino Marchese d'Este per sotto, porre quella Terra al loro dominio, ma invano 45.

Pagano Vescovo di Padova na-Palma, se trovandosi ne'Sepolcti degli antichi Cristiani sia indizio certo di Martirio 269 Ragioni, che ne san du bitare 269. Venne usata anche dai Gentili 272.

Pandolfo Malatesta Signore di Brescia 126. Paolino Patriarca d'Aquileja

Paolino, Santo, Vescovo di

Nola 247. Suo facio Corpo dato dai Beneventani ad Ottone III. Imperadore ivi., e 279.

Paolo da Sorefina Podestá di Milano per l'ordine de' No. bili 137.

Paratici erano Mercatanti

Parma, Città, fotto Arrigo IV. Imperadore resté incendia. ta sa.

Parmigiani, loro Lega coi Mo, denesi quando stabilita e confermata 22. Concorrono nella Società di Lombardia contro Federigo I. Augusto 72.

Patorini chi fossero una volta

cosí chiamati 3 17. Loro di. versi nomi 218,

Paveli perche infuriano contro il Palazzo del Re, con bru, ciarlo e imantellarlo da'fon, damenti 4. Prendono forma di Signoria. Ivi.

Pavia, Città potente della Lombardia, quando comin. ciò a prendere qualche forma di Repubblica 6. Sotto Arrigo Vitimale incendiata 12.

Pellegrinaggi ai Sepoleri de' Santi anticamente affai fre. quenti 287. e feg.

Piacentini concorrono nellaSo. cietà di Lombardia contro Federigo I. Augusto 72.

Pietro da Baone Vescovo di Trivigi 257.

Pietro Abate del Monasterio della Pomposa 212.

Pietro Abate del Monasterio di S. Masia de Lacroma 119-

pifani, fuoi patti con Arrigo IV Re di Germania, e d'Italia 5. Privilegi loro accordati dal Re Arrigo VI. 99.

Pilzolpaíso, Francesco Arci. vescovo di Milano 234.

Podestà, quando introdotti al governo delle Città as. Annua era la loro autorità. 8. A questo ufizio erano elettiCavalieri 29. Gon che pompa veniva accolto il nuovo Podesti 23. Suo falario 28.

Preti Secolari di Milano, quando a guifa de' Greci fi diedero a prender moglie 8. Per questo succederono gravi turbolenze. Ivi

Principi, chi fossero disegnati anticamente con questo no. me 188.

Qua.

Uarefima, quando anti. camente fi foleva principare nella Chiefa ambrosia.

R Achilda Badessa del Monasterio Bresciano di San.

Ranieri del Testa Modenese Podestà di Siena 30

Ramberto de Ramberti Bolo. gnese Podestà di Modena 35-94.

Rampini, erano così chiamati quei della Fazion Guelfa in

Genova 121.

Rappresaglie quando cominciasser a praticarsi in Italia 187, Frequenre divenne il loro uso 188. Qando cessas, sero 195.

Regalie, che significasse que.

fto nome 68.

Reggiani concorrono nella Società di Lombardia contro Federigo I. Augusto 72.

Religione Cattolica si mantenne sempre incorrotta anche ne secoli barbarici in Italia 196., e seg. Quali sossero l' impieghi principali della medesima in quei tempiaga, e seg.

Ribaldo Vescovo di Modena

Rinieri Zeno Doge di Vene. 212, convenzioni col Comune di Piía 92.

Rosio Vescovo di Padova Fondatore del Monasterio di S. Giustina 208.

Ruggieri conte di Sicilia 149.

S Alinguerra Podestà di Ferrara 94. Accordo con liacC E. 149 co da Doara Podestà di Rologna Ivi, e seg. Capo della Fazion Chibellina in Fer. rata 175

Salinguerra Juniore Podeltá di Ferrara 174.

Sanefi, con quali condizioni
ottennero la Pace da Federi,

go I. Augusto 97.

Santi, loro venerazione presso i Crittiani è un Dogma della Fede Cattolica 235, e feg. Ai loro Sepoleri grande era il concorso nei Secoli antichi 237. Olio e manna ivi raccolti 229. Loro Corpi con quanta anfietà procurati 230 Loro giorni natalizi con quantă folennita celebrati 241. Loro Reliquie fi rubavano ne' Secoli rozzi 243. Per questo saltaron suori Re. liquie dubbiose 247. Santi non canonizzati 255. Molti Martiri non veri nella Sardegna 262, e seg. Palma se sa indizio certo di Martirio 367.

Saraceno de' Lambertini Bolognese Podestà di Modena 35 Quando esercitò la Pretura di quella Città 191.

Sardegua abbondante di molti non veri Martiri 262. e feg. Scudieri, v'erano ne' Secoli parbarici di due specie. loro diversità, e qual sosse il loro usizio 149.

Senato Romano quando rimeffo iu piedi 14. e feg. Sergio III Papa, fuoi doni fatti

alla Chiera di Selva Gandi-

Serpente di bronzo malamente attribuito a Mosè, fi mira nelnipolano segretamente delle Leghe contro Federigo I Anguito 67. Ufizio de' Morti, siccome le Messe pro Defundii, sistiuite ne' Secoli barbarici 205. Ugo Arcivescovo Arclatense 92. Ugo Vescovo di Modena 97. Ugo potentissimo Duca e Marchese della Toscana 42. Ugolino di Ugo Rossi Podestà di Ferrara, concorda con Tommaso da Correggio Podestà di Ravenna 94. Vignola, Terra del Modenese, Pàtria dell'Autore 310 Walperto Arcivescovo di Milano 169.

Ingant, o Zingari, qual forte di gente fossero, e quando cominciastreo ad usci, re dai loro nascondigli 207. D'onde traessero la loro origine. Ivi. Quando cominciastero a fassi vedere in Italia 298.

IL FINE.

# ALTRI LIBRI VENDIBILI

# Nel suddetto Negozio.

| D Ecisioni Rotali di Monsignor Roverella in soglio         |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| sciolto Edizione Romana 1790. baj.                         | 90   |
| Il Passeroni offia la Vita di Gicerone Vol. sei in 12. Sc. | 1 50 |
| La Scuola delle Fanciulle di flampa di Genova volumi do.   |      |
| second in the legate in rultico.                           |      |
| La l'ilolofia per tutti del Sie. Ab. Chiari in 8. bai.     | 70   |
| Discorio Etico Morale sui doveri del Unmo verso di Dio     | -,   |
| in 8. bai.                                                 | 15   |
| Compendio del Dizionario di Turino per uso delle Scuo      |      |
| le in 4. bai.                                              | 80   |
| Ermione Tragedia Novissima di Arenio Triense rappresen.    | •    |
| tata nell' Accademia dell'Imperiti con Rame in 8. baj.     | 15   |
| Le Favole del Celebre Sig. Ab. Pignotti . baj.             |      |
| Discorsi per tutte le Domeniche dell' Anno in 4. in ru-    | 30   |
| stico.                                                     |      |
|                                                            | 30   |
| La Moderna Filosofia in tre Tometti in 12. Reale . baj.    | 30   |
| Massime e consigli per piacere nel gran Mondo . baj.       | . 4  |
| L'incendio del Bondi . bai.                                | 5    |
| Differtazione sopra il seppellire i Desonti, boj.          | 15   |
| Zacchiroli Poesic e Tragedie d'Irene . bai.                | . 20 |

112-960 3326

-----(Physical and Comment 

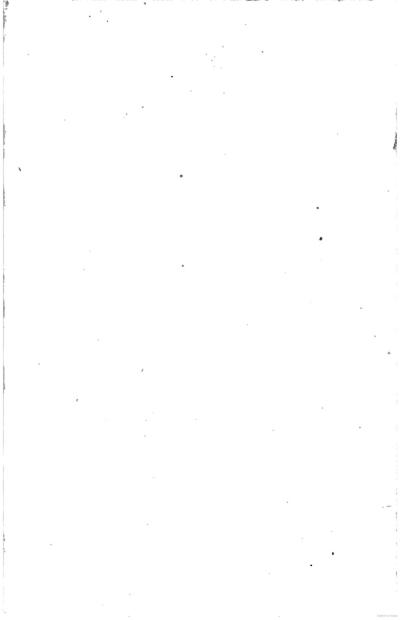

